

15.7.450

15. 7.450

Fr - 1 - Chogle

# IL COMUNE DI VERCELLI

# MET MEDIO EAO



attecare coroller





TIP. GUGLIELMONI 1857.

# Proprietà letteraria.

Il prodotto della vendita, senza deduzione di spesa, è destinato a beneficio degli Asili Infantili di Vercelli.

# Frefazione

Lamentando la mancanza di un' istoria di questo antico ed illustre Municipio Vercellese il Chiarissimo professore Luigi Bruzza in una sua pregiatissima dissertazione (1) passava a rassegna i varii scrittori di cose nostre, le opere parziali de' quali rimasero per lo più manoscritte, e sceverando quelli, che ne scrissero sul fare del secolo XVII con ricopiare e commentare più o meno felicemente gli annali del Canonico Modena. da quegli altri, che precorrendo o sequitando la scuola del Muratori attinsero dai documenti le loro narrazioni, conchindeva facendo voti a che si dessero alle stampe i due manoscritti uno di storia civile sino al 1243 lasciato dall'abate D. Teonesto Frova, l'altro di storia Ecclesiastica condotto sino all' anno 1694 dal canonico D. Innocenzo Fileppi, affermando che ove » venissero » da diligente editore pubblicati, e di alcune giunte » cresciuti, basterebbero a riparare al difetto

» d'una storia patria ». E tale in vero fu il divisamento d'una società, che a quei giorni erasi iniziata, colla speranza

(4) Sugli storici Vercellesi Ragionamento - Vercelli - Tipi Degaudenzi 1844. appunto di aggiungervi per mezzo di note alcune illustrazioni e rettifiche, le quali sembravallo necessarie; senonchè, mutati i tempi, le cose rimasero pressochè allo stato di prima.

Bensì il testè compianto professore Cav. Casalis giovandosi di detti manoscritti, e forse più degli altri che di quelli del Frova e del Fileppi, non che delle varie particolari memorie nei decorsi anni stampate, ed analizzando il volume degli ultimi statuti Vercellesi del 4344 (1), ebbe a presentare nel pregiato suo Dizionario Geografico de' Regii Stati (art. Vercelli vol. 24) un compendio di storia Vercellese, cui aggiunse molto opportunamente le risultanze di non pochi documenti de' tempi a noi più viciui.

Lavoro fu questo di longanime pazienza, e che ha un merito certo di avere adunate tante sparse notizie, sebbene fosse a desiderarsi miglior ordine di distribuzione, al quale probabilmente non potè attendere l'autore per non avere preventivamente preparata tutta la materia a trattare.

Ma questo compendio, non scritto da una sola penna, oltre al rivelare il ben diverso sentire del vario scrittore, ribadì in certo modo gli errori di fatto e di data, che esistevano non pochi nei primi manoscritti, imperocchè l' autore ed i suoi collaboratori non ebbero nè tempo, nè modo di praticare gli indispensabili confronti coi documenti

<sup>(1)</sup> Pubblicati coi tipi del Pelliparis in Vercelli il 22 giugno 1512.

e tanto meno vi poterono fure le aggiunte, rettifiche, ed illustrazioni, che se ne possono ricavare (1).

Se non che nemmeno la progettata pubblicazione della storia civile del Frova, dono un più accurato esame, mi parrebbe corrispondere al bisogno; mercecche . se la medesima non potrebbe essere migliore per la parte antica sino al secolo XII, per quanto ai rimanenti 143 anni, a mio avviso, dovrebbe riformarsi, non qià per difetto di sano criterio e di ben appropriata erudizione, che vi si trovano anzi a dovizia; ma pel metodo tenuto dall'autore, quello cioè di esporre per ordine rigoroso di data ciascun documento abbenchè di disparata materia, dandone il testo, la traduzione, e quindi il commento relativo; per il che meglio d'una storia dovrebbe in questa seconda parte intitolarsi. « Codice diplomatico commentato » ben comprendendo il lettore, che per quel continuo mescolarsi delle materie non ha potuto l'autore tenere il filo della storia se non se con molti richiami, con frequenti ripetizioni e continuato sforzo all'oggetto di ravvicinare le cause ai loro effetti, il principio d'una pratica o d'una contesa ai diversi atti intermedii ed alla sua definizione.

<sup>(1)</sup> Furono eziandio pubblicate recentemente le érudite memoric lasciate dal fu sig. Conte Carlo Emanuele Arborio Mella sull'abbasia di S. Andrea: vedasi per esse la mia nota al N. 85 del libro IV.

Tuttavia questa maggior copia di documenti verificandosi più specialmente negli archivi a partire dall'anno 4200, si potrebbe, ove si voglia, tenere per sufficiente la storia dell'abate Frova sino a tale epoca, corredandola all'uopo di note suppletive e giunte di quei pochi documenti, che vi mancano pel secolo XII; ma pel tempo successivo la medesima mi sembra doversi affatto ricomporre, giovandosi di quei tanti monumenti, che per maggiore larghezza dei possessori e per le pubblicate raccolte offrono in oggi il mezzo di ampliare d'assai, e rettificare la storia Vercellese.

Non si aspetti però il lettore di trovare in que-

sti volumi nè anche un tratto di vera storia, imperocchè, oltre all'essere io ben lontano da siffatta pretesa, conscio qual sono di mia pochezza, e della scorrezione anzi del mio dire, tengo per fermo, che alla compilazione della storia debbasi nel caso nostro far precedere una preliminare discussione dei fatti, disponendo questi in un dato ordine, affinchè lo storico valente possa poi formarsene un sicuro e complessivo concetto, ed esporli con quella brevità, venustà, ed intendimento filosofico, che ben si addice ai medesimi

È dunque l'opera mia una semplice esposizione di fatti, corredata anzi desunta da documenti in massima parte ancora inediti, e da cronache contemporanee; esposizione, che potrà eziandio riuscire di qualche utilità alla storia di altre città d'Italia, condotta però per quel solo tratto di tempo, che, a mezzo di ben diverse occupazioni, mi fu dato d'investigare: ed io mi faccio animo a presentarla ai miei Concittadini per atto di gratitudine verso le tante benevoli accoglienze fattemi nei varii archivi, ed in segno di quell'affetto, che porto alla patria mia; affetto sincero. che mentre esulta esponendone le glorie, si addolora poi, ma non tace nè cerca palliarne gli errori, imperocchè dalla nuda verità difatti deve nascere quell'ammaestramento, a cui la storia è per sua natura destinata.

Erami necessario il dichiarare lo scopo, che

mi sono prefisso, quello cioè dell'accertamento dei fatti, acciò mi valga a scusa, se forse di troppo intralciai il discorso col testo di prolissi documenti, e se il lavoro non presenta quell'unità e medesimezza, che pure occorrerebbe; beu sapendo che, assunta un' epoca ad esaminare, quale si fu da principio tra gli anni 1200 e 1254, non avrei dovuto divagarmi ad altri tempi, oppure spingendo in appresso il terzo ed il quarto libro ad epoche meno rimote (ristrettivamente però ad instituzioni esistenti nel secolo XIII) avrei dovuto condurre eziandio i fatti della storia politica almeno sino all' anno 1335, epoca, in cui ebbe termine il libero governo del nostro Comune: ma gravandomi gli anni, e non potendo attendere alle ricerche, che ancora mi sarebbero necessarie pel tratto dal 1254 al 1335, amo meglio non defraudare la patria di quel tanto, che io aveva più estesamente raccolto in ordine alle anzidette instituzioni, e mi conforta il pensiero, che sarà un passo in più già fatto nell' indicato preliminare lavoro.

Grave incarico io mi assunsi ben oltre alle mie forze; confido però nell'indulgenza de' miei Concittadini, anzi io spero, che questo lavoro vaglia a far sorgere altri più addatti scrittori, i quali rivedano, e correggano quel poco che ho fatto, e proseguendone l'impresa d'epoca in epoca, affrettino il momento, in cui quest'illustre Municipio possegga esso pure la sua istoria non ad altre seconda per magnanimità ed importanza di fatti.

-----

# IL COMUNE DI VERCELLI NEL MEDIO EVO

Studi storici

#### DI VITTORIO MANDELLI

-38680

#### SOMMARIO GENERALE

Del contenuto nell'opera

LIBRO I. CAP. UNICO

#### Costituzione di Governo del Comune di Vercelli

Origine della rappresentanza Comunale detta Credensa, investia della giuristicino per concessione fundale del Vescove come Conte di Vercelli; composta di Decurioni per dritte ereditario; quindi Goverpo aristocraiteo rappresentato per la parte esceutiva a Consoli del Comune e da Consoli di Giustizia, 1 a 8; a controbilanciarlo sorge la Società propiare di S. Stefano, 9; s'introduce poscia l'usos di un Podettà forestiero, 10; come dunque si costituise si Governo in principio del secolo XIII, 11; cause probabili per le quali nell'anno 1209 siasi formata altra Società popolare detta di S. Euschio, 12; influenza d'ambe le Società; buon secordo costi Ottimati, 15.

# Credenza ossia Consiglio generale

Decurionato ereditario, 14; numero indefinito de Credenzieri, qualità richieste in essi, 15; quale numaro si richiedesse per la validità delle deliberazioni, 16, 17, 18; titolo onorifico, 19.

# Consoli del Comune o Consoli di Giustizia

Eletti si gli uni che gli altri nel seno dalla Credenza; inseriresti del potere ascentire (prima della instituzione del Podestà) inibiti però di fare statuti senza la Credenza, 20; non rieligibili se non con dato intervallo, 21; loro ufficio annuale ed epoca dalla lore eletione, 22.

#### Società di S. Stefano e di S. Eusebio

Provedute di casa dal Comune per le loro adunaue; volume dei loro attatul particolari; nunle; contro i sacii contravventori; chiligo ai Consoli del Comune e di Giustizia di curarne l'esecuzione, 25; Consoli delle steras Società, loro numero ed intervento nella Credenas con voto deliberante; orline di votazione, 24; come la Società di S. Eusobio acquistasse precedenza sull'altra più antica, 25.

#### Podestá

Ufficio suo, 26; durata in carica, 27; metodo per l'elezione del medesimo, 28; ambaciata per anunciargli la nomina e suo riccvimento, 29; sitpendio comprensivo di quello de' varii ufficiali di suo seguito, 30; pene all'arringatore per aumento di tale stipendio o per conferma esplicita dello stesso Podestà, 31; quali poteri ad esso affidati, 32; suo vicario, assessori e militi, a quale ufficio dattinati, 35; Consiglio speciale per le cause criminali, 34; altro Codniglio secreto per gli silari amministrativi, 35; giudicio d'assisie al Podestà e suoi ufficiali, 56.

# Discussione e promulgazione delle leggi

Modo di convocazione della Credenza; multa ai non intervenienti; potto di precedenza; ordine di discussione, 37; votazione pubblica o secreta; a quale maggioranza; cenno del numero de votanti, 58; rinvio a comunisioni per esame, 59; deliberazioni legislative da principio soggette a conferma del popolo nell'aduunanza generale. 40; el eziandio quelle per trattati, o mutui passivi ove fosse casa di registrati uel volume de Statuti, 41; poscia va decadendo questo supremo dritto del popolo, 42; ove fosso allora, il palazzo del Governo, 45.

### Codice de' Statuti

Epoche della formazione di Codici municipali in varie città diftalia, 46; a quale data debla riferirisi il Verellese, 55 e 85; revisori de Statuti, 46; è erronea la tradizione, che il codice riordinato nell'anno 1241 sia stata compilato da frià Enrice, 47; utilità della pubblicazione di quel codice, 40; proposta fattane non accettata; speranze in proposito, 50; se le discussioni della Credenza fossero pubbliche, 51.

### Distribuzione di varii uffizii del Comune

Gli ufficii del Comune non potevano rifiutarsi, 52; la distribuzione de' medesimi era di massima riservata alla Credenza e facevasi
ad brenin; cosa s' intendesse sotto tale nome. 55; elezioni a doppio
grado, 54; nomina stitva e passiva sgli ufficii tratta a sè delle Società di a Eustobio e di s. Stefano, 55; norme per le elezion;
l'elettore fidejussore per l'eletto, 66; norme speciali per l'eletione delle cariche meggiori di Podestà Consolo e Soprastante ai
pesi e misure, 57; giudizio d'assisie agli ufficiali del Comune, 58;
osservationi generali intorno all'esposta costituione di Governo, 58;

# LIBRO II.

Vicende politiche 1200 a 1254.

# CAPO I.

1200 - 1218

Condizione politica del Comune al principio del secolo XIII N. 4.

- An. 1201 Come alleati de' Milanesi i nostri partecipano alla guerra in Lomellius; espugnazione di Vige-
- vano: pace coi Pavesi, 2. An. 1202 -Rappresaglie coi Torinesi, 3; tregua, quindi pace col marchese di Monferrato, 4; vendita da questi fatta ai Vercellesi del borgo di Trino de' buschi di Lucedio e del luogo di Pontestura, 5; sottomissione feudale degli Iporediesi pei castelli di Bollengo e di s. Urbano e per altri diritti del nestro Comune, 6; rovina del castello di Robbio per parte de'Pavesi nella guerra del 1201; i signori d'esso luogo di Confienza, Palestro, Rivoltella e Casaleggio si rendono cittadini di Vercelli sottoponendovi i loro dipendenti: quindi il Comune dopo la page di Pavia insta per l'indennità loro nanti i Consoli di Milano quali arbitri, discussione e sentenza profferta nel 1205 - N. 7.
- An. 1202 a 208 Pace esterna ed interna ; rinnovazione nel 1208 della lega lombarda; documento relativo non riferito nè dal Muratori nè dal conte Giulini, 8.

In. 1207 a 210 — Coutese col marchese di Mouforrato pretendente risvere Trino e Pontestura sebbene spirato il termine del riseatto 9 e 10; sorprende Pontestura ma è obbligato a retrocederne il possesso. II.

In. 1208 a 210— Investitura della giurisdizione data nel 1208 dal Vescoro Aliprando, condimeno il Comune riconosce la supremazia dell' Imperatore Ottone renuto in Vercelli nel 1210, il quale assiste i Vercellesi nell' anzidette contese col marchese di Monferrato, 12.

An. 1210 a 211 — Acquisti di Visterno e Cavagnola, e di giuridizione nei luoghi di Loceno, Castelletto ed Albano; moi ostili dei Casalaschi, intimazione al Marchese di Monferrato a dover osservare i patti della pace, e non dar inano a quelli 137-cettopazione dal medesimo fatta del Castello di Cavagnolo; ordine di restituzione dato senza efletto dal legato imperiale; quindi guerra per tre ami tra i Vercellesi ed il Marchese coi Casalaschi, 1,4.

An. 1212 a 15 — Guerra in Lomellina per gli alleati Milanesi; esito iufelice 15; acquisti sociali coi Milanesi ed Alessandrini dei Castelli di Torcello e Cuniolo; ponte a costruirisi sul Po con villa e forte attigui, trattato speciale cogli Alessandrini 16; patto coessi in punto della guerra vigente col Monferrato 17-18; costruzione del ponte sul Po, assedio di Cuniolo 19.

Ja. 1214 — Morte del Vescovo Aliprando; Ugone da Sessa no sucessore ; rimora l'investitura della giuriadizione, quindi s'interpone, e diviene arbitro per la pace col Marchese di Monferrato e ci Casalaschi allesti del mederimo; pubblicazione di essa pace 20; compendio dei relativi capitoli 21; in forza dei quali avendo il Marchese intercisto a Trino vecchio, il Vescovo ne investe il nuotro Comune. 22.

An. 1215 — Riomovazione del trattato d'alleanza con Milano 25; altra alleanza col Conte di Morienna Tommaso, e col figlio Conte Ameleo, e condizioni del truttato 24; conati antichi dei Casalagchi per hiberarsi dalla supremazia Contiled ed nostro Ve-

scovo 25; guerra dei medesimi col Comune di Vercelli terminata colla pace del 1170, la quale diede a questo un potere di fatto sui primi, 26; nuove rivoluzioni nel 1182 e nel 1198: i Casalaschi promettono, che non saranno mai più ribelli, 27, intervengono tuttavia nella 4.a guerra del 1213, 28; ma erasi fatta la pace nell'anno seguente: quale adunque possa essere stata la causa del loro esterminio nel 1215, 29-30; preparativi dei Vercellesi 31; Casale assediato, e quindi posto a sacco, con dispersione o prigionia degli abitanti fattane dall'esercito collegato dei Milanesi. Alessandrini e Vercellesi, 32-33-34; i Casalaschi nelle carceri di Milano 35-36, rilasciati poi ai Vercellesi, 37; protesta del Vescovo, 38; spedizione nel Piemonte pel Conte di Morienna, 39.

An. 1216 — Minaccie ai Vercellesi per parte dell'Imperatore ove persistessero mel proihire la ricostrusione di Casale, Alo; riscono soura effetto, però i Casalaschi sono protetti dai Pavesi e dal Marclèse di Monferrato, Al Až 45; convenzione tra il Signore di s. Giurgio e questo Marchese in nostre danno,

44. An. 1217 -Censure pel fatto dei Casalaschi comminate da Papa Onorio, sospesane però l'esecuzione, 45-46; compromesso nei Piacentini per la pace tra le Città Lombarde ed i Pavesi: trattato relativo con facoltà al Marchese di Monferrato ed ai Casalaschi di aderire ad essa pace, 47 a 49; protesta dei Vercellesi per tale riserva in ordine ai Casalaschi, ed ottenutane modificazione, 50; per la quale questi ultimi dovettero sottomettersi al nostro Comune, 51; guerra col Marchese di Monferrato, 52: fazioni contro Cremonesi e Modenesi, 53; muovo trattato di lega offensiva e difensiva cogli Alessandrini, 54-55-56; origine di contese coi Novaresi dopo la pace del 1194, 57; donazione fatta dai Conti di Biandrate; cittadinanza Vercellese sì per essi, che pei loro uomini della Valle di Sesia: giuramento di questi per l'osservanza della convenzione, 58 a 62; nuovi acquisti

di giuridizione in San Giorgio, Cella, Rosignano, e Frassinetto pegli Alessandrini e Vercellesi, 63.

Situazione compassionevole dei Casalaschi, 64; Reiterate instanze del Pontefice Onorio a pro dei medesimi, ed intimazione di cessure agli ostinati Vercellesi, 65; si aggiungono poi formali minaccie per parte dell'imperatore Federico 66; per cui finalmente viene concesso si Casalaschi di rientrare in patria, 67; e ciò stante ottiene il Comune d'essere assotto dalle censure, aucho per altro

# CAPO II.

titolo inflitte, 68-69.

### An. 4219 a 1255.

- Ja. 1219 Seguono le contese coi Novareai, 70, 71, 72, non però aucora aperta la guerra ne con essi nè col Marchese di Monferrato, 75, il quale ottiene diploma imperiale poi castelli di Cusiolo e ponte sul Po in pregiodizio dei Vereellesi, 74, timori di guerra in Italia per parte di Federico, quindi nuove alleanze e paci fia le citti Italiane, 75, il nostro Comune rinnova l'alleanza col Conte di Morienna, 76.
- An. 1220 Fedeltà dei signori di Cuniolo e Torcello, 77; Federico II a Verona; sottomissione dei Vercellesi; diploma da essi ottenuto, 78.
- An. 1221 Mene del Marchese di Monferrato per avere il possesso di Cuniolo, 79; intralasciate per disgrazie in famiglia, 80; pratiche inconcludenti per sedare le controversie con Novara, 81; conteas cogli I-porediesi per la ricostruzione del Borgo di Piverone, 82-83; allennas dei medesimi coi Novaresi contro il nostro Comune, 84; il Signore di Monte Astrutto ai fa cittadino di Vercelli, 85; ed il Comune rinnova l'allennas con Milano 86; e si assicura dal lato dei conti Valperga e di Masino, 87.
- An. 1222 Nuove pratiche per evitare la guerra coi Novaresi,
  88; se non che riuscite vane si ottiene a parte
  nostra il concorso del Conte Guido di Biandrate,

e si rinnovano le convenzioni eogli altri conti di quel casato e colla Vallesesia, 89 a 94.

An. 1225 — Unione della Valseisa al Commue Vercellese, 95; per contro i Novaresi ottengono la sottomissione del signori di Casalvolone, 96; guerra sulterive del Verbano, alla Briga, a Casalvolone, 97; s'interpoggono i Milanesi; tregua, quindi paec coi Novaresi, da cui risulta il riorno allo statuono ante bellum, acioglimento dell'unione della Vallesesia con Vercelli, e per coutro di quella dei Novaresi con Ivrea, ammista assicurata a tutti compromessi, imbizione ai Novaresi d'ingerirat nelle vertenze tra il nostro Comune e gli lopre-

di Savoia ed il Comune di Torino e Castellani del Piemonte, 104, 105 e 106. Si rinnova l'alleanza col conte Tommaso di Mo-

An. 1224 -

An. 1226 -

Si rimova l'alleanza col conte Tommaso di Morienna, 107, 108; convenzione col Comune di Morienna, 107, 108; convenzione col Comune di Morano, 109; il Casalaschi riluttanti contro i diritti del loro signore il Vescovo di Varcelli costretti e sottometterai, 110; convenzioni co signori di Settimo Roviero, col conte Pietro di Masino, e col conte Guido di Biandrane, 111 a 119; trattato coll' Arcivescovo di Milano per procurare un riugio ai malcontenti della Valsesia già prima unita a Vercelli, e per cui si riaccendono le diasenzioni nostre coi Novaresi, 120 a 122; timori di nuova guerra con Novare, 126.

diesi e conti del Canavese, 98 a 103; mediazione del nostro Comune e pace concordata tra il conte

4n. 1225 — Pratiche dei Novaresi per fondare un forte in territorio di Casalvolone, mandate però a monte dai nostri, 126 a 136; bando pronunciato contro i signori di Casalvolone ribelli al Comune, 135.

Rinnovazione della lega lombarda, 136-139; esortazioni del Pontelice per la pace, discesa di Federico in Italia senza alcun risultato, 140-141-142; condanna del nostro Comune al risarcimento dei danni ai Casalaschi, discussione sulla sincerità del documento, 145. Ja. 1227 — Lettlo di Papa Onorio per la pace tra Federico e la lega, 144; conferma di cittadinanza reciproca tra Vercelli e Milano, 145; convenzione coi Pacilianesi, 146;

An. 1228 — Alleanza del Delfino di Vienna coi Torinesi aperta ai Vercellesi, 147; convenzione del nostro Comune coi signori di Azeglio, 148.

An. 1229 — Altra col conte di Masino; inibizione ai Signori di Confienza, 148; adunanza per la lega lombarda in Verona e poscia in Milano con intervento dei Vercellesi, 149-150.

An. 1230-31 — Guerra per gli alleati Milanesi contro il Marchese di Monferrato, 151.

An. 1231 — Tratato di pace e di alleanza col Comune d'Ilvrea, 152-55; guerra de'Milanesi contro, il Marchese di Mosferrato e Castellani del Canaveso con intervento nostro, 154 a 156; pratiche di Federico; dieta in Ravenna, 157.

Ja. 1232 — I Vercellesi in possesso di Chivasso, ne vengono prepotentemente espulsi dia proprii Allerla Milanesi per favorire il marchess di Monferrato riconciliatosi con essi, 157-58-59; guerra coi Novaresi; pace inposta dal Comune di Milano a guisa di quella dell'anno 1225, per cui i Valessiani per la seconda voltar intorano sotto il Comune di Novara edi signori di Casalvolone sotto la nostra dipendenza, 1600 (5); unove trattative dell'Imperatore Federico; congresso in Anagoi; compromesso, 162.

4n. 1235 — Laudo del pontefice, 165; richiami dell'Imperatore; adesione de' Vercellesi ad esso laudo però sotto condizioni, 164; conseguenze dell'anzidetta pace co' Novaresi, 165-66.

Az. 1234 - Nuova convenzione tra il Comune ed il conte Pietro di Masino. 167.

CAPO III.

An. 1235 a 1243.

An. 1235 - Origine delle discordie civili; usurpazioni del Comune a danno del Vescovo; Bolle di conferma
dell' interdetto. 168-69: statuti contro le libertà

ecclesiastiche; si credono emanati sul fine del 1234. N. 170; altra causa di discordie: ribellione del Re Arrigo contro il padre; adesione di Milano e Novara: Vercelli non aderisce, ma si crede che la minoranza vi fosse disposta, 171; muore il Vescovo Ugone da Sessa; le Città lombarde confermano la lega in Brescia, 172,

An. 1236 -

Raggiri dei Casalaschi a pregiudicio della giurisdizione temporale del Vescovo, 173 a 176; elezione del nuovo Vescovo De Carnario, 177: intimazione per parte dei Vercellesi ai Casalaschi; risposta onorevole del loro podestà, 178; se a quest'anno possa appartenere l'assalto dato a Vercelli dal Marchese Lancia, di cui è cenno senza data nello Statuto; opinione affermativa del Mella e del Durandi ; però da riferirsi ad epoca più rimota, 179; svolgimento del nostro Governo in senso democratico coll'intervento d'un maggior numero di reppresentanti delle società popolari, e quindi con intervento di 200 paratici; requisiti de' medesimi, 180-81-82; statuti in pregiudicio dei possessori di cast lli nel Vercellese, N.i 183-84. Riconciliazione nostra con Milano; lusinghe dato da Federico: mosse del medesimo; esercito degli alleati, fra cui i Vercellesi, a Mootechiaro, ritorno dell'Imperatore in Germania, tentativo di pare, 185; scende di miovo Federico in Italia; conduce l'esercito contro i federati Milanesi Ver-

cellini, Alessandrini Novaresi; sconfitta di questi a Cortenova, 186; triste procedere del Comune verso il Vesrovo ed il Clero, ammonizioni senza

An. 1237. -

frutto, 187; Bolla pontificia d'ultima ammonizione e comminatoria d'interdetto e scomunica, 188; fatti relativi, 189; sottomissione de Vercellesi a Federico, e sua venuta a Vercelli, 190. Diploma di risbilitazione nella grazia Imperiale,

4n. 1238 -191; se tale sottomissione debba attribuirsi ad un partito ghibellino, 192; quali Città l'abbiano pure fatta, 193; conseguenze di questa nostra sottomissione a danno della libertà, 194; offerte dei Milanesi non accettate da Federico; nuovo stimolo a resistenza, quali popoli si unissero con Milana, 195; i Vercellesi astretti a guorreggiare per l'Impevatore contro i Piaceutini; famoso assedio di Brescia contemporaneo a quello di Alessandria, 196.

seia contemporaneo a quello di Alessandria, 196.

Durata di quest'ultimo ben oltre a quanto ne crisse ii Ghimi, 197-98; scomunica di Federico, suoi preparativi contro de Milanesi, lettera si Vercellesi per indutil ad intervenirvi, 199; se siano intervenuti a quella fasione, in cui Federico dovette ritirarsi in Toscana, 200; nuovo contese del Comune col Vescovo e fra gli oppositori anche un Avegadro, 201; prova che i pastiti non crano ancora ben distituti alle nostra città, 202.

Jan. 1240 — Occupationa del castello di Masserano contro ai diritti del Vescovo; suo milacio, 2025, è erronea

che un Avegadro, 2011; prova che i pastiti non cruto ancora ben distotti nella nostra città, 202. 
Occupazione del castello di Masserano contro ai diritti del Vescovo; suo rilascio, 205; è erronea l'asserzione a quest'a mor d'un trattato di paco fra Avegadri e Tizcono; fia semplice transazione di contese giurisdizionali pel borgo di Livorno, 204; offerta di cittadinanza e dono d'un palazzo al Vicario Imperiale marcheso Lancia, 205; già Ariemano del proposita del parte guelfa Milano, Piacenza e Genora; se siasi tenuto neutrale il Conte di Savoia, 206.

Jn. 1241 — Il Vescoro De-Carnario continua a risiedere in Santhià ed ivi muore, 207; racando la sede, nuori conati del Comune per impossessarsi delle Signorie del Vescoro segnatamente in Santhià e Palazzolo, 208; per altra parte esso Comune è astrotto a sancire un ingiusto statuto contro gli inimici di Federico, 209; concorre poi all'assalto di Genova, 210.

An. 1242 — Continua la guerra contro i Genovesi, 210; ed inoltre i Vercellesi sono costretti a mandare soldati nell' esercito Imperiale nella Puglia, 211.

#### CAPO IV.

#### An. 1245 a 1254.

An. 1242-45 — I marchesi di Ceva, del Caretto, e del Monferrato entrano nella lega guelfo, 212; pratiche di quest' ultimo verso il Comune, per trarle alla lega

sulla speranza di fargli ottenere la cessione dei dritti comitali spettanti al Vescovo, 213 : quindi si opera in Vercelli il rivolgimento a parte guelfa testo scaduto l'anno del Podestà Imperiale, deputando due cittadini a Rettori provisorii, 214 : disposizioni varie a difesa de Rettori e per premunirsi contro un assalto per parte degli Imperiali, 215; preliminari di trattativa a mediazione del Marchese col legato pontificio per l'anzidetta cessione, 216; deliberazione testuale della Credenza per stabilirne le condizioni. 217: commenti relativi. 218: metodo nella discussione e votazione, 219: seguono le trattative in Angera, 220; delegazione del Cardinale di Montelongo per la previa assoluzione dei Vercellesi dalle censure incorse : lasciata però in sospeso, 221; si reca poi esso Cardinale in Vercelli, convoca il Capitolo Sede vacante per averne il consenso alla rinuncia della ginrisdizione ed i canonici videntes necessitatem e col consiglio dell' Arcivescovo di Milano accordano il richiesto assenso purche la Chiesa fosse competentemente compensata, 222; ma trattandosi di così grave alienazione pare, che il Capitolo non potesse rappresentare la Sede vescovile senza l'assenso degli avvocati della Chiesa; ufficio ed attribuzioni de' medesimi e loro esercizio presso il postro vescovado, 223; concordata la cessiore il Cardinale assolve il Comnne dalle censure, 224; aderisce inoltre a quattro domande, 1. protezione della Santa Sede per comprendere i Vercellesi in qualunque trattato di pace, 2 non possa il Comune venire scomunicato salvo colle forme ivi previste, 3. ne il Comune ne le singole persone possano trarsi in giudicio fuori del proprio distretto, 4. si procuri la transazione sulle domaude d'indennità dell'Abbazia di Romagnano per danni da essa patiti nella guerra, 225; spiegazione circa le seconda promessa; Bolla di Papa Innocenzo del 1247, n. 226, quale sia stato l'esito della terza e della quarta promessa 227. Comunicazione delle facoltà accordate al legato Car-

dinale di Montelongo; se ancora valide dopo la · morte del Papa concedente e dell'assunzione e rinuncia del Successore, 228; comunque si stipula la cessione con varie ecrezioni come dal documento che si trascrive, 229; considerazioni in ordine al prezzo e suo pagamento, 230; nuova ratifica del Capitolo e presa di possesso dei Vercellesi dell'ottenuta giuris:lizione in varii luoghi della Diocesi, non constandone però nè per Biella nè per Palazzolo nè per Casale, 231; argomenti per credere stipulata a parte la lega con Milano e col marchese di Monferrato, 232; aderisce alla lega il Comune di Novara mediante però rilevante sussidio in denaro procurato eziandio dai Vercellesi, 233; vi aderisce pure il conte Guido di Biandrate previa assoluzione delle censure e mediante cauzione per rimborso d'un imprestito fatto al Comune di Milano, 234; primi decreti del Comune dopo avuta la signoria; estensione del del fodro a tutto il distretto; intervento di 200 paratici in tutte le deliberazioni, 235; si rende vie più popolare il governo con fare eziandio intervenire in dati casi 600 capi di casa; si decreta l'abolizione della servitù della gleba 236; sorge un partito ghibellino capitanato da Pietro Bicchieri: sentenze di bando contro il medesimo; confisca e distruzione di sue case e torri, 238; potenza dello stesso Bicchieri e de' suoi aderenti: quando abbiano cominciato ad osteggiare la patria, 239; però nemmeno a quest' anno appartiene l'assalto dato alla città del marchese Lancia, 240; andamento della guerra coi fuorusciti; intervento nostro coi Milanesi nei fatti di Lodi e Melegnano 241; ed in altre fazioni verso Torino e Rivoli, 242; per quale motivo il nuovo Pontefice Innocenzo non abbia sulle prime ricevuti gli ambasciatori di Federico; lettera d'esso Papa al Cardinale di Montelongo, se ne trascrive la parte non pubblicata dal Rainaldi, 243.

4n 1244 -

Nuove trattative di pace tra l'Imperatore e la Chiesa senza alcun risultato; viaggio del Papa a

Lione: passa per la Savoia ove firma le Bolle di conferma d'un Vercellese a Vescovo di Torino 144; segue la guerra coi fuorusciti; lega del Bichieri cogli Iporediesi e coi conti Valperga: apgherie di lui nel borgo di Piverone; statuto in rappresaglia 245; instruzioni agli ambasciatori Vercellesi presso la santa Sede per ottenere la conferma della cessione della giuristizione ed altri favori 246; osservazioni in proposito 247; accuse speciali contro l'abate di s. Andrea Tommaso Gallo per gli aiuti dati al Bicchieri 248; risultato di quell'ambasciata; non si ottenne però giammai l'anzidetta conferma Pontificia 249; anzi si hanno ancora atti d'investitura della giurisdizione nel secolo XIV non ostante la conferma imperiale data nel 1329 all'atto di cessione del 1243 n. 250: il nuovo Vescovo Martino Avogadro impuena quella cessione: esame dello scritto in proposito dal canonico Modena, 251; contese tra il Comune ed il Marchese di Monferrato, 252,

An. 1245 -

il Comune et il Burchese di Monferrato, 222.
Prosecuzione della guerra contro il Bicchieri ed aderenti; distruzione delle case e vendita delle aree 253; i furousciti diceansi Malexardi 254; Concilio di Lione; sentenza di scomunica dello imperatore Federico; preparativi del medesimo per guerreggiare i Milanesi dopo di avere riconciliati gli Alessandrini ed i marchesi di Monferrato di Ceva e del Caretto 255; mosse inutili di due caeriti imperiali; i Vercellesi assistono i Milanesi a Magenta 256.

dn. 1246 ---

Occupazione del Castello di San Germano gia tenuto dai fuorusciti 257; gravi mutazioni negli tenuto dai fuorusciti 257; gravi mutazioni non ordini di governo; nuova società detta della Comunità; sua influenza 258; eause probabili di questa mutazione: Guglielmo Sorenias podesta da tre anui parto improvisamente da Vercelli, ritenendo ostaggi sino a soddisfazione de' suoi sipendii 259; conseguenze del fatto; nuova società anzidetta; Rettori provvisorii; Comitato per riforma di leggi; transazione col Soresina in Milano 260) ingerenza di quella società nel governo

261; decreto del consiglio generale di Milano per ovviare a fatti simili all'anzi letto del Soresina 262; altro statuto Milanese per riconoscere l'indipendenza del Comune di Vercelli nei proprii Castelli 263; i Novaresi accettano pur essi e giurano l'osservanza di quei due statuti 264; rinnovazione della nostra lega roi Milanesi; consenso datori dalla nuova società della Comunità a pari con quelle di s. Eusebio e di s. Stefano 265; quali riforme siano state fatte alle leggi dal Comitato anzidetto 266; considerazioni in propositu 267; nuovo podestà Enrico da Monzo, fa decretare la perpetua sussistenza di detta nuova società con dritti uguali alle antiche 268; rinnovazione di bando del Pietro Bicchieri e de' suoi seguaci 269; elezioni per surrogare il deposto imperatore Federico 270.

An. 1247 ---

Il Bicchieri co' suoi ghibellini occupa buona parte del distretto; grave statuto contro rhi portasse loro vettovaglie 271; il Marchese di Monferrato fattosi di parte ghibellina acquista diritti sul castello di Sangiorgio da Roberto Avogadro in pregiudicio delle ragioni del Vescovo 272; nuovi dissapori coi Novaresi per causa dei conti di Biandrate 275; il nostro Comune s'interpone nelle discordie fra i varii conti di Biandrate; pace conchiusa; però dura poco; osferte del Conte Oberto ai Novaresi 274; non accettate, e quindi si stringono vieppiù i vincoli d'amicizia tra quei conti ed il nostro Comune 275; il marchese di Monferrato ritornato alla lega fa roi Vercellesi una escursione su Torino, ma poco dopo è costretto a ritirarsi 276; famoso assedio di Parma per parte di Federico, intervento dei Vercellesi a pro degli assediati 277; il podestà di Vercelli reintegrato negli antichi dritti di custodia della città 278; nuova città costrutta in fronte all' assediata Parma: gloriosa difesa dei Parmigiani e sconfitta di Federico 279; irritato questi contro i Vercellesi firma in Cremona un diploma a favore dei Casalaschi in pregiudizio della giurisdisione ceduta si primi dal Cardinale di Montelongo 280; esame degli statuti concordati tra la nuova società della Comunità e qui lla di s. Stefano; approvazione loro dalla Credenza salvi i dritti della società di s. Eusebio 281.

- Nuovo Podestà Brancaleone Bolognese; suo carat-An. 1248 -tere; modificazione di statuti a sua richiesta 282; iniziative per la pace tra gli intrinsechi ed estrinsechi 285; pace accordata 284; rettori provvisorii per la partenza del Brancaleone, quindi eletto podesta Rezonato del Pozzobonello 285; rivolgimento del Comune a parte ghibellina; Federico in Vercelli 286; quale la causa probabile di tale rivoluzione 287; il vescovo Martino si unisce a questo punto agli Avogadri ed aderenti e si forma il partito guelfo che si ritira dalla città, cominciando nuova lotta cogli intrinseci ghibellini 288. An. 1249 -Il nuovo Podestà non più eletto dal Comune ma da Federico, pel quale comanda dispoticamente il marchese Lancia 289; bando degli Avogadri e.
- loro aderenti; considerazioni in proposito 290;
  pessimo stato delle finanze; alienazione dei dazii
  e molini; principali famiglia fra i credenzieri ini
  intervenuti, se tutte debbano annoversasi fra le
  ghibellino 291.

  An. 1250 Morte di Pietro Bicchieri e dell' imperatore Fe-
- derico; il Comune riconosce il figlio Corrado;
  non consta però in quest'anno di viva guerra
  ai fuarusciti Avogadri 292.

  An. 1251 Perseveranza degli intrinseci a parte imperiale
- An. 1234 rerseveranta oegi minniseet a parte imperiate no otsanto la scomunica contro di esi pronunciata dal Pontefice in Milano 235; effetti di questa favorevoli agli estriascei, i quali vauno occupando molte ville nel Vercellese 294.
- An. 1252. Grave statuto della Credenza contro le modesime; ammessi gli estrinseci Vercellesi nella lega lom-larda; sussidio loro accordato nel Congresso di Brecia; andamento della guerra fra i due partii 205.
- An. 1255 Guerre nel Monferrato; diploma dell'imperatore
  Corrado a favore del Marchese di Monferrato in

a quindi sorse una terza classe di Faloratini, §; conseguenze di questa rete feudale; iniziamento di liberta merc P initiatuzione dei Comuni sorta specialmente nelle città, nelle quali il Contado era affidato ai Vescovi, §; resi ereditarii i feudi fu convenienza dei Signori il raddolcire la condizione degli aldioni ossiano servi della gleba, 10; si estingue la classe degli Arimani o diverniti Valvassini o passati ad esercitere nelle città e lunghi le professioni od il commercio, 11; scomparre pure l'infina classe dei viri servi ossiano schisii, 26.

Presso di noi si conservò la condicione degli aldioni sotto nome di Ruttici sflissi alla coltivazione di un podere; nella città poi si distingueva il nobile (milez) dal semplice cittadino (pedo) segnatamente nell' applicazione delle pene, 15; altra distinzione per origine; legge Romana; Longobarda; Salicia quali fossero gli effetti della dichiarazione di vivere sotto taluna d'esse leggi, 14; nota di consimili proteste fatte dai principali cassii Vercellesi per cui se ne conosce l'origine, 15; il Clero era di legge romana sebibene l'individuo avesse altre origine, 16; il Comune professavasi di legge longobarda, nondimeno, salve poche eccezioni, i suoi statuti confermavano printosto la romana, 17.

Papilli e Minori. Età prefissa, 18; dazione di tutore e conferma di curatore riservata al Vescovo, 19; inventaro; resoconto d'amministrazione; autorizzazione al tutore per alienazioni, 20; accettazione di crediti per parte di pupilli o minori; benefizio d'inventaro, 21.

Atti delle donne. Alienazione per parte di donna di legga longobarda; consenso del mondoaldo e dei parenti, 22; al-runi esempi; sembra adottala poi la stessa regola per donne di legge salara o romana, 23; per altri atti delle maritate era pur necessario il consenso del marito, 24; età sino alla quale la figlia non poteva contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori e dei parenti sotto multa a carcio dello sposo, 25; donnitivo in causa di notze, 25; esempi dai quali si evince che il donativo ascendeva al quarto dei beni dello sposo se di legge longoharda, od al terzo se di legge saleza; diversa opinione del Muratori, 27; uso varianto a Novara ed a Vercelli pel lurro del marito sulla dute, 28; nostro statuto a tale riguardo, 29.

 Testamenti e Codicilli. Forma estrinseca ed intrinseca, 30; donazioni fra vivi, 31; Successioni; quando si prese a base 6 a cavallo; contumacia; inibiti gli avvocati di accettare procure alle liti salvo per difesa del Commue, 67; proposta apecifica dell'azione, quando aboltione l'obbligo, 68; procedimento nella lite; liquidazione delle spese nella sentenza, 69; appello alla Podestà e da esso al Vescovo; tempo per deliriora le liti, 70; caso d'app-llo alla Santa Sede, 71; compromessi e lundi arbitramentali, 72; esecuzione del giudicalo; aggiudicazione al terzo meno, 75; ridotta poi al solo quinto meno, 74; gravezza delle apsee di lite, 75; procedimento per escuzione del giudicato, 76; assicurazione delle ragioni dottali; vergessa ad inopia del marito, 77; fallimento; cessione di beni semplice od ignominiosa, 78; giudicio di graduazione, 79: patrocinio gratului per le vedore povere ed orfani, 80.

Giuditii criminali. Giulice dei malefizii Consiglio presieduto dal Podestà per la punizione dei reati; polizia urbana e rurale; campari, 81; poliziotti per le accuse; se, e quando si procedesse ex officio, 82; abolizione della tortura salvi due casi, 85; solidarietà delle villa contigue pel risarcimento dei dauni nei casi di guasto, furto od incendio, 84; obbligo alla stessa città di Vercelli per tale risarcimento dei danni dati occultamente per guasto od incendio, 85.

- § 6. Prose net procedimento criminale. Duello; ordalie ossiaso giudicii di Dio ammessi in Italia sino al secolo XIV, 86; statuto nostro relativo al duello giudiziale; considerazioni in propositio, 87; ammessa pure la prova del passare su ferro rovente; caso occerso nel 1207; abolits però questa prova cotioudo per qualche tempo ancora quella del duello, 88; dritto d'ispesione sulle monomachie riservato al Conte e così al Vescovo, come venisse escretio. 89.
- 6. 7. Delle rappresaglie, loro origine dalla fuida germanica; introdotte in Italia dalla dominazione Longolharda o Salica; ristrette poecia presso di noi fra cittafuiti e straniciri, probabilmenta a cagione di denegata giustizia all'estero, 90; trattati nostri con altri Comuni per assicuravi questa giustizia, 91; menzi adoperati dai rommercianti per scemare le conseguence delle rappresaglic, 92.95; trattati all'estero per abolire a regolare almeno il caso delle medasime, 94; leggi del nostro Comune allo stesso scopo, 95-96; lettere di fidanza ossis di salvacondotto, 97; esercizio di rappresaglia non solo sulle cose, ma talvolta sulle persone; trattati in proposito, 98; satutti tendenti a togliere occasiona di rappresaglia contro i Vercelite.

lesi, od a difenderli quando ne era il caso, 99; esempii di rappresaglie anche all'interno tra diversi signorotti; intervento del Comune a pasificarli, 100; statuti de pnece rupta, vale a dire contro i recidivi dupo giurata la pare, 101; varii documenti per far conoscere il modo d'esecusione di detti statuti, 102.

#### CAPO II.

### Finanze

Quali le rendite dell'erario Comunale, 103; oneri personali, vedasi al cap. IV; oneri rurali, altri a favore dell'erario, altri per le spese lorali; escuzioni dai primi ai cittadini, ai voluli ed agli abitanti nei borghi franchi; i secondi appellavansi Scuffie, 104; oneri permanent : oneri temporanei; oneri eventuali; tra i permanenti la ruraida, il peso publico, la molaria, la molaticia, il pedaggio, la saleria, il bancatico, il calendatico, la curaida dei porti e delle navi : ripatiro, palaficatico, 105; oneri temporarii, il fodro, ed i mutui obbligatorii; perchè temporario il fodro; come si definisca, 106; il medesimo veniva imposto tanto dal Comune, quanto dai Signori Iorali, 107; distinzione nell'impurre il fodro generale, 108; s'imponeva ad un tanto per lira di registro, però rumulativamente quanto ai horghi e ville risponsoli pei proprii abitatori, 109; come s'imponesse ai Conti e signori rurali, 110; il Comune di Milano el il nostro concorrevano reciprocamente nel fodro per un estimo convenuto, 111; eravi dunque un pubblico catastu; quando sia stato stabilito e rinnovato, 112; operavasi per mezzo di consegne del valore si degli stabili che di mobili, somoventi, rrediti e dritti feudali, 113; uffiriali del catasto, 114; eguaglianza nel riparto del fodro; se la somma portata a registro riguardasse la rendita od il capitale, 115; escuzioni dal fodro; beni ecclesiastici: leggi varianti per essi; confermanti in ultimo l' esenzione, 116; tuttavia pei nuovi lasciti si prelevava la parte di debito pubblico di cui già si trovavano gravati, 117; simile disposizione pei beni degli emigranti, 118; imposizione di mutui obbligatorii; era generale sui cittadini e distrettuali, 120; casi speciali di mutui imposti ai nobili e castellani, ed anche degli oggetti d'oro e di argento, 121; in quali casi si decretassero i mutui, non mai per spese ordinarie, 122; statuti varii per guarentire i mutui e provvedere alla loro estinzione, 125; caso e forma aduttata per la totale estinzione, 124; le diacordie civili crebitero di poi il d-bito pubblico; dati per riconoscerne l'entità megli anni 1245 e 1246, N. 125.

Oneri eventuali. Confischer successioni del fisco; multe megiori, multe minori, 126; prodotto di miniere; donazione di esse al Comune: contratto pel lore esercizio, 127-123; prudutto della zeces; grosso d'argento coniato in Vercelli nell'anno 1255, N. 129; sino a quale somma potessa i Poda thi decretare le apese varialili, 130; sispendii, emolumenți o gratificazioni agli ufficiali del Comune, 151: due Chiavari ossiano tesorieri; regolamenti relativi, 132; pagamenti fatti con cessione d'imposte, 135; revisioni dei couti semestrali ed annuali, 134.

# CAPO III.

### Commercio ed Agricoltura.

Difficoltà del commercio ne' primi secoli dopo il mille, 135; instituzioni de'Consoli dei negozianti. Documento Vercellese anteriore a quelli riferiti dal Muratori a tale riguardo . 136; cure del Comune per favorire il commercio, trattati per esenzioni di dazii e pedaggi, 137; altra delle difficoltà, ladri alpestri, comandizie, sollecitudini del Comune per ovviarvi, 138; non che per cessare o diminuire i casi di rappresaglie; trattati cogli Iporesliesi, col Conte di Morienna e con altri per procurare le macine necessarie ai molini, 139: esenzione di pedaggi negli stati confinanti, 140; ancora della tratta delle macine 141; libero commercio tra Vercelli ed Ivrea; fiere; mercati, 142; mercato e fiera del Brianco tra Santhià e Salussola; ivi Priorato, 145; grande fiera a S. Eusebio in Vercelli , 144; Corporazioni d'arti e mestieri; loro statuti e partecipazione nel governo, 145; quante « quali fossero esse corporazioni, 146; scema dopo l'anno 1248 la loro influenza, 147; per le miniere e fabbriche d'usberghi vedasi ai cap. Il e IV; interessi di mutui in fatto commerciale ; se ammessi in fatto civile; in quali casi accordati dalla legge, ed in quale misura, 148; Società per commercio, 149; borsa commerciale, 150.

Agricoltura. Poco estesa la coltivazione; estenzione de' boschi; probabile causa la servità della gleba, 151; disposizioni del Comune per favorire l'agrecitura seguatamente col gradato strincolo dell'anzidetta servità, 152; effetti di questo stincolo a danno de'signori; obbligo a cisseusa rilla di farcoltivare i beni de' non abitanti setto rimborso delle spese, 155; qualità delle colture, non acoro aperò del riso e della meliga grossa, 154; osservazioni circa l'introduzione di queste due coltivazioni nel Vercelles; rii 155 nelle note; la vite generalmente coltivata anche in piscutre e uel suburbio; esportazione del vino di Gattinara, 155; leggi proibitive di esportazione del vino e delle ceresti in dati tempi dell'auso, 156; pene per furti di campagoa, guardinoi delle ville alternanti di giorno e di notte per la custodia dei reccoli, 157.

#### CAPO IV.

#### Guerra.

- 6. 1. Obbligo di servizio militare. Deliberazioni per far guerra o per la pace; esercito generale o particolare, 158; chi tenuto al primo; e se e quali uffizii ne andassero esenti, 159; guardia interna del luogo della dimora; obbligo personale; non ammessa la surrogazione senza speciale dispensa, 160; cavalcata in soccorso di alleati; era servizio straordinario. 161: pei casi ordinarii tenevansi presso i cittadini cavalli posti a ruolo in adeguanza; cosa s'intendesse sotto questo nome affatto speciale al nostro Comune, 162; se questo rnolo fosse imposto o volontario e con quale indennità annuale, 163; accordavasi inoltre un' indenizzazione nel caso di morte del cavallo o che fosse posto fuori di servizio ed anche per la perdita d'esso cavallo o delle armi, 164; il che prova essere stato a carico del milite lo intervenire armato a dovere, 165; se oltre alla manutenzione si accordasse un soldo al milite Cittadino, pare ciò accertato per le fazioni all'estero, 166; corpo speciale dei balestrieri; loro capitano, 167; se si assoldassero militi forestieri, 168; disposizioni per le spese di guerra; salvi condotti: 169.
- § 2. Irmi e Festiario. Elenco di varie armi in uso coll'estimo loro, 170; obblghi speciali di armatura o vestiario imposti a nuovi abitatori, 172; instrumenti per assedio o per difesa di castelli, 172; fabbrica d'usberghi in Vercelli promossa con privilegii, 173.
- Fortificazioni del Capo luogo. Torri lungo le mura: custo-li d'esse torri; sentinelle sui principali campanili, 174.

5. A. Disposizioni generali a difeta alel territorio e dei castelli rurali. Quali fossero i cosfini dello stato; fossato verto il Novarese e verso la Lomellina, 175; prolibita l'alienazione ed aggiudicazione ad esteri di castelli, ville o giuridinisco per estro a miglia 4 dal confine, 170; pratiche del Commos per avere a sua disposizione i castelli posti in confine spetato il Vescovo od a Contil e signori, 177; ore la spesa di manutenzione dei castelli non era a carico del foudatario sopportavasi dai registranti del luogo, 178; alcune capitolazioni per custodia di castelli, 179.

#### CAPO V

### Affari interni.

Divisione della materia a trattersi, 180.

 1. Della costituzione de Borghi franchi e dell' abolizione della servità della gleba.

Riassunto della varia condizione delle persone, 181; servi della gleba sotto nome di Rustici, alcuni dei quali con carte di parriale emaccipizione, 1823; stato legale dei rustici, 185; se gli abitanti della città anche di bassa condizione erano liberi, perchè nello vendite di terre non si trovino specificatamente compresi i rustici addetti alle medesime, 185; quando siasi incominciato a provvedere alla liberazione dai viscoli feudali instituendo Borghi franchi, 186.

Seguono le condizioni di affrancamento pei Borghi infrascritti, premesso a caduno un cenno di sua storia antica,

Borgo di Villanova verso il Po. - An. 1197.

Condizioni di suo affr-neamento, 187, 188; adesione dei feudatarii ed indennità si medesimi, 189 a 193.

# Piverone. - An. 1202.

Formaione il Borgo dei quattro casali Piverone, Livione, Unsaseo, e Palatato, 194; condizioni direrse da quelle per Villanova in putto di feuto, 195; opposizione degli Iporodicia illa castrutione del borgo franco, per cui si compie soltanto nell'anno 1210, 195, 196; tuttaria non rimane distrutto Palarzo, 197; conditione politica di Piercono simo al secolo XIV, 198.

# Magnano. - An. 1204

Ricostrutto col nome di Borgopietro e costituito a Borgo franco, 199-200; osservazioni circa quella nuova denominazione cessata di poi; aggregazione fattavi della villa di Zimone.

Trino ora città - An. 1210.

Notizie storiche anteriori, 202; sua ereziona a Borgo franco, 203; disposizioni per accrescere la popolazione, 204; quando gli sia stato concesso d'eleggersi un Podestà, 205; maggiori privilegii accordati ai Trinesi, 206; osservazioni in proposito, 207; nuori abitatori provenienti da Como, 203; passato esso Borgo sotto il governo del Marchese di Monferrato, 209.

Borghetto da Po in fronte a Cuniolo; Borgo di Crescentino ora città. An. 1217-242.

Documento dell'anno 1217 per la costruzione d'un nuovo Borgo franco mancante però d'indicazione precisa di nome e di località, 210; se debba applicarsi all'uno od all'altro di detti borghi, 211; opinioni varie; esame dell'opuscolo del padre Dergregori intorno all'origine di Crescentino, 212-215; discussione relativa al proposto questto, 214; si crede, che detto documento rifetta il Borghetto de Po, 215; notizie concremati il medestino sino all'anno 1551; 216; rostituzione di Crescentino a Borgo francu nell'anno 1242, 217; altre memories uccessive, 218.

Tricerro. - An. 1218.

Sua erezione a Borgo franco, 219.

Casalvolone - An. 1223.

Signori d'esso luogo e proclamazione a Borgo franco, 220; la nomina però del Podestà locale era come in ciascuno d'essi borghi riservata al Comune, che represse perciò un tentativo in contrario, 221; quaudo l'affrancamento sia stato ivi esteso ai dritti feudali, 222.

Caresana - An. 1233.

Antichità d'esso luogo; donazione fattane al Capitolo Eusebiano, 225: privilegii accordati dal Comune di Vercelli, 224; in quale modo esso Comune vi abbia acquistata parziale supremazia, 225; săraneamento concesso per parte del Capitolo; essame delle relative

conditioni, 226; riterdata però all'anno 1255 la proclamazione a Bergo franco per parte del nostro Comune, 227; ricostruzione del Borgo; indennità pei terreni a tale scopo espropriati, 228; suova convenzione dell'anno 1261 col Capitolo colla conferma dell'affrancamento, 229; osservazioni circa tale conferma, 250.

#### Gattinara. - An. 1242.

Detto anticamente Borgo della plebe, feudo di Florio de Gattinaria resosi cittadino di Vercelli, 231; eretto a Borgofranco riusendovi i casali di Rado, Loceno, Mezzano, e Locenello, 232; ricostrutto in terreno vergine, indennità per occupazione, 235.

#### An. 1243.

Decreto di generale abolizione della servitù della gleba, 234; osservazioni in proposito 255; rivendicazione della data di quel decreto all'anno 1243, N. 236; se, e come abbia avuto intiero effetto, 237.

Castelletto. - An. 1254.

Notizie anteriori, 238; sua erezione a Borgo franco, 239; convenzione coi proprii Signori, 240.

.Livorno. - An. 1254.

Antichità e sua costituzione di Borgo franco, 241-42; Podesta d'esso Borgo, 243.

Mongrando. - An. 1254.

Feudo del Conte Guido di Biandrate, che ne cedette la supremazia al nostro Comune, 244; eretto poi a Borgo franco, 245.

Navola, Bornate, Vintebbio. - An. 1255.

Storia ánteriore, opinione del Durandi, 246; come il Conune di Vercelli vi abbia acquistato signoria, 247-48; riumiti poscia essi luoghi in Borgo franco col nome di Serravalle, disposizioni ralative. 249.

Memorie anteriori, 250; loro riunione in un sol Borgo franco e condizioni reistive, 254; convenzione tra i Borgheggiani ed i Signori del luogo, 252.

Antichità e storia di questo Borgo e de'suoi Conti, 255; convenzioni col uostro Comune, 254; erezione a Borgo franco, e condizioni relative, 255; laudo nelle controversie tra il conte Filippone ed esso Borgo, 256.

Perronasca. (oltre Sesia) — An. 1258.

Eretto pure a Borgo franco, 257; suoi confini territoriali, 258.

Memorie anteriori, 559; sua costituzione a Borgo franco sotto nome di Borgo di Dora; 260; disposizioni per accrescerne la popolazione, però senza effetto, 261.

Costituito Borgo franco, indennità per occupazioni, 262-

Sua costruzione come Borgo franco in terreno Vergine colla prescrita rinninon degli abitanti di Alico, Meolo, Arelio, Erbario, e Clivolo, 265; memorie storiche di queste ville, 264; opposizioni a quella costruzione per parte dell'Abizzia di S. Andrea di Verelli, 265; decoga generale dell'abbligo gli nigunto agli abitatori del'noghi aggregati di trasferire il domicilio nei borghi rispettiri, per il che sussistette il luogo di Alice, 266; anzi provvedimenti riustiti senza effetto per conservare altresti la villa di Areglio, 267.

Già feudo di Garibaldo d'Azeglio e di Pietro Biccliieri, riumto



poi pel matrimomo di una figlia d'esso Bicchieri col figlio del prime: in qual modo il Comune vi abbia acquistato signoria, 268; disposizioni per la sua ricostruzione, come Borgo franco al di là della Tina, 269; opposizioni a tale riguardo e probabile transazione, 270°

#### Biandrate.

Antichità del luogo, signoria de' suoi Conti, 271; carte di franchigia date dai medesimi ai Biandratesi nell'anno 1093; riprodotte per correggere e completarne la stampa già fattane, 272; distruzione di Biandrate e divisione della signoria tra i Vercellesi ed i Novaresi, 273; ricostruzione della parte centrale sotto nome di Cantone de Medio, consoli e credenzieri del medesimo, 274; ricognizione del nuovo Comune di Biandrate, 275; affrancamento d'esso Comune per parte de suoi Conti e patti relativi , 276-77; gli stessi Conti rinnovando la loro cittadinanza in Vercelli cedono ogni supremazia sovra Biandrate, quindi vi si dovette pure operare l'emancipazione de servi della gleba, 278; divisione territoriale della Curia di Biangrate tra i Novaresi ed i Vercellesi, 279; ricerche in ordine ai confini d'essa Curia, 280; malgrado l'atto di divisione continua il dominio comune tra Vercelli e Novara , 281 : nuova convenzione de Biandratesi con Vercelli, 282; digressione circa l'ampiezza dell'antico borgo di Biandrate, 283.

Osservazioni generali intorno alle narrate costituzioni di Borgo franco ed emancipazione de' servi della gleba, 284; cure del Comune per la conservazione di que'borghi, 285-86.

# §. 2. Istituti di beneficenza

# Elemosina detta di S. Stefano

Instituita prima del 1142; sua consistenza ed amministrazione; convertita poi in un' annualità all' Ospizio dei Poveri; quindi cessatone il pagamento, 288-289.

## Confraria di S. Spirito

Sua origine nel 1156; suo scopo caritativo; annessa poscia alla Confraternita di tale titolo, 290-291.

Disposizione dello statuto antico a favore di varie opere di beneficenza, 292,

### Ospedale di S. Graziano

Già esistente nel 1140 e dipendente in un con quelle Chiese all'abbasia della Bessa, poescia dipendente dai Casoniri regolari di S. Croce di Mortara, 295; lasciti varii a quest'Ospedale dei poveri, 294; sue peripezie, per cui ne cessano le memorie oltre al 1305, sebbene si dica ancora progredito, 295.

Ospedale del Santo Sepolero ed Ospedale di S. Martino

Ove situati, e quale il probabile loro esito, 296.

## Ospedale di S. Leonardo

Spettante ai Cavalieri di s. Gioanni di Gerusalemme; esisteva probabilmente sin dall'anno 1156; ultima menzione nel 1301, 297.

#### Casa di Dio

Ospedale nella regione Brarola amministrato da suore, trasferite poi verso l'anno 1160 a s. Gioanni di Varola, e riunite per ultimo nel Monastero di S. Spirito a porta di strada, 298.

# Ospedale di S. Lazzaro pei leprosi

Sua antichità e situazione; disposizioni statuarie pei leprosi nel 1241, confermate nello Statuto del 1341; Rettori del pio luogo sino al 1369; unione quindi fattane nel 1390 alla Parrocchiale di s. Pietro la Ferla e poscia a quella di santa Maria Maggiore 299, 300.

Ospedale di S. Silvestro dei Rantivi, ossia dei trovatelli

Anteriore al secolo XIII di patronato dei nobili Centorio, che ne tennero il ministralato sino al 1732, quindi passato nei loro discendenti da figlie, ed in oggi sotto speciale pubblica Amministrazione; elenco di varii antichi ministri, 301-302.

# Ospedale di S. Brigida ossia de' Scoti

In vicinanza della Basilica di s. Eusebio; destinato a pro dei pellegrini Scozzesi ed Irlandesi nel secolo XII dal Canonico Bonfilio di famiglia Vercellese; Statuti per esso Ospedale del 1175, 1180. 1224: elenco di ministri sino al 1345: curioso documento del 1305 per elemosine in Scozia ed Irlanda; amministrazione posteriore e prima unione nel 1345 all'Ospedale di s. Andrea; contese per tale unione sino al 1410; consistenza patrimoniale, 303 a 341.

# Ospedale dei SS. Paolo ed Orso, Ospedale di S. Maria ed Opera del Ponte sul Cervo

1 porti sul Cervo e Sésia spettavano anticamente ai Canonici di Vercelli; infeudati poscia dal Vescovo ai nobili Viallardi e Guitacchino, 312: a soccorso dei transitanti per quei torrenti era stato eretto nel loro confluente un Ospizio e Chiesa sotto il titolo di S. Paolo, la cui direzione fu data nel 1173 ai Canonici di s. Orso di Aosta, 313 : confusione fatta dagli storici con altra Chiesa di S. Paolo fuori porta s. Andrea, 314; l' Ospedale dei ss. Paolo ed Orse verso Sesia cessò prima del 1200 continuando come beneficio semplice per oltre un secolo, 315; in prossimità della Chiesa di s. Paolo verso Sesia sorse altro instituto allo stesso scopo sotto il titolo di S. Maria del ponte del Cervo per sondazione sattane dall'Imperatrice Beatrice moglie di Federico I e con speciale assegno del medesimo sia pel riscatto dei porti sia per dotazione dell' Ospizio, 316 a 320: lasciti posteriori, 321: vicende successive del pio luogo, i beni del quale passarono poscia in amministrazione al Municipio in quanto che fossero destinati alla riparazione del ponte, 522 a 324; curioso documento d'appalto nell'anno 1319 per esso ponte (ivi in nota).

## Ospedale della Carità di S. Lorenzo

Origine e lasciti s favore del medesimo, 525; scopo dell'instituto; elemosine a domicilio; portare gli ammalati all'Ospedale; curare la sepoltura dei poveni; assistere i carcerati 326; suoi amministratori frati laici detti della carità; se ammogliati richiederasi l'assenso della moglie, 327; cessa il pio luogo nell'amno fó78, 528.

## Ospedale di S. Bartolomeo

Eretto prima del 1181, amministrato dai canonici di S. Bartolomeo fuori porta strada, legati varii, suoi ministri sino al 1487. N. 329.

# Ospedale di S. Spirito

Sua origine verso il 1214, per opera dei frati della Carità, 530;

#### T217H

amministrato poscia dalle Monache dette di S. Spirito, 331; legati fatti a quell'Ospedale e memorie successive sino al 1379, N. 332.

### Ospedale di S. Andrea (Detto in oggi l'Ospedale Maggiore)

Cenno della relativa dissertazione del conte Olgiati, 535; fondazione de dotazione dell'Ospedale dal Cardinale Guala Bichieri, 534; nuove largizioni fatte dal medesimo nel suo testamento, 335; Bolla pontificia pell'amministrazione dell' Ospedale per mezzo d'un Ministro e d'un unuero di frati laici e Suore, 536, esazione et dimpiego de' legati fatti dal Cardinale, 537; altri lasciti nella prima meta del secolo XIII. N. 538, 539, 540, Atti di visita segutiri nel 125.0 e 1255, dai quali si riconosce lo scopo dell' instituto diretto principalmente alla cura degli infermi, e quindi per elemonine ai poveri, e si riconosce pure il modo di amministrazione 541, 542, 545, 544, altre largizioni nella seconda metà d'esso escolo, 345; 545, 546, diplomi ed esenzioni per parte di Principi, 347; elenco dei Ministri sino al 1390. N. 548.

#### Secolo XIV.

Nuove dedicazioni in questo secolo, 349; legati ed eredità ottenute durante il medesimo, 550; alcuni diplomi ed elenco de'ministri sino al 1400. N. 351. Nuova visita regolare seguita nel 1311, N. 352.

# Secolo XV.

Diminuiscono le largizioni, quale ne fosse probabilmente la causa, 553; ministri dell'Ospedale sino al 1453, epoca in cui comincia il lungo e laborioso Ministralato di fra Giacomo Avogadro di Casanova, 554; Curioso episodio della vita d'esso ministro, vantaggi da lui procurati all'Ospedale sino all'anno 1482, in cui il pio luogo fu per la prima volta concesso in commenda, 555 a 365.

#### Secolo XVI.

Serie dei commendatori dell'Ospedale dal 1482 al 1555, 363; pratiche fatte dal Duca di Savoia e dal Municipio per ottenere, come si ottenne dalla S. Sede, lo svincolo dell'Ospedale dalla qualità di heneficio ecclesiastico, da amministrarsi indi poi per mezzo d'una congregazione di cittadini nel modo stabilita con Bolla pontificia 24 maggio 1555, 364; pensioni riservate agli ultimi commendatori, e spese incontrate per quella pratica, 365.

## Ospedale di S. Maria volgarmente detto del Fasano

Memorie relative Isaciate dal Canonico Cusano e dal Conte Oligati, 506; instituzione di questi Ospedale e dotazione futura dal famoso giurisconsulto e teologo Simone De Favana a heneficio dei pellegrini Francesi ed Inglesi, e pei poveri Vercellesi, 507; testamento del medesimo inedito, nor trascritto nella parte concerneti l'ospedales suddetto, 508, 509, 570; notizie biografiche intorno al fondatore, 571; amministrazione del pio luogo per mezzo di ministri eletti fra i discendenti di suo fratello, quindi passata agli U-millati di s. Cristoforo, 372; resa di conti a mani del Vescoro, documento, che indica la consistenza dell' Ospedale nel 1305, sepressi gli Umilitati l'Ospedale del Passano fu annesso nel 1579 a quello di s. Andrea, 575.

## Ospedale di S. Muria della carità, detto di fra Morando

Confuso quest' Ospedale dai nostri scrittori evu quello di s. Spirito, non conoscendo etsi la revoca di donazione fattane da fra Marco de Morando, 574; instituzione vera, e vicende d' esso Ospedale primieramente presso le monache di s. Spirato, sciolioge quiudi per trantazione dell' anno 1281; informato stoti o itolo di s. Maria della carrità dallo stesso istitutore fra Marco, 575; e non avendo mezzi bastanti a tenerlo aperto lo riunisco egli stesso all'Ospedale di S. Andrea nell'anno 1280 costituendovisi frate converso, 576.

## Ospedale di S. Giacomo delle rascine di Strada

En scritto, the quest Ospedale sia stato fondato a prò dei pelegrini dal sig. Pietro Bicchieri col suo testamento del 1250; si reano però documenti di sua preesistenza per la cura degli Informi sino dall'anno 1159; fin dampue uno semplico ampliazione quella di Bicchieri, 577; comi relativi alla successiva amministizzaione, 578 e 579; cell'anno 1457 passò in commenda, e poscia nel 1357 unito all'Oppedale di S. Andree in seguito a rinaucia del Commendatore Monignore Gaspara de Capris, atta di riconosceuza, del Municipio Verellese verso il rinauciante, 580.

Scuole in Vercelli nei secoli XI e XII, N.i 381, 382, 383; fondazione della Cattedra di Sacra scrittura presso i Canonici verso l'anno 1190, N. 384. Discussione sul quesito se l'Università di Vercelli fosse fondata prima del 1228, N. 385 a 388, se nell'anno 1224 siasi aperto un Collegio pei studenti poveri, 389 : esame della convenzione 4 aprile 1228 per la traslazione dello studio generale da Padova a Vercelli, 390 a 396; prove dell'effettiva erezione e continuazione dell' Università; famoso legista Uberto da Bobbio nel 1229, N. 388 a 396; seguono le suddette prove ; Conversioni di Professori e studenti operate in Vercelli dal B. Giordano verso il 1230. N. 397, trattato col Comune d'Ivrea nel 1231 c Statuto del 1235, N. 398; testamento del proposto quindi Vescovo de Carnario fatto nel 1234. N. 399; bolla di P. Gregorio nel 1237 e lettera dell'Imperatore Federico verso il 1238, N. 400 : lettere di leggi Guglielmo De Ferrario, cui si riferisce una deliberazione del 1240; altro professore Uberto da Bonacorso 401; disposizioni per l'Università nel Codice 1241 dei statuti 402; interruzione probabile e riapertura dell'Università nel 1266; professori in essa Dottore Enrico; Dottore Uberto de Boverio; Dottore Lconardo da Milano, Maestro Apollonio e loro stipendii, 403; se sia stato professore in essa Università Il Vercellese francesco de Ranso detto il Glossatore: forse fu uno degli institutori del celebre Collegio de dottori di Vercelli, 404; eguale ricerca pel Canonista Vercellese. Simone de Faxana, 405; nuova interruzione; si crede però essersi conservate le scuole di medicina, 406: Maestro Svon dottore in belle lettere, sua opera e testamento nel 1273. N. 407 Ugone de Bonoromeo Vercellese, lettore in patria poscia Vescovo di Novara, 408: risperta l'Università 1306 a 1310: dottori in ambe leggi Glovanni de Carixio e Canonico Guglielmo de Ripys altra interruzione; ferme però le scuole di medicina, 409; ripresa dello studio generale all'anno 1338, convenzione col dottore Salvo de Marano come professore di dritto civile, 410;" non è esatto il dire che questo documento sia l'ultimo relativo alla nostra Università, 411; Pietro de Perusio professore in essa per le decretali tra l'anno 1338 ed il 1343; Signorolo degli Omodei professore di dritto civile nel 1340; quando sia ritornato in Vercelli ed ivi passato ad altra vita, disposizioni relative all'Università nel volume de' statuti pel 1342. N. 412: indizii di continuazione della medesima almeno dal 1364 al 1371 professori Ricardo de Saliceto, Signorelo

intuidetto e Simone da Solario de Carrizio, A13. Digressione intorno alla petulienza del 1400, che si vortebbe essere stata la causa della cessatione dell' Università, A14; si creda però cessata definitivamente sin dal 1371, rispertura sell'anno dopo della Cattedra di Sucrea scrittura presso i Canonici, 415; si continuarono però le socio di medicina e chirurgia, collegio dei medici, A16; privilegii eccordati si medici chirurgi e professori di grammatica e di riotaria d'17; cenno di alcuni professori di grammatica sino al 1400, ito thipeadii ed esenzione di tributi, continuata questa alle vedore, e conclusione, 418.

§. 4. Topografia della Città, statuti per abellimento, e pulizia, e per l'esercizio di varie arti; usi e costumanze.

Sguardo circa l'ampiezza della città nei tempi Romani e sue vicissitudini sino al secolo X, N. 419; testo della douazione di Berengario dell' anno 913, come documento più autico onde riconoscere il perimetro della città A20; ove fosse la Corte Regia ivi donata, fossati di circonvallazione, 421; quando siasi stabilito di farvi nuove mura, danni a queste dal torrente Cervo in attiguità alla Cattedrale, A22; descrizione documentata dell'antico perimetro e delle varie porte, 423 a 430; piazza del mercato di S. Eusebio, processione nella Domenica delle Palme, 424; palazzo de signori Bicchieri e Centorii, 426; corso d'acqua dalla porta di strada a quella del Cervo, 428; sobborghi: cioè Borgo ratto, Borgo S. Lorenzo, e borghetti Ciglano e di porta Aralda, 430; deliberazioni per la costruzione di puove mura con acchiudervi la massima parte dei borghi; eseguimento anno 1200 a 1256, N. 431; descrizione del nuovo recinto e sue porte, 432 e 433; distrutta l'antica chiesa di S. Andrea sostituendovi altra dedicata a S. Luca, 432; torri e spaldi lungo le nuove mura, 434; torri varie nell'interno, 435; piazze di S. Eusebio, di S. Maria ossia dell' Aringo, piazza centrale o foro nuovo, piazzetta del Pozzo ora Mariani, altra di Mercatello ora a S. Francesco, 436; nomi di varie contrade, 437; compiuta la topografia si ritorna a più facile spiegazione di detto diploma di Berengario, due chiese dette di S. Salvatore, Chiesa di S. Nazario. Ponte sulla Vercellina, 438; ubicazione della Corte Regia contemplata in quel diploma, 439; ove fosse situato il palazzo del Comune nei secoli XII e XIII, quando fattone un nuovo colla torre di città, 440; notizie circa l'epoca del primo erologio pubblico in Vercelli, custode del medesimo e suo stipendio, 441.

Beccherie provedute d'acqua corrente; libera concurrenza nella vendità delle cartie conciliata col aistema di corporazione allora prevalente, A42; nettezza delle contrade, A45; lastrico di case in mattoni, A44; altre disposizioni pel libero trausito, A45; protibizione alle donne di stare filando per le contrade, A46; disposizioni varie; amasie; fornaccia; fornai e panattieri; tassa del pane ed esperimenti di panificazione, A47; giuochi probiniti; venditori dilegna; mercanti da panon; meretrici; mugnai; rivendaivolle; tavernieri; tessitori, A48; alcune notitie circa a mohili e vestiarii in uso, A49; ricerche in ordine alla popolatione, A50; subdivisione della città prima in sei porte ossimo quartieri poscia per parocchie, salvo pel giudiciario per cui farono stabilite deg giudicature, A51.

### LIBRO IV.

Notizie relative agli Instituti ceclesiastici o preesistenti

o fondati nel secolo XIII

#### Introduzione, N. 1.

- Rettifica della serie dei Vescovi nei secoli XII, XIII e XIV, 2.
- §. 2. Canonici di s. Eusebio e di Santa Maria Maggiore; capitoli distinti; numero dei casonici; vita comune, 5 a 6; dignità di Arcidiacono; di Arciprete; di Proposto; di Mazzero; uso della mitra, 7, 8; Primicerii e loro attribuzioni, 9, 10; serie degli arcidiaconi per quei tre secoli, 11; degli arcipreti, 12; dei proposto; 13; dei mazzeri, 14.
- §. 3. Secondo ordino del clero i Decumani; instituzione speciale alla Chiesa Milanese ed alla nostra; d'onde tale nome; quale l'ufficio; numero di essi presso s. Maria Maggiore, e presso la cattedrale di s. Eusebio; ove si adunassero; notirie relative dall'anno 1095 al 1405; non devono confondersi colla congregazione dei cappellani che esisteva pure contemporaneamente s. Eusebio, 15 a 25.
- 4. Canonici ed altri Vercellesi innalzati a dignità Vescovile, 26;
   ad altre dignità ecclesiastiche, 27.
- § 5. Parrocchie nella città; numero di esse, 28; cattedrale di s. Eusebio, sue consortiali e conversi, 29; Battilica di s. Maria Maggiore; sue consortiali; sinodo del 1288 relativo ai conversi e converse, 50; Chiesa di s. Andrea; antica parocchia trasferita in s. Luca; diritti dei Canonici, 31: s. Agrae, partendi e la converse del processoriali del processoriali del processoriali del processoriali del processoriali del processoriali del processoria del pr

rocchia e suoi rettori, 32; s. Bernardo parrocchia retta dai Canonici di Monte Giove ossia di s. Bernardo e poscia dai frati della Misericordia ossiano Agostiniani della Congregazione di lombardia, 33; s. Donato, sua concessione nell'anno 1174 alla Congregazione del clero; notizie successive, 34; s. Giacomo d' Albareto dipendente dall' ordine Gerosolimitano, 35; s. Giuliano, la nomina del rettore devoluta ai parrocchiani; elenco dei priori, 36; s. Graziano dipendente già dai Canonici di s. Croce di Mortara; notizie posteriori, 37; s, Lorento, parrocchia e beneficio di clericatura ; il rettore di nomina dei parrocchiami; elenco dei rettori, 58; s. Michele: specie di ufficiatura in essa parrocchia; il rettore di nomina, dei parrocchiani; rettori; 39; s. Pietro la ferla, spiegazione di questo titolo; privilegii del parroco; quando soppressave la parrocchia, 40; s. Salvatore de strata, parrocchia sul corso porta Torino; suoi rettori, 41; s. Salvatore de mercatello, parrocchia quindi passata ai francescani, 42; s. Stefano del monastero e s. Stefano di città, piccole parrocchie dipendenti dall'abbazia di questo titolo, 43, 44; s. Tommaso; suoi rettori. 45: s. Vittore: suoi rettori e memorie relative. 46: sussidio accordato dal Comune alle suddette parrocchie; altre Chiese ossiano cappelle all'interno e fuori mura, 17.

### 6. 6. Abbasie.

## Abbazia di S. Stefano della cittadella

Storia relativa; possedimenti; privilegio degli abati; elenco di questi, 48 a 55.

## Abbazia di Mulecchio

Cenni intorno alla fondazione; nota degli shati ed altre memorie, 56, 57.

### Abbazia di S. Andrea

Progetto del Cardinale Guala Bicchieri sino dal 1214 per l'instituzione d'una canonica presso l'antica parrocchia di s. Andrea, 58; assegno da lui ottenuto dal re d'Inghilterra nel 1218 del priorato di Cestreton a vantaggio di quella chiesa canonica, 59; notizie prosecutive intorno al priorato di Cestreton, ivi in nota; costruzione della nuova basilica, 60, 61; i Canonici Vittorini di Parigi preposti ad ufficiarla; splendida dotazione fattavi dal Cardinale, 62; quando siano giunti a Vercelli quei Canonici, 63: loro priore e quindi abate Tommaso detto Gallo, 64; ordinamento della canonica; Bolla di Gregorio IX, 65; abito dei Canonici, 66; instituzioni datevi dal legato pontificio Ugone nel 1262, 67, 68; curioso documento del 1313 ossia convocato dei Canonici Sede vacante, diretto a migliorare il vitto. abito e regolamento interno, 69-70; storia dell'elemosineria di s. Andrea a partire dallo stesso testamento del Cardinale Guala, 71, 72. 73; abati nel secolo XIII; Tommaso: Anfosso: Ucoccione de Bondoni, 74; possessioni; diplomi di salva guardie e privilegio del eonte di Savoja, del marchese di Monferrato, dell'imperatore Arrigo e bolle Poutificie, 75 a 79; numero dei canonici in diverse epoche del secolo XIII. N. 80. Conversi, loro abiti, ed attribuzioni, 81.

Abati nel secolo XIV e successivamente; Nicolino Avogadro di Casanova: Egidio di Castelletto: Francesco de Castellani: Bartolomeo de Mussi; Andrea de Turriono; Filippo de Cagnoli; Pietro de Verme; se si debba annoverare fra gli abati Antonio de Grixellis, o meglio il Guglielmo de Grixellis; contese fra questi ed i suoi Canonici che pretesero deporlo, 82; rimesso nella sua dignità per sentenza; tuttavia l'ordine era stato sconvolto e si passò ad abati in commenda, cioè al Vescovo Diderio; quindi al principe Francesco di Savoia figlio del Duca Lodovico; pratiche di questo Duca perchè l'abbazia fosse concessa ai Laterapensi mediante la rinuncia della commenda da lui offerta a nome del figlio; Bolla Pontificia; contese fra i Lateranensi ed i rimanenti Canonici Vittorini; assestamento finale nel 1466, per cui i Lateranensi ebbero poscia l'abbazia sino alla soppressione del loro ordine, essendovisi sostituiti per poco i Cisterciensi sino alla soppressione generale degli ordini religiosi, 83, 84, 85.

## 7. Collegiate ossiano propositure Canonicali.

## Propositura di S. Graziano

Notizie relative dal 1140 al 1300, N. 86; sua concessione in commenda nel secolo XV ripunciata poscia ai lateranensi, e per ultimo soppressa ed aggregatine i beni alla mensa vestovile, 87.

### Propositura di S. Maria in Vezzolano

Sue vicende e proposti dal 1153 a 1627. N. 88-89.

## Propositura di S. Bartolomeo

Sus foudazione pel 117A con canonici dell'ordine instituito di S. Eusebio, 90; varii proposti di essa propositura, la quale passò poscia in commenda, e di poi fu concessa ai Gesuiti: in ultimo ridotta a beneficio semplice, e riunitine i beni alla mensa Vescovile.

## §. 8. Conventi di religiosi uomini

#### Frati umiliati

Fondazione dell'ordine con due case una in Vercelli a S. Cristoforo l'altra in suburbio nella regione S. Martino di Gattesco, 92; possessioni spettanti alla prima e suoi prevosti, 93, 94; memorie relative alla seconda dall'anno 1199 at 1584. N. 95.

### Eremitani di S. Marco

Proceienti dalla Congregazione dei poveri Cattolici nel 12/12; fondazione della Chiesa di S. Marco nel 12/66; proseguitane la costrusione oltre al 12/98; priori e numero di frati in alcune epoche, 90, 97, 98.

#### Francescani

Loro convento in S. Matteo fuori mura verso il 1220: quindi in città costruendo nel 1229, con sussidio del Municipio, l'attuale chiesa di S. Francesco al luogo della preesistente piccola chiesa parocchiale detta di S. Salvatore in Mercatello, 99-100.

#### Domenicani

In S. Paolo fuori mura prima del 1234, N. 101; danno poseia principio nel 1253 alla costruzione d'un convento e chiesa nella città pure sotte il titolo di S. Paolo continuan long la fabbricazione oltre al 1261; frattanto nell'anno 1255 vendono il lero convento fuori mura alla damigella Emilia Bicchieri (Beata) per costituirvi un suo monastero, 102, 105.

#### Caemelitani

Loro introduzione a Vercelli circa l'anno 1287, ed altre notizie, 104.

Frati della penitenza 105 e 110.

6. 9. Monasterii di donne

Suore di S. Giovanni di Varola e della Carità di S. Spirito

Riunite a formare il monastero delle Cisterciensi di S. Spirito alla porta strata ossia porta Torino, 106.

## Umiliate

Prima a S. Martino di Gattesco, poscia in S. Agata a Vercelli; ove furono quindi sostituite le Benedittine quando fu soppresso l'ordine degli umiliati 107, 108.

### Suore della Penitenza

Documento dell' anno 1254, non ebbe durata il monastero 109, 110.

## Domenicane a S. Margarita

Instituite dalla B. Emitia Bichieri, 111; Domenicane a S. Pietro Martire instituite dalla di lei sorella Beatrice vedova Yvaco, 112; riunite poi a quelle di S. Margarita nel 1572 per dar luogo in S. Pietro Martire alle Domenicane di Lenta, 115; atti diversi per l'ampliazione conseguente del monasteno di S. Margarita e ricostruzione della Chiesa, 114.

#### APPENDICE

.

Dissertazione in ordine al metodo di riduzione di ciascuna lira Paveze gradatamente in uso a Vercelli nei secoli XIII e XIV in lire attuali tenendo conto, 1. del valore intrinseco, 2. del valore progressivo dei generi di prima necessità, 3. dell'aumento monetta verificatosi in date specie di moneta, con confronto alle risultanze dei documenti. Tavola di ragguaglio per caduno degli anni dal 1200 al 1400.

H.

Quadro dei Consoli, Podestà, o Rettori del Comune di Vercelli dal 1142 al 1427 epoca di sua aggregazione allo Stato Sabaudo.

Ш.

Nota di varii Podestà di alcune città d'Italia risultanti da documenti Vercellesi.

#### LIBRO PRIMO

~505~

#### CAPO UNICO

#### Forma di Governo del Comune di Vercelli

- 1. Quanto elegante ed in gran parte esatto si è il quadro dei principali fatti del nostro Comune, che il nobile giureconsulto Carlo Agostino Mella ebbe a tracciare nella sua dissertazione; Responsio pro inclia Civitate Vercellarum et ordine Decurionum (1) altretanto inconsiderata si fu l'amb serzione sua: essersi cioè la Città nostra retta da se a guisa di repubblica prima ancora dell'Imperiale donazione del Contado al Vescovo, e nello stesso modo con cui si reggevano ai tempi dello scrittore le città libere imperiali; nè maggiormente appoggiata vi si trova la principale sua tesi tendente a provare, che il Governo fu ognora a mano di cento nobili Decurioni col consiglio qualche volta, ma non mai col concorso delibrante delle classi popolari (2).
- (1) Esiste tuttora manoscritta nell'archivio del aignor Conte Edoardo Arborio Melta.
- (2) Ivi « Centum enim Decurionibus nobilibus regitor ista (Civitas)
- pomes quos totius populi residet auctoritas et potestas, nec ulto tom pore diverso usi sunt jure Vercellenses, quia licet priscis temporibus
- pore diverso usi sunt jure vercellenses, quia licet priscis temporibus
   in decernendis gravissimis sive belli, sive pacis, sive fuederis negotiis
- in decementis gravissimis sive belli, sive pacis, sive luceris negotis
   adhiberentur ex paraticis idest popularibus quoque ducentum, tames
- Gredentia non constabat nisi centum nobilibus, ad quam deinceps moris
- erat vocare ipsos Paraticos pro consilio, non ut participes fierent
   dignitatum et honorum Reipubblicie.
- « Regebat primis temporibus seipsam Civitas relpubblicæ, more, et suo
- · proprio nomine omnem excreebat juri-dictionem ut hodie liberæ et · Imperiales civitates soient: paruit deinde legibus, quæ editæ pro tem-
- « pore fuerunt a Vicarits imperialibus, et prius ab Episcopis, quibus ea-
- . dem civitas donata fuit.

I documenti, che sarò per riferire, porranno in piena Incequesto argomento.

2. Se ci volgiamo ai tempi Longolsardici e Franchi, i quali precedettero l'epoca contemplata in questo lavoro, tali sono le ragioni adotte dal Maratori nella dissertazione 18 delle antichità Italiane, a dover credere perduta nei municipii Italiani ogali forma di libero reggimento; nondimeno lo stesso autore ammette, e mi pare fuori di dubbio, che siasi conservato un corpo o magistrato cittadino, il quale provvedesse alla conservazione dei ponti e strade (1), ripartisse le inposte, convocasse e presiedesse le assemblee del popolo sia per l'elezione degli Scabini (2), sia per quella parte, che la disciplina ecclesiastica d'allora accordava al medesimo nella elezione del proprio Vescovo.

5. In una prima mia dissertazione (3) io accenuava appunto all'esistenza nella nostra Vercelli di questo corpo cittadino meramente ristretto nel secolo X alle anzidette e consimili incumbenze, e parlai delle circostanza a noi speciali, per le quali il medesimo negli ultimi lustri del secolo XI ed in principio del seguente per l'incertezza di governo comitate, attesa l'intrusione di Vescovi scismatici, abbia pòtuto anzi abbia dovatto assumere più ampia direzione, e non

Constat enin, ul prescripsimus, ante donationes in seclesiam s.
 Eusebii collatav civitatem ipsam libram ab omni subjectione
 Inisac cum amplo territorio et districtu in quo omnem es se e sercebat jurisdictionem ». (Nessan monumento però cibbe a citare
 in appoggóa o questa replicata sacerione.

(1) Polumus ut missi nostri per singulas Civilates una cum episcopo et comite vel nostris hominibus ibi comanentibus eligant, quorum sti cura pontes per diversa loca emendare; leg. 34 di Lodovico Pio fra le longobardiche; Rev. Ital. ton. 1, p. 2, pag. 133.

(2) Ivi leg. 48 di Lotario I ut missi nostri ubicumque malos Scabinos invenerint, ejicikmț el cum totius populi consensu in eorum loco bonos eligant.

(3) Del Governo civite di Vercelli nel secolo XII. - inserta nel Diario Vercellese per l'anno 1847.

v'ha dubbio, che lo stesso corpo fosse a quei tempi composto di nobili e maggiorenti, sia perchè l'Imperatore e per esso il Conte a cotestoro si dirigeva per l'esercito e pei tributi, sia altresì a cagione della rete feudale introdottasi nel massimo suo rizore

A misura che questo corpo municipale venne ad estendere le sue attribuzioni, dovette necessariamente ripartirne le incumbenze, e quindi alla presidenza, forse d'un solo nei tempi untichi, chiamò due eletti dal proprio seno col nome di Consoli del Comune, (portuadone poscia il unuero a sette durante il secolo XII, come fu dimostrato nella citata dissertazione), e commise il potere giudiciario ad altri, però suoti membri; col titolo di Consoli di giustirio.

4. Tuttavia non a questo solo corpo, che dicevasi la Credenza, ma bensì al Comune collettivamente preso era diretta l'investitura della giurisdizione, la quale solevasi dare da ogni Vescovo qual vero Conte di Vercelli in forza del diploma dell'Imperatore Ottone III, 7 marzo 999; (1) ed in fatti la formola del giuramento di fedeltà veniva pronunciata da un delegato del pòpolo, il quale interrogato se gli piacesse che il tale giurasse fedeltà al Vescovo a nome del Comune, rispondeva Frat Fiat; quindi è che le leggi ossiano Statuti dovevano venir approvate dal popolo in generale adunanza, ed in essa pure si doveva addivenire agli atti più solenni del Comune.

5. Se non che la storia di tutti i tempi ci appalesa, come si fatte adunanze o conducono talvolta, all'anarchia, ovvero servono di mera formalità atta unicamente a coprire la risponasabilità ed i progetti degli amministratori, i quali ben sanno cogliere il tempo e preparare il risultato di simili comizii: il chè più facilmente doveva avverarsi in quell'epoca, in cui una gran parte del popolo cra vincolata di servità fendale verso gli ottimati, estenduodsi a quei giorni.

Archivio Civico — Diplomatario in quattro volunti denominaldu.
 Bissoni o Biscioni Tom. 1. p. 65.

il titolo di feudo a qualatvoglia auche menoma concessione, sino a farsi la parola feudo sinonimo di stipendio. Che se per avventura le proposte della parte dominante incontrano interpolato ostacolo nel voto popolare, si trovano o si fanno assoere occasioni, per cui dispensarsone gradatamente, come redremo essere pure fra noi divenuti ben rari i comizii popolari, e poscia quasi affatto dimenticati.

6. Quindi si può ritenere, che nell'esordire del nostro libero governo la somma delle cose, sebbene apparentemente devoluta alla massa dei Cittadini, fosse sostauzialmente nelle mani d'un dato numero di faniglie potenti o per nobilità o per dovizie od ab origine costituenti la Credenza o da essa stessa aggregate: epperò parmi si dovesse dire governo, almen in fatto, meramente aristocratico.

Un tale stato di cose difficilmente avrebbe potuto durare, mentre egli è obbligo d'ogni governo di procurare a tempo opportuno il maggiore sviluppo delle proprie instituzioni ad imparziale beneficio di tutte le classi amministrate, il che la storia ci dimostrò quasi impossibile ad ottenersi dal governo meramente aristocratico, portato per natura ad ampliare le sue prerogative, ed a favorire l'incremento delle proprie parentele.

7. Certamente in un governo libero è necessaria la maggior influenza d'un corpo conservatore eletto fra i nottabili, che ne siano membri a vita e così indipendenti, ma a provvedere al bene generale vuolsi pure, che quel corpo sia in qualche modo controbilanciato dalla rappresentauza delle altre classi della comune famiglia, acciò ne protegga i veri bisogni, e promuova quelle disposizioni di legge, che ne assicurino il soddisficimento.

La difficoltà consiste nell'adottare opportuni metodi di elezione, per cui senza brogli ciascuna classe venga ad essere convenevolment rappresentata da personaggi intenti unicamente al pubblico bene, e nel tutelarne di poi il libero esercizio.

Ma quand anche vi si fosse potuto provvedere, almeno

per quauto il comportano i varii interessi e le riluttanti passioni degli elettori e dei maggiorenti, rimaneva pure un' altra assai grave difficoltà derivante dalla natura del nostro governo in allora quasi repubblicano; imperocchè ove si fossero create due assemblee sarebbe mancata un'autorità superiore, che avesse a conciliarne le deliberazioni o sospenderle con un veto quando paressero esorbitare dalle leggi immutabili del giusto e dell'onesto; nè a mio avviso sarebbe bastato lo stabilire, che una deliberazione non avrebbe forza di legge salvo riuscita uniforme in ambe le assemblee, ben sapendosi, che il particolare interesse d'una classe o lo spirito di corpo suole predominare sugli animi, per il che non avrebbero tardato ad avverarsi quelle rivoluzioni civili, che tanto commessero varie repubbliche soprastando ora la parte aristocratica ora la popolare, se pur una non si mantenesse più a lungo in seggio con mano di ferro, come avvenne ad alcuna di esse.

Vedremo a quali temperamenti si appigliassero i nostri padri, e ci convinceremo, che sino a quando una disordinata ambizione non venne a produrre le fazioni civili con conseguenti innovazioni nel sistema governativo, quel primo ordinamento procedette regolarmente con vantaggio ed onore della Patria, epperò poteva dirsi il meno imperfetto, che per quei tempi si potesse immaginare.

8. Eravi dunque un'assemblea di ottimati in possesso dell'autorità, e non solo a vita ma eziandio per diritto ereditario; che se questo diritto poteva sembrare esorbitante, gli inconvenienti però, che ne derivano erano probabilmente minori di quelli procedenti da brogli elettorali in comizii popolari difficilissimi a regglarsi ove non esiste suprema autorità: nè sarebbe stato conveniente lo accordarue la elezione alla Credenza stessa, imperocchè ciò non avrebbe fatto. se non se consolidarne lo assoluto potere.

 Questo corpo pero poteva trasmodare, come dicenmo, a pregiudicio delle altre classi, ed ecco già sorta presso di noi sin dall'anno 1169, se non prima, una Società popolare sotto il titolo di s. Stefano con proprii consoli aunuali, i quali avevano ottenuto di 'prendere parte negli affari pubblici in concorso de' consoli del Comune eletti dalla Credenza, ed al N. 15 dell'anzidetta prima mia dissertazione ho toccato del probabile motivo di siffațta instituzione, se nou che i relativi statuti non ci pervennero, ed è forza di attenersi a semplici conghietture.

10. Non era tuttavia al suo termine il secolo XII quando la Credenza in concorso di quella Società, per seguirel'uso recentemente introdotto in altre città d'Italia, volle che al suo reggimento presiedesse un personaggio forostiere, che col titolo di Podestà si mutasse annualmente, ed era hen naturale, che a fronte di questo muovo potere dovesse cessare l'autorità dei consoli del Comune, i quali, se sussistettero ancora per alcuni anni sino a che fisse radicato il nuovo sistema, ebbero poi a cessare delintivamente dall'anno 1208 in poi, come appare dall'elenco de Podestà, che pongo a corredo di questo scritto.

Per vero al N. 25 di detta dissertazione io lamentava quel nuovo trovato del Podestà forestiero incaricato del potere esecutivo, perchè dovesse tarpare le ali all'incremento territoriale del Comune, fattosi già grande assai nei pochi anni del preceduto sistema; dobbiamo tuttavia riconoscere, che quelle teorie, le quali da noi attnalmente si svolgono. già si presentavano necessarie in fatto all'intelligenza dei nostri padri, e voglio dire della separazione dei poteri nel governo civile, ed anzi della loro derivazione da diversa origine o classe; che se da prima non separarono pur anche il potere giudiciario, continuandosi ancora per alcun tempo dalla Credenza l'elezione dei Consoli di giustizia fra i proprii membri, non è men vero però, che a questi diminuirono d'assai la giurisdizione, ponendola per le cause criminali ed altre di maggior rilievo nelle mani del Podestà e degli assessori e militi, ch'egli doveva condurre al suo seguito.

11. In pertanto la cosa pubblica nel principio del secolo

XIII, del quale intendo trattare, veniva regolata per la parte legislativa dalla Credenza con intervento deliberante del Podestà se esisteva, e dei Consoli tanto del Comune, che di giustizia e della Società di s. Stefano, e questa quale speciale rappresentante popolare; per la parte poi esecutiva veniva governata dal Podestà, e dai consoli anzidetti.

Prima però di discendere a speciale esposizione de regolamenti relativi a caduno de detti poteri, giovi indagare come dal 1209 in poi sia sorta altra Società popolare suoti il titolo di s. Euschio, i consoli della quale abbiano ben tosto partecipato al governo in un con quelli di s. Stefano, che anzi abbiano ottenuta in certi casi la precedenza a questi ultimi.

12. Generalmente parlando una variazione cotanto essenziale negli ordini governativi avrebbe dovuto essere l'effetto o di rivoluzione interna, o di fortunosi eventi in guerra estera; eppure ne l'uno, ne l'altro di questi precedenti si riconosce nelle uostre memorie in epoca prossima all'anno 1209: quindi molto più difficile riesce il conghietturare la causa motrice di una così importante novità.

Per aprirmi la strada ad esporre una mia qualsiasi opinione a tale riguardo, converrà riteuere, che la città nostra in principio del secolo XIII, sobbene comprendesse coi molti suoi borghi l'attuale circuito, pure la vera città era di molto ristretta, come verrà dimostrato nel libro III, quindi i diritti politici erano diversi per gli abitanti in essa da quelli concessi ai borghigiani.

Nella precedente dissertazione (N. 45) già ho toccato della erezione di Piverone in Borgo franco (tuttoche spettasse a questo secolo) ed in essa il Comune di Vercelli concesse a coloro, che avrebbero abitato in quel Borgo privilegiato e illam auctoritatem et illam franchitatem et ho norantiam, quan habeta Cirez Romani, et sicut illi qui habitant in civitate Vercellarum et Porta Ursona; poi si soggiunge e et quod nihil plus teneantur dare fodurm vet honuns et ci tallam quam illi qui habitant Burgum Ver-

Stabilita questa differenza, e ritenuto, che appunto nell'epoca ip discorso si stava formando il nuovo muro di circonvallazione rucchiudente colla città vecchia tutti i suoi borghi, come si vedrà in appresso, sarà più facile il comprendere il perchè, venti anui dopo il privilegio di Piverone nella concordia 15 maggio 1222 (Bis. IV. 396) seguita tra il Comune di Vercelli edi conti di Biandrate si trovi scritto e quod Comune et Iomines Blandrati debeant esse cives et habitatores Vercellarum, sicut sunt homines Pusternae vel Portue Urronae in fodris bannis exercitibus cavaleatis, et iu omnibus allis, sicut alii Gires Vercellenses ».

Ecco creata un'altra parte di città sotto nome di homines Pauternac, con eguali dritti a quelli Portne Ursonae,
e non più nominato il Borgo, come nell'atto del 1202,
e se alle risultanze di tale documento noi aggiungiamo, che
quindi poi la città intiera nel suo nuovo circuito rimase
divisa per più secoli in due giudicature portanti appunto
i nomi di Pusterna e Porta Ursona, bisoguerà conchiudere,
che tra l'an. 1202 ed il 1222 i borghi compresi nella nuova
circonvallazione erano stati equiparati ne' diritti ed obblighi politici all'antica città.

Premessa questa indispensabile narrativa ritornismo alpropostoci quesito, come mai senza seutore di commozioniterna od esterna sia sorta nel 1209 la Società di S. Eusebio a prender posto nell'ingerenza governativa in tutto eguale all' anticlissismo Società di s. Stefano?

Al N. 16 della prima dissertazione non avendo io ancor potuto esaminare i documenti del secolo XIII cercai una soluzione del questo supponendo, che l'intrusione dei nobili nella Società popolare di s. Stefano fosse poi stata la causa della formazione di altra Società, che io dissi meramente popolare sotto il titolo di s. Eusebio, Ma appena formato l'elenco de' consoli di quest' ultima, ho'dovuto convincermi, che fino dall'origine sua ebbero parte anche in questa famiglie nobili, e che anzi tanto nell': na come nell'altra Società si trovano nomi di uno stesso casato.

Adunque le medesime non erano l'indicazione di due distinte classi o partiti, come avvenne pur troppo in altre città ed in ispécie a Milano, laddove vigendo ad un tempo la Società dei Capitani e Valvassori, la Gredenza popolare di s. Ambrogio, e quella media detta del Motta composta di quasi nobili o Valvassini i quali avevano rinunciato ai loro feudi per rendersi indipendenti dall' ordine de Capitani, ebbe quella Metropoli a soggiacere all'urto continuo di codesti corpi, risoltosi ben presto, e sin dal 1204, se non prima e replicatamente poi in aperta guerra civile (1). A vece che la nostra Vercelli ne andò esente per assai tempo. e quando quell'idra si avvanzò a deturparla, non fu gia pel cozzo de'poteri governativi, ma bensì per le diverse tendenze di alcuni speciali ottimati, i quali pure appartenevano promiscuamente ora all'uno ora all'altro di detti corpi. senza che alcuno di questi fosse più degli altri o Guelfo o Ghibellino, come avremo a riconoscere in aporesso,

Mosso da queste ragioni io credo, che la Società di s. Stefano siasi originariamente introdotta in senso popolare e forse all'appoggio dell'abate di s. Stefano per controbi-lanciare il corpo della Credenza ossia de Decurioni nobili; e siccome una tale società data ancor prima dell'an. 1169, perciò la medesima si formò da principio, e si continuò in progresso per mezzo di abitanti della città antica, cui spettava la vera cittadinanza; che poscia decretata la nuova

<sup>(1)</sup> Mentorie di Milano del conte Giulini, Milano 1760, parte VII, an. 1204 a pag. 200, an. 1205 pag. 201, an. 1214, pag. 209, an. 1221, pag. 364 an. 1222, pag. 371.

circonvallazione, e pareggiati ai primi gli abitanti dei borghi, che in essa venuero chiusi, da quest'ultimi sia sorta nell'an. 1209 la Società di s. Eusebio, la quale doveva conseguentemente avere le stesse prerogative della prima; ed ecco la soluzione, che mi sembra la pii naturale al proposto quesito.

15. A spiegare a poi il perché tanto nell'una che nell'altra Società si trovino sovente individui della classe decurionale, già ebbi ad osservare altrove, che li medesimi vi si saranno volontieri aggregati per continuare ad avere ufficii del Comune con tale seconda qualità durante quegli intersitzi, in cui non li potevano ottenere nel loro ordine ossia nella Credenza, auzi l'accettazione loro in queste Società popolari fa prova per quell'epoca di un accordo fra le classi, ben poco comune alle altre città italiane.

Difatti il concorso di detti poteri era così regolato, che per molti anni si mantenne tranquilla la città, e fiorente il governo, essendochè si fosse rigorosamente proibita ogni altra aggregazione che sotto qualsiasi titolo ne venisse a disturbare il regolare andamento (1) e quando a questa savia determinazione fu forza il derogare, ben tosto si rafforzarono i partiti, e la città cadde in pessime condizioni.

Esposta così in generale la qualità ed origine dei corpi costituenti il governo, discendiamo a notizie particolari in ordine a ciascuno d'essi, ed ai relativi uffizii, facendo capo dal principale, e più antico.

## Credenza ossia Consiglio Generale

14. In un'epoca, nella quale la città nostra riordino le sue leggi municipali consegnandole in uno statuto generale

 <sup>(1)</sup> Item stat. est q. potestas teneatur inquirere si aliqui homines civitatis vel iurisdictionis teneautur inter se uni alteri de aliquo sacramento Societatis, salvis societatibus s. Eusebii et s.

<sup>·</sup> Stephani, et si invenerit, quod praccipiat sub banno lib. 50 pp.

<sup>«</sup> ut infra mensem unum se solvant. » Arch. Civ. (Volume degli staluti antiehi, pag. 27.

autora conservato, dovrebbe essere piana ogni ricerca circa gli ordini governativi, dai quali generalmente hanno principio si fatte collezioni; eppure invano cercheresti in quel prezioso volume un'esplicita dichirazzione delle qualità necessarie pèr il cittadino, che doveva fare parte della quasi sovyana Gredenza: sonovi talvolta dei diritti così radicati negli usi de popoli, cusì raffermati da immemoriabile possesso, che pare non sia necessario il farue espressa menzione: e tale si fa certamente la partecipanza al Decurionato stabilito ereditariamente nelle famiglie dei nostri ottimati.

Sebbene però ne mauchi un' esplicita dichiarazione, non mancheranno argomenti a supplirvi, e vagità no accennare, che fra le pene comminate-a chi arringasse per aumento di stipendio al Podestà, eravi pur quella, si fucrit de consilio non sit postea de consilio naque ad quinquenium (1): parimente nei capitoli della pace del 1254, di cui avrono a ragionare, sta scritto, «item Credentiarii sint in ciritate » Vercellarum qui erant tempore, quo electus, et Adocouti » excirerunt ciritatem Vercellarum» che è quanto dire si dovessero riammettere nella Credenza le famiglie fuori uscite aventivi diritto, e si ritornasse allo stato normale escludendo eli intrusi.

Ben è vero che si trova nell'Archivio Civico fra le pergamene maz. 7.mo un atto in data 1270 ind. XIII contenente l'elenco dei Credenzieri stati per quell' anno confernati dal Podestà Napoleone della Torre, ma egli è un caso unico, per quanto finora io conosca, del rimanente correvano tempi di gravi dissidii, per il che non è a dire se vigessero ordini eccezionali.

15. Essendo indefinito in allora il numero dei Credenzieri, come avremo a riconoscere, non appena qualche Signore o Conte rurale veniva a fare la sua sottomissione al Comune, e riportava la cittadinanza, che tosto veniva eletto a far

<sup>1.</sup> Statuto ant. pag. 3. retro.

parte della Credenza, molti essendo gli esempi, che io potrei addurre in comprova: però nello Statuto riordinato all'anno 1341, e quindi stampato (1) noi ritroviamo a pag. 140 · item quod aliqui non ponentur in credentia nisi de « voluntate credentine vel majoris partis vel de voluntate domini potestatis, cum illis sapientibus, quos secum ha-· bere volucrit » e prima alla pag. 52 si accennano le qualità richieste per entrare nella Credenza, le quali sebbene determinate in epoca posteriore a quella, che stiamo esaminando, credo pure utile il riferire colle stesse parole. · Item quod nullus possit eligi ad credentiam vel consi-· lium civitatis Vercellarum nec ad aliquod aliud officium · publicum, nec ad officium custodiæ civitatis nisi sit o-· riundus de civitate et dixtrictu Vercel'arum, solvens fodra et enera tamquam alii cives cjusdem civitatis, nisi sit talis a qui steterit per X annos cum saa familia in civitate et · dixtrictu solvendo fodra et alia onera cum Comuni Ver-« cellarum.... et nullus possit esse de credentia nisi sit aee tatis 18 annorum, et si pater familias suerit de credentia · non possit habere de suis liberis nec familia nisi unum de · secum habitantibus ».

16. Quanto al numero dei Credenzieri invano il cercò l'abate Froya, come ce lo dice nei suoi manoscritti; ed infatti data la qualità ereditaria doveva esso rimanere indefinito, salvo a stabilire il minimum per la validità delle deliberazioni: pure il Canonico Modena (2) all'an. 1244 della sua storia di Vercelli manoscritta ci aununciò uno statuto di quell' anuo laddove il numero totale dei Credenzieri viene fissato a 167; ed il minimum necessario per le deliberazioni

<sup>(1)</sup> Impressum Vercellis per Ioh. Mariam de Pelipariis de Palestro anno Domini MCCCCCXLI die XXIII mense junii.

<sup>(2)</sup> Per la biografia e lavori istorici sia del Canonico Modena come dei Dottori Ranzo Mella e Bellini, dell'abate Frova e del Canonico Francesco Innocenzio Filippo (da me alcune volte citati in quest'opera) veden il citato Ragionamento del professore D. Luigi Bruzza.

a n. 50. Vane da principio furono le mie ricerche per assicurarmene; ma poi quasi per câso mi venne sott' occhio il documento, svisato assai dal Modena che ne trasportò di un secolo la data; quest'atto esiste nell'archivio civico (a carte 2, r. del volume III dei così detti Biscioni) in data 1544 20 giugno, e contiene una deliberazione, della Credenza per un oggetto speciale sotto la presidenza del Podestà Pietro Visconti, ivi - In quo consilio generali interfuerunt ipse D. Pot, et num, 50 credenciariorum et ultra, videlicet 167 eredenciurii, et quae quidem quantitas perficit numerum ipsorum credenciariorum, qui praesumuntur esse tota eredencia vel sultem duae partes dictae credentiae, et ultra seeundum formam Statuti dicti comunis tenoris subsequentis (si omette perchè auche stampato senza però alcuna data al foglio 6 dell'ultimo statuto del 1341). Non occorrono commenti a stabilire l'errore del Modena, la cui" opera ha sempre un fondo di verità, atto almeno a promuovere le ricerche, ma peccando non poco in fatto di cronologia, contiene sovente erronee deduzioni ed applicazioni fuori di luogo.

17. Quantunque indefinito fosse il numero dei Credenzieri, dicevasi però la Credenza centum virorum et plurium, così in atto 10 settembre 1215 (1); da qui il Mella ed alcuni nostri scrittori stabilirono il numero dei Decurioni a 100; altri però, come il Frova, lo portarono a 200 per controbilanciare li duecento Paratiei di cui parleremo in appresso, ed in vero abbiauto documenti comprovanti la presenza di n. 194 anzi di 200 Credenzieri, esistono per contro alcuni atti, nei quali solamente in numero di 38 od increa se ne trovano inscritti, e da questi ultimi iò deduco, che nella prima metà del secolo XIII non vi fosse un minimum necessario.

18. Nè si richiedeva il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, infiniti essendo i luoghi dello Statuto antico,

<sup>(1)</sup> Biscioni Vol. II, pag. 79.

in cui si parla del consenso della Credenza, vel majoris pertis (1), cosicche bastava la semplice maggioranza relativa salvi alcuni e speciali casi, pei quali diversamente disponessero o la legge, o qualche trattato con esteri Stati, come a cagion d'esempio, in quello di riunovata alleanza coi Milanesi 5 maron 1215 (2) ivi: et si quid additum vel diminutum [uerit consilio centum virorum civitatis Vercellarum vel majoris partis, quae major purs sint tres partes illorum centum virorum », ed auche qui vediamo confermato il numero di cento Consiglieri già superiormente accennato.

19. Non ommettro per Islimo di notare, che nel tratato di rinuovazione di alleanza col Conte Tommaso di Savoia 9 febbraio 1224 (Arc. Civ. Perg. Maz. 4) ciascun nome dei Credenzieri è controdistinto coll'aggiuntivo spectabilis meno di alcuni, pei quali precede il dominus, e per questi l'abate Frova credette, essere stati da prima insigniti di qualche uffizio, tuttavia io stimerei doversi ciò attribuire alla maggiore nobità delle famiglie derivanti dall'ordine dei Capitauei, o da' Conti rurali, vedendo continuato tale distintivo di dominus in alcuni dei successori di esses; ad ogni modo fu per quell'epoca una mera eccezione, e forse per eguagliarsi ai Consiglieri di quei principi, non vedendosi più rinnovato, nemmeno in altri trattati, il distintivo di senecabilis.

Alcune cose avrei ad aggingere circa la forma e modo di discussione nelle adunanze della Credeuza, ma ne discorreremo dopo aver esaminato le specialità degli altri poteri, che vi intervenivano.

## Consoli del Comune e Consoli di giustizia

20. Dal seno suo, finchè non ebbe il Podestà forestiero, la Credenza eleggeva i Consoli del Comune incaricati del

<sup>(1) (</sup>Bisc. III, 120) si legge: de consensu majoris partis illorum, qui ad praedictam Credentiam intervenerunt.

<sup>(2)</sup> Bisc. II, 90.

perce esecutivo promiscuamente, per quanto pare, ai Consoli di giustizia pure procedenti dalla Credenza, ed: a quale potere partecipavano altresì i Consoli della società di s.: Stefano. — Si al Podestà come ai Consoli del Comune era proibito di lare aliquod statutum sel ordinamentum sine licentia et coluntate tottus Credentiae evel majoris partis bona fide sine fraude more solito ad campanam collectae. Ciò tutto a pena di nullità come leggiamo al foglio 5 retro dello statuto antico.

21. A premunirsi poi da ogni sopruso derivante da possesso continuato di potere, stava prescritto (fol 12) un interstizio di cinque anni primacchè un cittadino potesse nuovamente ammettersi al cousolato si del Comune come di giustizia, se non che venne poscia il medesimo ridotto a soli anni due con altra disposizione esistente al fol. 37 dello stessos statuto, ed a tutti i detti Consoli era inibito l'andare in ambasciata per conto del Comune (ivi, fol. 19).

22. L'epoca dell'elezione loro, la quale nel secolo XII cadeva in priucipio di novembre (1) fu trasferita sin dal-l'amno 1202 in principio di maggio (2); egli è però da no-tare, che durante il primo mese dopo la nomina continuavano gli antichi Consoli del Comune in ufficio, in concorso di nuovi.

# Società di S. Stefano e di S. Eusebio

Dell'origine, dello scopo delle società anzidette, non che dell'anzianità della prima di esse giù si tenne discorso per quanto il permetteva la deficienza dei relativi statuti; resta ad aggiungervi alcune notizie che le riguardano in comune. 25. Ciascuna società era provveduta a spese del Munici-

<sup>(1)</sup> Vedasi al n. 17 di detta dissertazione.

<sup>(2)</sup> In atto 16 maggio 1202 Bis, t — 32 intervennero i Consoli del Comune pel 1201 praesentibus et confirmantibus novis Consulibus Comunis et veteribus de justicia.

pio di particolare casa per le proprie adunanze, (1) come anche di inservienti e proclamatori (2), e se per quella di s. Stefano risulta, che essa avesse il proprio volume di statuti, ove si mandavano registrare le deliberazioni principali (3); così egualmente si deve dire per la Società di s. Eusobio, anzi le sentenze pronunziate dai rispettivi loro Consoli per banni e multe contro alcuno dei propri socii dovevano mantenersi dal Console del Comune o di Giustizia come se fossero state da essi stessi proferite (4).

24. I Consoli di dette Società assai numerosi (trovandosene perfino ventificaturo per una sola di esse) ventvano ammessi in tutte le adunanze della Credenza a seguito dei Consoli di giustizia e con precedenza ai Credenzieri; (5) ed in tale ordine esponevano il proprio voto e deliberavano come qualsiasi dei Decurioni (vedasi al n. 38 di questo Capo).

(1) Archivio Civico libro degli acquisti e patti 11 - 0 ivi il Podestà di Vercelli: prestavit Societati i. Eusvibii donum unam rejacentem in vicinia is. Michaelis, ita quod si domus guam tenent illi de societate s. Stephani eam per corum voluntatem dimisterint, tunc illi de societate s. Euschi praedictam domum dimittam penettus Comuni Fercelli. 1214, 10 marco, Nicola de Meleto notalo.

(2) Statuti antichi incditi foglio 18 r. Ivi: Item statutum est quod quilibet preco vel clamator habeat pro feudo et servicio Comunis et Consulum s. Stephani sol. 40 pp. omni anno, item et codem modo de servitoribus s. Eusebi.

(3) In alto 20 maggio 1230; Bis. II, 73 si legge: quod in sacramentali sive statuto Societatis s. Stephani poni facient.

(4) Statul attich fol. 32, r. ivi; Stat: est quod Potestas sive Consules Comunis et justiciae non debeant facere justiciam alicui de Societate s. Stephani, cui Consules societatis pro illa Societate atiquod bannum abstulerint: videlicet de illo banno, hoc idem dicimus de Societate s. Eusebii.

(5) Fercellensis potestas a parte et nomine Comunis Fercell. consensu et voluntate Consulum justiiciae et Consulum Societatis s. Stephani et totius crodentiae; così in allo 8 luglio 1209; Bis. 1-193 25. Per qual ragione la nuova Società di s. Eusebio abbia talvolta acquistata in consiglio la precedenza alla più antica di s. Stefano, non mi è riuscito di riconoscere, se pure non si voglia attribuire a venerazione verso il Santo patrono della città, dal quale avera assunto il titolo.

Egli è però vero, che una qualche prevalenza, almeno di forma, cercò talvolta conservarsi la Società di s. Stefano all'appoggio di sua anzianità sia coll'intitolarsi *Credensa* di s. Stefano (1) sia col nominarsi un particolare suo *Podestà* (2); ma non risulta, che ciò abbia prodotto sconcerto alcuno nell'ordine pubblico.

### Del Podestà

26. La connessione di forma e di scopo delle due Società mi portò a parlare previamente di quella di s. Eusebio ancorché institutia posteriormente alla carica di Podestà del Comune, che già vedemmo in esercizio sullo scorcio del Secolo XII, interrotta poscia negli anni 1201, 1202, 1205 e parte del 1207, 1208, e quindi continuata regolarmente per varii secoli.

Grande per certo si era l'antorità del Podestà, ed onorevolissimo il suo ufficio (3), equivalendo pressochè alla ca-

- ed in altro 22 febbraio 1219 a carte 114 della vita del Cardinate Guala Bicchieri dell'abate Frova si vedono dare il loro voto; 1. i Consoli di giustizia; 2. i Consoli di s. Eusebio; 3. quelli di s. Stefano.
- Laudantibus, volentibus et confirmantibus consulibus justiciae canevario, et consulibus s. Eusebii et Credentiae s. Stephani 1214, 5 luglio, archivio Civico libro dei patti I, 53.
- (2) Facto consilio et quasi concione in ecclesia ss. Trinitatis multae magnae quantitates housinum Societatis s. Stephani et lbidem mandato Domini sanguis Agni Alzati Potestatis ipsius Societatis et ejus voluntate convocata 20 maggio 1230; Biss. II, 73.
- (3) Il Muratori negli annati parlando all'anno 1207 dell'elerione di Azzo VI marchese d'Este a Podestà di Verona soggiunge « uffizio ben e volontieri accettato da lui, perchè l'andare per podestà nelle città a libere d'allora si chiamava andare in signoria.

rica di presidente delle attuali repubbliche; ma appunto perchè grande ne era l'autorità, essa veniva circondata da tante cautele, per cui difficilmente avrebbe potuto trasmodare; nè abbenche minutissime dovevano considerarsi soverchie, trattaudosi di persona forestiera e scielta per lo più tra famiglie assai potenti in altre rep bbliche, colle quali potevano di poi variare le nostre relazioni.

27. Quindi l'officio suo era limitato ad un anno (1) anzi fu poscia ridotto a sei mesi (stat. stamp. cart. 52) ma in epoca posteriore a quella, di cui mi acciusi a trattare; l'anno del suo uffizio cominciava presso di noi colle calende di genuaio (2), sebbene verso l'anno 1246 siasi portato alle calende di aprile (3), e trascorsa l'annata doveva egli fermarsi in un co suoi dipendenti nella città per XV giorni ad oggetto di subire un pubblico sindacato (4).

28. In che modo si procedesse alla scelta del Podestà non se ne trova alcun cenno mello Statuto, ed io credo, che in un affare così importante se ne facesse primieramente la proposizione da elettori di secondo grado (iufra v. 54) e poscia venisse confernata e proclamata in pubblica concione ossia generale adunanza del popolo, prendendone argomento dalla disposizione dello statuto contro l'arringatore per la conferna del Podestà scadente, laddove si

Vedasi il quadro dei Podestà e Consoli annesso per appendice a questo scritto.

<sup>(2) -</sup> Per tolum tempus illius Potestalis videlicet usque ad festum anni novi, così in ato I to 1000 Per 1215 Bis 1, 117. Tumen praedictae - Potestates Percellarum et Alexandriae praedicta juraverunt quae-libet usque ad Kati januarii proximas » atto 12 ottobre 1217 Coèce de Pattl Gotto 11 Egasle von avera II Comme di Milano « tem-pore regiminis praedicti Domini Pacis seiivet debina ad Kal proximi januarii, alto 13 marto 1223 Bis. I. 132 portato poi in essa Cultà alte calende di aprile. Vedasi Giuliai all' anno 1225.

<sup>(4)</sup> Vedasi in detto elenco dei Podestà.

<sup>(3)</sup> Statuti antichi foglio 2. retro.

aggiunge la pena della privazione del dritto di Credenziere, se tale fosse l'arringatore; mentre con queste espressioni si viene a conoscere, che il medesimo poteva non appartenere alla Credenza: del rimanente la parola stessa arringamerit conferma il mio pensiero, daechè chiamavasi precisamento Arrengo la generale adunauza del popolo.

29. Fatta la nomina del nnovo Podestà, lo scadente e la Gredenza deputavano ambasciatori, li quali si portassero ad invitare l'eletto a recarsi in Vercelli per farvi il suo ingresso nella Domenica antecedente al principiare dell'anno, e prestarvi un solenne giuramento di osservare lo Statuto (1), e quegli altri stabilimenti, che nelle circostanze particolari si aggiungevano in occasione della nomina (2); e fa d'uopo credere, che se ne facesse ricevimento con pubbliche dimostrazioni e feste, dacchè le medesime si esequirano pure dai Vercellesi alla partenza e transito dei proprii cittadini eletti a podestà da altre repubbliche, sinchè per questi ultimi non ne venne abolita la spesa con pubblico Statuto 12 gennaio 1205 (5).

50. Lo stipendio del Podesta era fissato a lire 700 pavesi per tutto l'anno (4) e con questo emolumento doveva condur seco per illum annum in regimine duos judices (avvocati) et unum militem, unus quorum judicum debeat spe-

- (1) 1229, 10 dicembre, Biss. II, 83. II Podestà scadente e la Credenza deputano due subsociatori ad petendam a Donino Gnamerio de atstillino potenta electo Civitatis Fercellarum anni Inturi, ut corporaliter juret eis, quod orniet Fercellas et intrabit Civitatem die Dominico tertio Kal. Januarii ad jurandum sacramentum suae potesteriae.
- (2) Item juro ego Potestas seu Rector, quod observabo omnia singula, quae continentur in carta attestata mihi missa per Comune. Vercell. tumpore electionis potesteriae vel Regiminis; così al fol. 2 degli antichi statuti.
  - (3) Archivio Civico Cod ant. pag. 30, r.
  - (4) Statuti antichi fol. 2.

sialiter in stere bannis et ultis exeutiendis, quae debentur vel debebuntur Comuni, soggiungendo poscia, che avrebbe pur avuto altre lire 100 paerei, pro tota sua familia, sotto cui nome venivano i soldati di giustizia, che pur doveva seco avere; e mediante siffatte retribuzioni gli era preclusa la via ad ogni indeunità salvo il caso di perdita o danno nei proprii cavalli in tempo di guerra.

31. E siccome avrebbe potuto crear-i degli aderenti, che tentassero di fargli aumentare lo stipendio, o sì veramette ecroassero di far confermare od e so cd i snoi giudici o militi in ufficio oltre l'ampo prestabilito, così gravissime pene venivano minacciate contro colni, il quale osasse arringare a tal fine (1) salvo si trattenesse in termini generali seuza indicare le persone.

52. Nè esattamente si direbbe, elle al Podestà competesse l'intiero potere esceutivo nel senso in oggi concepito, poiché rappresentava egli bensi il Comune negli atti ed anche nei trattati all'estero, con assistenza però in questi di appositi ambasciadori delegati dalla Credenza; ma aveva una parte assai ristretta nella nomina agli ulifizii pubblici (2), e l'incarico suo era di fare eseguire le leggi, di recarsi giornalmente al palazzo del Comune, previo il suono della campana ad ora fissa, ed ivi render ragione nella parte di giurisdizione a lui ed a' suoi assessori riservata, mantenere la pubblica tranquillità, condurre l'esercito in guerra seguatamente quaudo si trattava d'esercito generale, (5) e

<sup>(1)</sup> Statuti antichi fol. 4. - Vedi sopra in nota ai n. 14.

<sup>(2)</sup> Statuti anticht fot 4 « 1242. Quod potestas vel ejus judices vel « miles vet aliquis de familia non possit eligere nec constituere atiquem

officialem vel aliquam personam ad aliquod officium, nisi Credentia a liter statuent; sed quatuor consiliarii qui cum eo pro tempore fuerint

<sup>·</sup> illos ufficiales eligant qui non eliguntur vel fuerint eligendi in Cre-

dentia, vel in quibus eligendis certa forma contineretur in Statuto vel

<sup>.</sup> data esset in Credentia.

<sup>(3)</sup> In exercitu obsidionis Clavazii apud tentorium ipsius Potestatis; così in atto 14 giugno 1231; Archivio Civico, pergamena nel mazzo V.

presiedere la Credeuza, nella quale aveva un semplice voto esseudogli inibito di fare da se stesso alcun Statuto od ordinamento. (Vedasi qui sopra al n. 20).

33. Uno dei due legali, che il Podestà conduceva seco. aveva titolo di Vicario, e lo surrogava nelle malattie ed assenze, oltre ad attendere in un col Podestà ai giudizii civili e criminali, e l'altro si applicava in particolare ai giudizii di contravvenzioni ai bandi politici e campestri, che venivano sotto il nome de damnis datis, non che a promuovere l'esazione delle entrate del Comune e propugnare le azioni civili; e quì conviene rammentare il diritto riservatosi dal Vescovo nelle investiture, di giudicare cioè in grado di appello da qualsivoglia sentenza o fosse proferta dal Podestà o suo assessore, ovvero dai Consoli di giustizia nella parte a questi asseguata; diritto pure conservatogli nell'anuo 1243 in occasione della vendita della giurisdizione, oltre a quello della dazione dei tutori e curatori. Il personaggio poi, che col titolo di milite doveva pure condurre seco il Podestà, io credo, soprintendesse alla polizia, e lo coadiuvasse in punto d'armi e di guerra, siccome incombenze non specialmente assegnate ed incongrue ai due assessori.

34. Sebbene i giudizii criminali spettassero al Podestă e suo assessore, la Gredenza però cou molta saviezza avva saputo provvedere di opportuna cautela in un oggetto di tanta importanza, obbligándolo ad avere presso di se un consiglio speciale, 1242 item statutun est quod singulis antie eligantur sez judices al judicibus (legali) Vercellensibus ad brevia, qui debeant per totum annum interesse consiliis Potestatis de hominibus puniendis vel non puniendis; così al fol. 62 dello Statuto autico.

55. Altro consiglio aveva pure il Podestà nelle emergenze amministrative: Item quod Potestas teneatur haber e secum (exe. poi cancellato e postovi quatro) sapientes suijus Civitatis quorum consilio possit uti, quatenus et sicut ei videbitur, ei invitentur illi quatuor de mense in mense, et secundum voluntatem Cedentine cilipantur ad bresia rel alio modo (ivi fol. 52) ed ecco adombrato il Cousiglio di Stato secondo gli ordini costituzionali, composto cioè di scienziati non eletti dal Presidente, ma a lui designati aldi' assemblea generale. Per viro una tale disposizione si vede poscia lineata 
nello Statuto senza alcuna annotazione in margine, ma ciò 
o credo avvenuto in tempi anormali, mentre ancora all'auno 
1270 ebbi a trovare una deliberazione tre luglio registrata 
in libro in quo continentur consilia segreta sive de camera 
facta tempore registinii Domini Napoleonia de la Turre Potestatis Vercellarum; (1) che anzi sebbene la suddetta instistituzione di consiglio si trovi registrata nello Statuto antico colla data 1242 bisogna ammettere, ch' essa sgià fosse 
ben prima in esercizio risultandone da un atto 5 ante Kal. 
martii 1225 (2) ivi: In camera potestatis palatii Comunis Vercellarum congregato minori contilio aspictume jusudem potestatis.

56. Terminato l'anno tanto il Podestà como i suoi assessori militi ed altri subalterni erano sottoposti, come già ho accennato, a pubbliche assisie; per esse il nuovo Podestà era teuuto nei primi due giorni di far eleggere dalla Credenza quattro Credenzieri cittadini di Vercelli (5) qui debenni inquirere et cognoscere il Potestas, qui exierit de regimine, sel aliquis ejus judex sel miles sel de ejus Societat aliquid habuerit sel receperit a Comuni vel inquilari persona ultra vel aliter quam debuerit, sel tortum rel injustitiam aliter fecerit, et illud quod fuerit per cos inquisitum et cognitum teneatur Potestas, qui tune fuerni, tillud in deplum exigere et exeutere. Instituosi poscia il Collegio dei Dottori fu prescritto, che due de sindicatori del Podestà si dovessero segliere fra i dottori collegiati (4).

<sup>(1)</sup> Archivio Civico Perg. mazzo 7.º

<sup>(2)</sup> Archivio Civico Perg. mazzo 4.º

<sup>(3)</sup> Stat. ant. foi. 4.

<sup>(4)</sup> Vedasi la mia dissertazione del Collegio de' Dottori di Vercelli stampata nel 1848 coi tipi Degaudenzi.

Se per contro ne veniva pronunciata l'assolutoria, erano assegnate sull'erario pubblico lire 25 p.p. al Podesta per indenizzarlo della fermata di 15 giorni a lui obbligatoria per dette assisie.

Accennati i diversi poteri, che intervenivano alla Gredenza, esaminiamo il procedimento delle medesime.

Discussione e promulgazione delle leggi ossiano Statuti ed altri ordinamenti nell'interesse pubblico

37. La Credenza era convocata d'ordine dei Consoli del Comune, e dal Podestà o Rettore per pubbliche proclamazioni vocali, e col suono della campana; che anzi nelle maggiori circostanze si faceva la convoca etiam de Credentiariis per certos nuncios ep cialiter citatis, qui de foris habitabant (1). Essa si adunava in apposita sala del palazzo del Comune detto talvolta 'casa Cred ntiae. Abbenchè mancante della data di sua promulgazione è però da notarsi lo Statato esistente a C. 25 del vol. stampato, in cui'si restringe a soldi 3 pavesi la multa, che il Podestà poteva imporre per caduna volta al Credenz'ere non intervenuto al Consiglio; questa disposizione dà a conoscere, che tale intervento era considerato obbligatorio, e come infatti dovrebbero esserlo in qualsivoglia governo ben regolato tanto più quando sta fissato il numero per la validità delle deliberazioni. Lo stesso ordine già sopra riferito per l'esposizione del proprio voto cioè: 1. Consoli di giustizia, 2. Consoli di s. Eusebio, 3. Consoli di s. Stefano, 4. Credenzicri, deve dirsi si osservasse pure circa il posto di precedenza a caduno assegnato in Consiglio, al quale presiedeva il Podestà o suo assessore, e prima di esso vi presiedevano i Consoli del Comune.

Esponeva il Presidente alla Credenza l'oggetto a discutersi, non che il parere già sovr'esso esternato del Consiglio privato (sup. N. 35) quindi ciascuno nell'ordine

<sup>(1)</sup> Stat. ant. fol. 47 retro.

anzidetto presentava le proprie osservazioni salendo ad una cattedra (1) a ciò disposta nella sala, e còndotta a termine la discussione si formolava dal Presidente la proposta, dividendola ove del caso in varii articoli (2), sui quali si procedeva alla votazione.

58. Come questa seguisse non appare in alcun luogo dello Statuto, ma io credo che nelle minori cese la votazione si facesse per alzata e seduta, (3); e talvolta per interpellanza se alcuno volesse opporsi alla proposta (4); negli affiari poi più importanti o personali la votazione era secreta siec ad balloras (3) e bastava la maggioranza relativa dei voti compresi i Consoli delle Società considerati come Credenzieri (6) salvi però alcuni casì richiedenti maggioranza assoluta, e come siè già accennato al N. 18. Nel verbale si

- (1) Ad cattedram ubi concionatur; Stat. ant. fol. 49 retro.
- (2) In reformatione consilli facta divisione placuit; ordinato 4 marzo 1270. Perg. posta in Archivio Civico per estratto sotto la data 30 gen. 1340. Vedasi pure al N. 217; del libro 11.
- (3) Cum pluries esset alta voce clamatum quod si quis contradicere volebat levaret in pedibus; così în convocato della Credenza 6 giugno 1220. Bis. II, 47 ed in una congrega della Società di s. Stefano 20 maggio 1230. Bis. II 93 si legge « si quis vellet contradicere, » auda l'evaret et contradiceret,.. nemo contradizit.».
- (4) « Quum quoesitum fuisset voce alta si quis contradicebat iis » quae inferius Statuta sunt... nemine contradicente... • 1212, 19 aprile Bis. Ill. 3; « Interrogato quolibet os ad os nullo contradi-» cente... » 1215 25 aprile Bis. 1, 24.
- (5) Facto partito ad buxolas et ballotas sive fabas, così a C. 24 dello stat. stamp. nel caso di dispensa del Podestà da qualche disposizione Statutaria.
- (6) In atto 20 luglio 1210. Bis III; 5. Nomina illorum de Credentia qui aderant sunt hace, e comincia l'elenco coi nomi de Consoli proseguendo con quelli de sempliel Credenzieri; così pure in atto 19 maggio 1229 Bis. IV, 149.

hacera risultare, se la decisione era atata presa ad unanimità, ovvero a pluralità, e qualche volta si-faceva conno del nome e N. dei votauti in contrario (1) consensu et voluntate omnium illorum de Credentia; nemine contradicente praeter unum seilicet Gualam de Caleo (Arc. civ. pergam. mazzo VI).

39. In alcuni speciuli casi la proposizione veniva rimandara al previo serutinio di dodici (2) o minor numero di Credenzieri, i quali dovessero poscia riferire in altra adunanza, e pare che eiascuno dei membri di una commissione esponesse il proprio parere (3) e non per mezzo di un comune relatore: in generale però già si trova molta analogia con quanto si pratica attualmente in sifatte adunanze; che anzi al N. 180 del libro Il troverà il lettore la bellissima formola della promulgazione delle deliberazioni prese dalla Credenza e rese esecutorie dal Podesia.

40. Distinguendo nelle deliberazioni della Credenza quelle relative alla parte di potere esecutivo non assegnata al Po-

- (1) « Credentia hominum Fercell, qui erant N. 170, voluntate pracdictorum omnium sapientum exceptis quinque » 1217 27 maggio Codice dei patti ed acq II, 40; ed in altro atto 22 8bre 1230. Bis. II, 75 si vedono nominali 103 Credenzieri. qui fuerunt major pars de viginti octo comnuneratis nominbus omnium, qui consenerant.
- (2) A carle 47. del vol. de Stat ant. abbiamo, che il Podesti Ginnone de Andilo nel xumbe 129 Gee adunare ia Credenza richiedendo in generale se vi fossero provvidenze a statuire a maggior vantaggio del Comune, che molte propositioni essendovis lotte, si onchiase previganente « ut quaecumque ibi relata fuerant sive dicta ferrentur in « manibus AII. Sapientum (Credentier) qui en et alia quaecumque sibi provigenentur in scriptis redigerent et redacta statuenda et « firmanda discrimini Credentiae ducerentur» fatta poscia la relacione si addottarono alcane dispositioni in esso Statuto trascritte.
- (3) Vedasi l'atto 14 giugno 1219 riferito dal Prova a carte 114 delta vita dei Cardinaie Guala Bicchieri, taddore sette personaggi danno ciascuno distintamente il proprio parere poscia 1 Consoll'di Giustizia, di s. Euseblo e di s. Stefano.

destà dalle altre di natura legislativa e da inserirsi nel volume de Statuti, per queste ultime richiedevasi la conferma del popolo in adunanza generale.

Per verità se si riguardasse soltanto alle espressioni contenute nell'articolo dello statuto già riferito al N. 20, colle quali si proibiva al Podestà ed ai Consoli del Comune il fare Statuti od ordinamenti salvo col consenso di tutta la Credenza o di maggior parte di essa, siccome non vi si fa menzione alcuna dell'adunanza popolare sembrerebbe, che non fosse assolutamente necessaria l'approvazione del popolo; ma a questo argomento resistono altre risultanze ben specifiche, meutre a C. 57 detto stat. ant. e sotto la data 26 giugno 1255 abbiamo una deliberazione della Credenza pronunciante la pena della confisca per, un dato delitto e et s quod istud item statutum et ordinamentum obtineat et · habeat locum in futurum in simile negocio sive delicto si quid contigerit quod Deus avertat . . . et vim legis in · perpetuo obtineri debeat, quae omnia singula codem die convocata concione more solito in Broleto Comunis Vercell a populo Vercellensi approbata suerunt interrogato a . D. Potestate si praedicta ordinamenta sibi placebant. Qui populus unanimiter respondit quod sibi placebat, approa bando et laudando quid quid est superius Statutum ne-« mine in aliquo contradicente » e qui abbiamo pure la forma ed il luogo dell'adunanza popolare in Broleto Comunis, anticamente giardino, quindi piazza interna nel palazzo del Comune ove esisteva la loggia del Podestà.

Parimenti a fogl. 93 r. dello Statuto antico noi abbiamo:, 1297, c de. mense aprile: hace sunt Statuta facta per D. Rumoldam de Modateil Pot. Ver. de voluntate Credentiae c... et per ipsos omnes approbata et confirmata, et statuta in ipsa Gredentiae et postmodum in plena concione: ceco l'approvazione dell'adunanza generale, a malgrado che in quest'epoca l'elemento popolare già si fosse oltre modo introdotto nella Credenza stessa, come si vedrà in appresso.'

41. All'aprovazione ponolare si sottoponevano pure al-

cuni trattati, o mutui, od altri contratti semprecchè per maggior stabilità se ne volesse l'inserzione nello Statuto, quod confirmatio fiat in Credentia et postmodum statuantur perpetuo firma tenenda in concione et ponantur ita in Statuto: così leggiamo in un parere de' Consoli della Società di s. Stefano registrato in atto 10 ap. 1207 (1) e ciò per un fatto particolare, del quale faro menzione a suo luogo; così ancora ricaviamo da altro atto 1 gen. 1222 (2) ibi . Idem Potestat fuit confessus et protestatus in ploeno consilio ad campanam convocato in palatio Comunis, et · postea eadem die in concione in campanis et tubis in Broe leto Comunis convocata: quanto al modo di convocazione dell'assemblea generale, addurro il seguente esempio 1229 8 luglio (Bis, IV, 147) convocata concione et universo populo Civitatis Ver. ad sonum campanae et tubarum et voce procconum more solito » .

42. Sebbene per regola generale le disposizioni legislative e gli altri atti più importanti ed aventi tratto successivo od oneroso al Comune dovessero approvarsi in adunanza popolare, molti, tuttavia sarebbero quelli e di simile natura (3) anche trascritti nello Statuto, che io potrei accemare, pei quali non consta di fale approvazione, e che pur ricevevano il loro esegnimento, probabilmente perchè emanati iu tempi eccezionali, e di prep nderanza della Credenza, e perchè a poco a poco il potere costituito si emancipo da quella conferma popolare (4).

45. Si è detto che la Gredenza veniva adunata nel palazzo d I Comune e strebbe nopo il cercarne la si nazione, ma mi riservo di cio fare in miglior sede: cioè nel § 4 del capo V. lib. III.

<sup>(1)</sup> Cod. acquisiti e patti; I. fol. 31.

<sup>(2)</sup> Bis. III; 12.

<sup>(3)</sup> L'erezione di Trino in Borgo franco fu decretata nell'anno 1210 dalla sola Credenza senza che risulti di conferma del popolo in aduvanza generale vedi S. 1, cap. V. del libro III.

<sup>(4)</sup> Vedi N. 182 lib. II.

44. Scrisse il Muratori nella disertazione 22.a., che solamente dopo la pace di Costanza siasi incominciato dalle Città Italiane a formare un corpo dello toro leggi municipali denominate Statuti, e ne accenno come a codici più antichi quelli del 1208 per la città di Ferrara, del 1213 per Modena, quindi il Codice compilato nel 1228 dal Comune di Verona e nel 1242 dalla Repubblica di Venezia. Anche il Conte Giulini (storia di Milano tom. VII pag. 313) ebbe a riferire come prima collezione di lle consuctudi ni leggi municipali di Milano il codice dell'anno 1216.

Ora esaminiamo questo punto in relazione al nostro Comune. 45. Già nell'anno 1187, vale a dire quattro anni dopo la pace di Costanza, nel trattato col Vescovo pel Monte di s. Lorenzo (1) troviamo la promessa di farne giurare l'osservanza dai Consoli futuri omni anno in libello super quem jurant consulatum regere; questo libro era il nucleo del volume degli statati, che andava accrescendosi coll'aggiunta successiva delle leggi municipali, le quali i Consoli del Comune e quindi poi i Podestà giuravano di osservare e far osservare durante il loro ufficio. Difatti ancora nel codice inedito del 1241 una grandissima parte dei paragrafi comincia colle parole item juro etc. Nell'anno poi 1202 nell'accordo fatto dal Comune coi signori di Robbio nel giorno 1. luglio (2) abbiamo testualmente la denominazione di Statuto applicata come dissi al volume, su cui prestavasi il giuramento, ivi « ita quod haec nullo modo possit removeri seu e remitti consilio Credentiae, vel per Statuti reformatores e infringi valeat sed semper scripta maneat in Statuto vel ore dinamento super quo jurabant Potestas vel Consules Comunis et Consules justiciae» come del pari ne risulta particolarmente in altro atto 12 aprile 1214 (5) ove si legge sub

<sup>(1)</sup> Cod. patti ed acquisti 1, 230.

<sup>(2)</sup> Bis. I, 18.

<sup>(8)</sup> God. patti ed acq. 1, 244.

eisdem poenis ordinatis in Statuto Comunis; nè voglio ommettere la spiegazione, che ci addita il documento 1230, IX ante Kal. xbris, (1) secundum formani statutorum sive lequm municipalium Civitatis Vercellarum.

46. In questa agglomerazione di leggi fatte in varii tempi e per diverse circostanze accadevano talvolta capitoli ripugnanti, epperò si dovette passare al ripigeo di eleggere di quando in quando revisori dello Statuto, de quali ne abbiamo già veduto un cenno nel sovra citato accordo del 1203, ed altro ne abbiamo nel trattato del Comune coi Conti di Biandrate 28, 86 1217 (2) ivi: quod nullo modo possit. ... mutari...coniillo Credentiae, vel per emendatores Statuti... e sed semper sit scriptum in Statuto super quod jurabunt « Potestates. »

Anche nell'atto 28 novembre 1250 (3) si legge: ratione Statuti facti tempore domini Janoni de Andito Vercell.
Potest, et etiam rutione Statutorum vel additionum factarum super dictis Statutis per Statuterios, sive Emendatores
Statutorum novorum »: e siccome il Podestà de Andito
reggeva il Comune nell'anuo 1229, impariamo da questo
documento, che precisamente nell'anno 1250 vi fu una revisione dello Statuto.

47. Varii dei nostri scrittori parlando dello Statuto antico ancora inedito del 1241 lo dissero compilato da certo fra Enrico dell' ordiue de'minori; ma la cosa vuol essere intesa in senso molto ristretto, essendochè egli fu bensì eletto a riformare gli statuti, ma uuicamente in quanto si trovassero contrarii alle leggi e libertà Ecclesiastiche; le sue ordinazioni comprendono poche pagine di detto volume inedito: cioè dal foglio 53 al 37; ed anzi furono tosto entro l'anno in parte contradette con altre provvidenze acchiuse nello stesso Statuto generale; dal che si vede quanto erro-

<sup>(1)</sup> Archivio Civico Pergam. mazzo IV.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 240.

<sup>(3)</sup> Bis. III, 250.

neo sia il dire, che a lui se ne debba la intiera compilazione.

Quanto all'epoca precisa di questa revisione di F. Enrico io procurerò di stabilirla allorchè mi farò a narrare
le vertenze, che la promossero (1): frattanto accennerò,
che il medesimo Enrico era Milanese, come appare in rubrica dello stesso Statuto, circostanza rimasta ignota al
folluini, il quole all'anno 1255 della san storia di Milano
hen l'avrebbe compreso nell'elogio di varii suoi concittadini appartenenti a quello allora esordiente e preclarissimo
Ordine de' Frati minori di s. Francesco.

Da questi dati autentici, se pur nol dicesse il proemio dello stesso generale Statuto (2), risulterebbe chiaramente da quale epoca ed anteriore ad altre Città italiane già possedesse Vercelli il suo codice delle leggi municipali, di quando in quando riveduto dai revisori dello Statuto già ricordati sin dall'anno 1202, poscia rifuso con molte giunte nell'anno 1241 sotto la Foles eria di Vitale di Beccaria.

Egli è pur vero, che nella compilazione di quel codice non si tenne nè ordine preciso di materia, nè quello almeno cronologico delle statuite prescrizioni; del che lio dovuto

## (1) Vedasi al N. 170 lb. II.

(2) « Ut quibustibet inspeientibus Statutorum rei pubblicae Vercel-bruis seriema papercia habereu, que ha autorito corundem quodan-modo deviabat, puritius de navo capituis super additis et quibusdam » vereibus voluntiste Gredenciae camerlaisti, addicionum et abjectionum expitutorum pirumi interventu, que facta fuerant tempore, Domini Vitalaid de Becaria Imeriali edicio Vercelturum Potestas currente MCCMI, per quosdom et citalis Vercelt. Statutorum super praedictis veterum.

correctores approbatione Credenciae Vercettarum, ad quam parattei
 fuerant advacati, postmodum subsecuta, ut cadem ab anno novo in
 antea currente MCCXLII valerent solummodo in futurum. excepto

antea currente MCCXLII valerent solummodo in futurum, excepto
 capítulo de damno dato ex vasto furto et incendio quod tam tempore

capitulo de damino dato ex vasio turto el incentuo quod taut tempore
i lipsius Potestatis quam postmodum debeat oblinere. Idem Potestas
 jussi hie cadem compilari, quare Rector subsequens nequeat exinde

» fastidire ».

convincermi con varii confronti, i quali lungo sarebbe il riferire; ma se qui pure si riconosce il difetto d'ordine, pur troppo generale nelle prime instituzioni del Medio Evo, una sapienza precoce e non comune vi si appalesa, e tale da rendere onorevolissimo il nome de'nostri padri.

48. Questo prezioso volume di pagine duplicate 104 in foglio graude di carta pecorina è aucora inedito, e sebbene una graude parte delle sue disposizioni si revi trascritta, nel codice riordinato un secolo dopo: cioè nel 1541; ciò non di meno la pubblicazione di quell'antico Statuto sarebbe di grandissima utilità per la storia di quei tempi, e riescirebbe di non minore gloria al nostro Municipio siccome prova di avvanzato incivilimento per le tante filamorpiche e savissime disposizioni, che vi si contengono; altro essendo il trovarle seuza indicazione di data nello Statuto ora stampato del 1541; altro il provarne l'anteriorità d'un secolo ed oltre.

. Una tale pubblicazione dovrebbe farsi per copia, come dicesi figurata attese le molte aggiunte e variazioni, che si trovano in margine cancellazioni ed addizioni in sopralinea (1), per cui viene a riconoscersi il progresso delle idee, o l'effetto delle turbolenze interne per le cozzanti fazioni; che se sovente per incuria del deputato non si fa cenno della data; talvolta però dal nome del Podestà o d'altri officiali, colla scorta del loro elenco cronologico, che sto formando, ed in parte rendendo pubblico, vi si potrebbe supplici.

50. Cio tutto ebbe certamente ad osservare l'eruditissimo Delegato della Deputazione di storia patria, che si recò alcuni anni sono ad esaminare detto codice; ed è perciò che con tutte le maggiori cautele ebbe egli a proporre, venisse il medesimo affidato alla prefata Deputazione per riprodurlo colle stampe con tutte quelle osservazioni storiche ed illustrazioni, di cui è ben degno, lavoro, che richiede un tempo notevolissimo ed il concorso di più persone, e che sarebbe stato troppo difficile e dispendioso volendole esaguire fiori della sede della Deputazione stessa.

(1) Vedasi ad esempio ii N. 58 di questo capo.

Io rispetterò i motivi, che hanno potuto indurre la Civica Amministrazione d'allora a uon aderire alla proposta, ancorché avvalorata dal desiderio espresso del re Carlo Alberto promotore soleritssino d'ogui utile disciplina; ma nou posso condonarle il uon avere poscia disposto ad una, se non così perfetta, almeno più semplice pubblivazione per eura della città stressa, dactebè veniva accertata della preziosità del Codice e del vantaggio e dell'onore, che ne sarrebbe per risultare; trago quijuli fiducia che nou si mancherà di andarvi al riparo, nel mentre il lettore vedrà quale larghissimo uso io ne abbia fatto nel decorso di quest' opera;

51. Una copia autentica di questo Statuto generale doveva esporsi e pubblice in palatio cum catheua una ad cathedram ubi concionatur ita, quod quilibet possit ibi leger et videre et si aliqua persona ipsum libram statutorum abstulerit, vel corruperit, vel viciaverit vel canzellaverit, a-

· mittat manum vel ipsam redimat lib. 100 pp. » (1).

Passiamo oltre a questa redenzione delle pene corporali, la quale non può avere altra scusa se non se nell'inveterata abitudine, residuo della dominazione longobardica, e nell'uso a quei tempi ancora comune alle altre repubbliche italiane, e fermiamoci ad osservare l'esistenza di apposita tribuna per l'arringo, intorno alla quale nasce il dubbio se fosse destinata pel Consiglio di Credenza o per l'adunanza popolare; se badiamo alla parola concionatur nello speciale sno significato pare riferirsi alla eoncione ossia arringo del popolo: per contro se riflettiamo a quella dicente in palatio, sembra applicabile di preferenza alla Credenza, giaceliè la concione solevasi fare o nella Chiesa della Trinità, od in quella di s. Maria, o nell'attigua piazza dell'arringo o nel Broleto del Comune; quindi inclinando io per quest'ultima spiegazione ne argnisco la pubblicità delle discussioni della stessa Credenza giacehè il testo ei dice publice in palatio, ita auod quilibet possit videre, nè mi sembra che si sarebbe

<sup>(2)</sup> Stat. ant, fol. 49 retro.

statuita cotale pena, se il locale fosse stato solamente aperto ai Credenzieri, e non al pubblico.

Rimettendone però il giudizio al lettore, credo che il medesimo riconoscerà l'importanza dell'osservazione, e passo a parlare

## Della distribuzione dei varii ufficii del Comune

52. Troppo lungo sarebbe il volere enumerare tutti gli uffizii del Comune, nè avrei tempo a raccogliere le diversa disposizioni, che li riguarduno: io mi limiterò pertanto ad accennare le regole generali per la distribuzione dei medesimi, con dare poi alcune notizie dei principali uffizii nel seguito di questo lavoro.

Le cariche del Comune, siccome ufficio pubblico, non dovevano rifiatarsi dal citradino; epperò con particolare Statuto del 27 giugno 1205 (1), venne prolibio « ne aliquis « de civitate vel dixtrictu civ. de cartero... præsumat facere « sacramentum sive fidantiam sive aliquam promissionem « quod non recipiet aliquod officium pro comuni faciendum; « quis antem contra... loc ordinamentum... fecerit, tune si « miles debeat dare comuni libras XXV, pp., si pedo lib. XII 1/2 pp. et postes faciat officium, quod sibi pro comuni imponetur ». Osservisi qui la differenza di penatra il nobile ed il popolare, differenza ritenuta in varie no-stre leggi penali, quasi compenso alla maggior distinzione, che in altri casi usavasi pel nobile, e per la ragione eziandio, che si accresce lo stregio alla legge quanto più il delinquente è in grado di ben conoscerla do osservarla.

53. La distribuzione degli ufficii era di massima riservata alla Credenza, salvi per alcuni di minore entità, cui provvedera il Podestà col concorso di quattro Credenzieri (2); tale almeno si fu la pratica primitiva, mentre con

<sup>1)</sup> Cod. de' patti ed acquisti I, 30.

<sup>(2)</sup> Vedasi lo Statuto trascritto in nota ai N. 32 di questo capo.

posteriore Statuto dell'anno 1241 fu stabilito, quod omnee offeciales Comunis exceptis ambasciatoribus eligantur in Credonia ad brevia (1). Cosa s' intendesse per elexione ad brevia, io non saprei meglio definire se non se riportando un passo di un autore contemporaneo: cioè del continuatore del Caffaro (2) all'anno 1222 dicta electio non fuerat facta ad vocem, sed ad brevia, sive ad sortem, non è già che la sorte indicasse il nominando; ma bens) a quello o quelli dei Credenzieri favoriti dalla sorte assegnavasi il diritto e carico di eleggere ad un dato ufficio; che anzi a togliere ogni sospetto, l'estrazione a sorte venne poi commessa ai frati minori (3).

54. Leggendo a carte 27 dello Statuto antico : Item Statutum est quod elector sive electores electorum officialium non possint ab eis elegi in aliquo officio : Si viene a riconoscere primieramente, che aleune elezioni si facevano a doppio grado; vale a dire gli incaricati dalla sorte eleggevano, e forse a scheda secreta, gli elettori effettivi per la nomina di aleuni più rilevanti officii, quali sembrano indicati da altra disposizione prescrivente un intervallo di due anni almeno per essere nuovamente elettore del Podestà, di Consoli, o di estimatori del fodro (4); in secondo luogo si riconosce, che, a togliero ogni sospetto di monopolio nelle cariche, l'elettore rimaneva per ciò stesso eseluso dall' esserè poi contraccambiato dall' eletto nella nomina ad alcuno ufficio per la durata di quelle elezioni.

55. A malgrado però delle riferite testuali disposizioni

<sup>(1)</sup> Stat. aut. fol. 53.

<sup>, (2)</sup> Rev. Ital. Tom. 6, 465.

 <sup>(3)</sup> Item quod omnia officia ordinaria Comunis Vercell, quae dantur ad brevia debeant dari per fratres Minores ad suspicionem quamlibet removendam; stat. stamp. pag. 61.

<sup>(4)</sup> Dictum est de electoribus Potestatis et Consulum et de extimatoribus fodri, quod non possint habere idem officium nisi prius transacti fuerint duo anni; stat. ant. fol. 27 retro.

dello Statuto proibitivo, convieu dire, che le Società di s. Eusebio e di s. Stefano avessero tratta a sè la nomina degli ufficiali del Comune sì attivamente che passivamente. da che con altra disposizione per l'anno 1242 (1) si dovette prescrivere e quod officia civitatis de caetero non dentur e per Societatem s. Eusebii vel s. Stephani, sed qui de caetero habuerit potestatem eligendi aliquem officialem eliqui e illum, quem crediderit meliorem et utiliorem, cuiusdam soe cietatis sit, non respiciendo-societatem aliquam, et brevia dentur in consilio Comunitatis » ma ciò non impedì che rimanesse nelle Società il concentramento delle nomiue a favore dei proprii membri, giacchè in margine di detta disposizione, la quale era stata poscia cancellata, noi leggiamo . Remaneat hoc Statutum suo statu, non obstante cancellata, de voluntate Domini Marchionis Lanceae et Credentiae Civitatis Vercellarum, addito quod aliqua societas non possit compellere aliquem de ipsa societate, quod elique aliquem, sed possit eligere illum, quem voluerit, dummodo sit de aliqua ipsarum societate ».

56. Afidando la scelta ad uno o più elettori, se la medesima dovera essere libera, ragion voleva però che si eccitassero i medesimi a farla cadere sovra persone appropriate all'ufficio ed ottime sotto ogni riguardo; quindi l'elettore fiu dichiarato risponsabile e diejussore del suo eletto (2); non dissimulo tuttavia, che una tale disposizione avrebbe potuto cagionare società pregindiciali al servizio, se pure l'officio avesso avuto una tal quale durasa.

57. Ma la diffidenza era allora portata all'eccesse; quindi la durata degli uffizii, se si eccettuano le cariche maggiori di Podestà o di Console o quelle di Soprastante ai pesi e misure, era ristrettissima, poichè lo Statuto antico la limitò da prima a sei mesi, poi ancora a tre soli, e ripristinata alli sei mesi (5) venne poscia così conservata anche pel

<sup>(1)</sup> Stat. ant. fel. 62 retro.

<sup>(2)</sup> Stat. ant. fol. 82.

<sup>(3)</sup> Stat, ant. fot. 27 retro.

Podestà nel successivo Statuto 1341 (fol. 52). Quali inconvenienti dovessero verificarsi in una così frequente mutazione di ufficii, ciascuno il vede, ma era prepotente la ragione di Stato, ossia il timore, che un prolungato possesso di uffizii potesse servire ad appoggio per soppiautare gli ordini governativi: ben è vero, che non era proibita la conferma salvo per pochi determinati uffizii, la varizzione però degli elettori indicati dalla sorte rendeva per se stessa poco probabile questa conferna, e quindi la distribuzione riusciva più generalizzata.

58. Chiuderò questo paragrafo, accenuaudo il giudizio d'assisie, cui erano annualmente sottoposti tutti gli ufficiali contabili, diverso da quello già sovra riferito pel Podestà e per i suoi dipendenti. Leggesi infatti a fol. 65 retro dell'antico Statuto « Potestas infra xx dies ab introitu « sui regiminis teneatur eligi facere in Credentia ad brevia « sex poi quatuor poi tres (sic) sapientes, cioè Credenzieri,

- · bouos viros et legales et unum notarium, ita quod qui
- · habuerint brevia eligant illos sapientes et unum bonum
- · notarium, qui sapientes teneantur inquirere omnes offi-
- · ciales Comunis, qui retinuerunt in se de rebus et avere
- Comunis ultra quod debucrint vel cis concessum fuerit,
   et si aliquis in ipsis habucrit a Comuni vel a singolari per-
- sona ultra quod debuerit, vel aliter quani debuit vel or-
- sona ultra quod debuerit, vel aliter quam debuit vel ordinatum fuerit .

  Riconosciuta poi la malversazione l'inquisito doveva con-

dannarsi pubblicamente in concione all'immediata restituzione del doppio se concerneva l'interesse del Comune, et insuper infametur, et Potestas facial scribi litteris grossis,

- ita auod bene leai possit, in muro palacii intra palacium
- · Comunis dealbato nomen illius in amati, et pro qua causa
- · fuit infamatus, et per quem rectorem; nec inde debeat
- removeri > Vedasi come la legislazione già sapeva valersi
- del sentimento morale scostandosi dalle pene semplicemente materiali della preceduta dominazione straniera.

Tali furono le regole principali, per le quali si costituiva

il Governo nel suo stato normale perdurato fino al 1256. Per vero l'influeuza maggiore era conservata ai Gredenzieri, i quali pel loro numero potevano formare maggioranza nelle assemblee, a fronte dei Consoli delle due Società, che appean in data epoca giunsero a 24 per edu na; ma i Credenzieri, appunto perchè indipendenti e liberi d'opinione, o trascuravano l'intervento o potevauo essere divisi, quando invece detti Consoli presentavano un voto compatto perchè obbligati a seguire la deliberazione particolare già presa dalle rispettive società nelle riunioni, che da esse si premettevano in tutti gli affari di qualche importanza, e per farla prevalere uno maucavano di trovarsi all'assemblea generale.

Per altra parte non poca influenza erasi altresì acquistata dalle Società concentrando in sè tutti gli uffizii del Conune; per le quali cose il potere dell'aristocrazia era sufficientemente controbilanciato, el'andamento del Governo riusci pacifico e profittevole sino all'anno 1256.

S' introdussero di poi sostanziali mutazioni in senso vieppiù democratico (1). La storia delle medesine essendo collegata con quella delle fazioni civili e delle guerre troverà sua sede nel seguente libro, ove si narreranno le vicende politiche del Comune fino al 1254.

<sup>(1)</sup> Vedansi i num. 180, 181, 182, 235, 236, 258 del lib. II.

#### LIBRO SECONDO

Vicende politiche 1200 - 1264.

~905~

# CAPO PRIMO 1200 a 1218.

1. Al chiudersi del secolo XII il nostro Comane ossia Rapubblica, che così voleva intitolarsi, (1) trovavasi in pace generale co suoi vicini ad eccezione del Marchese di Monfertato, col quale non erano definite le controversie sebbene compromesse nei Comuni di Milano e Piacenza, i delegati dei quali invano avevano pronunciato il loro laudo in atto 27 ottobre 1200, che il Marchese non volle accettare per allora: tuttavia il Marchese stesso era intervenuto, sena pregiudizio di dette sue particolari contese, nel trattato di lega offensiva e difensiva stipulata tra i Comuni di Vercelli, Milano, Asti, Piacenza ed Alessandria, in data 14 marzo 1199 (2).

I Casalaschi avevano promesso pochi mesi prima « quod de caetro non erunt rebelles Vercellensibus » Vigevano i trattati d'allennza coi Torinesi ed Iporediesi, sottoposti anzi questi ultimi per alcune caștella a soggezione feudale verso la nostra Città, e la distruzione e divisione del grosso borgo di Biapdrate, non ultimo esempio nella storia, aveva pacificata Vercelli con Novara a pregiudizio dei rinomati Conti di qu'el luogo, dei quali il Conte Raineri in un col nipote Ottone, ed a nome anche del fratello Cozzolino fattisi cit-

Vedasi al a. 38 di delta prima mia dissertazione del Governo di Vercelli nel secolo XII.

<sup>(2)</sup> Dissertatione suddella n. 44. Peco fideratis però il Comune di Atti di tale alleranz coi Marchese di Monferrato, potchè in atto 21 maggio 1201 convenira coi Comune d'Alba cum mutua promissione sibi invicem open ferendi iam da se suaque luenda adversus Bonfactium et diellemium Marchiones Montis ferrati, quam ad damorum ab hisce Marchionibus illutorum reparationem consequendam. Devumenta per ettida d'Incresso del Ch. P. Asirañ. Poriso 1849 p. 17.

tadini di Vercelli promisero di consegnare al Comune il castello di Mongrando, come in atto 20 luglio 1201 (1).

Il perchè il Governo Vercelleso si trovava nel prigcipio del secolo XIII fortemente costituito e rispettato all'estero, ed a ciò deve sttribuirsi l'essersi poi mantenuto per sette lustri quasi senza commozioni interne, e con ben poche guerre per proprio conto.

2. Dissi per proprio conto, perche soventi volte vi si trovò implicato in forza di quelle stesse alleanze: imperoche sin dall'amon 1201 dovette andare in soccorso dei Milanesi contro la Lomellina Pavese partecipando all'assalto e presa del castello di Vigevano, seguita nel giorno 7 del mese di luglio (2), e se il Corio e con esso il Muratori non feccro alcun cenno dell'intervento dei Vercellesi, ma solamente dei Piacentini, il continuatore di sire Raul (3) lo disse esplicitamente «ivi: die martis xi Kal. Jun. Indict. tv. Mediolanenses... cum omni comitatu et cum Cumanis Novariensibus et Vercellensibus et A'exandrinis perenerume ad obsidionem Viglevani, et cum carocco et vexillis eț

magnis predariis septem, et per sex ebdomadas ibi ste terunt.... illud expugnaverunt, et captivos Mediolanum duxerunt ».

Venne però conchiusa la pace tra Milano e Pavia nel-Pasciaron scritto Galvano Fianma ed il Corio, e siccome in essa eravi purce un capitolo concernente il nostro Comune con termine sino all'ottava della festa dell'Epifania per accettarlo; perciò sull'istanza dei Milanesi si recarono i nostri Consoli addì 12 gennaio 1202 in Pavia, ed ivi instarono in tempo utile pel

<sup>(1)</sup> Bis. I, 245.

<sup>(2)</sup> Non ignoro, che il Muratori ne' suoi annali stabili addi 4 giugno la presa di Vigevano, ma concorro piuttosto colla dala accenuata dal Conte Giulini sulta fede del calendario di s. Giorgio, giacchè vedo concordarri I e sei settimane indicate da Sire Raul.

<sup>(3)</sup> Rev. Italie; tom. VI, 1196.

recíproco ginramento di acettazione, del quale se ne stese poscia un verbale di ricordanza dal notaio Lantelmo nel giorno 15 successivo marzo (1). Tale capitolo è semplicissimo, e consiste nel promettersi l'im l'altro, ed anche agli alleati, pace perpetta, con patto che, sorgendo qualelee contestazione, ambe le parti dovessero stare alla decisione dei Milanesi; mentre questi in easo diverso aiuterebbero la parte annuente (2) e qui si osservi la preponderanza, che cominciava ad assumersi il Comnne di Milano sopra i suoi circonvienii.

5. Pretese il Modena, che all'anno 1202 si fosse aperta guerra ai Torinesi; ed invece seguirono alcune rappresaglie senza forma di esercito; ma ciò essendo derivato da un fatto particolare, ne farò relazione quaudo prenderò a trattare delle rappresaglie (5).

4. Continuava una semplice tregua col Marchese Bonifacio di Monferrato, il quale, come già si disse, non avea voluto adattarsi ai capitoli di pace arbitrati nel 1200 dai Milanesi e Piacentini. Accettato però nel 1202 il comando dell'esercito per la Crociata in Terra santa, seese egli a più miti sensi, e non solo ratificò con atto 16 maggio stesso anno (4) i capitoli anzidetti, ma donò pure al nostro Comune lire mille pavesi « pro damnis, qua efecerat hominus Civitatis Vercellarum occasione guirrae » che anzi con altro atto del 7 seguente luglio dichiarò immuni i Vercellesi dai diritti di curea e di transito, d'a ceque nella sua giuristizione (5). Senza nulla detrarre ai sentimenti di giustizia e generosità dal medesimo dimostrati, ognun vode quanta convenienza politica egli avesse di abbonacciarsi in tale circustanza i Vercellesi da lni così a lungo bistrattati; e basti

<sup>(1)</sup> Mon. Hist. pat. I, 1082.

<sup>(2)</sup> Gli atti relativi esistano nell'archivio Civico, Cod. acquisti, I, 30.

<sup>(3)</sup> Vedi libro III, n. 93.

<sup>(4)</sup> Bis. I, 13.

<sup>(5)</sup> Archivio Civico, Cod. acquisti 1, 158

il dire, che dai principali Vercellesi suoi prigionieri aveva egli estorto egregie sonme a titolo di mutuo forzoso; con quali minaccie o lusinghe non si conosce, constando solo della loro restituzione in detta occasione della Crociata, come in altro atto 14 agosto 1202 (1).

5. Prima di partire per la medesima lo stésso Marchese, ad oggetto di procurarsi i fondi necessarii, vendette al nostro Comune per lire diccimila pavesi Trino e Pontestura, del che avremo a ragionare in appresso, poscia si avviò alla gloriosa impresa, nella quale venne accompagnato da un nobile Vercellese Alberto Ariento, (2) e già trovavasi in Pavia nel giorno 8 agosto (5) diretto a Venezia, di poi a Zara ed a Costantinopoli, con quei risultamenti, che la storia ha registrati.

6. Frattanto con due atti del 17 e 27 maggio di quell'anno (4) si rinnovava per parte del Comune d'Irrea il
giuramento di fedeltà a Vercelli, come a suo Signore, pei
castelli di Bolengo e di S. Urbano e per tutti quegli altri
dritti per antico a noi competenti sul suo territorio, riconoscendo specialmente come spettanti ai Vercellesi i luoghi
di Alice — Loggie — Meolo — Arelio — Erbario — Citoolo;
e per parte nostra si prometteva di difendere il Comune
d'Ivrea in tutti i suoi diritti contro ogni persona salvo domino Imperatore; e tutti questi patti furono poscia rinnovati

Solvendo presoneriis Vercellensibus prestito quod fecerunt ipsi Marchioni libras 830 papiensium Cod. acquisti I, 165.

<sup>(2)</sup> Lo stesso Arienlo lu sito 18 luglio Bis. I, 163 profestava « in sua fide et legalitate et etiam in illo itinere, quod ad praesens facturus est uitra mare.

Gii Arienti appartenevano all'ordine Decurionaie di Vercelli, e troviamo fra i Credenzieri un Guglieimo Ariento in atto 22 luglio di questo stesso anno 1202.

<sup>(3)</sup> Cod. acquisti I, 164. Actum Papine iu Canonica s. Salvatoris. Ratifica del Marchese Bonifacio dell' operato dei suo procuratore Ariento.

<sup>(4)</sup> Cod. acquisti I, 97-98

allo spirare del quinquennio con atti 28 maggio e 5 giugno 1207 (1).

7. I Signori di Robbio avevano posto da gran tempo il loro castello sotto la salvaguardia dei Vercellesi, pretendevano però i Pavesi, che il medesimo fosse compreso nella loro giurisdizione, epperò approfittandosi della guerra apertasi nel 1201 coi Milanesi, piombarono all'improvviso su Robbio sebbene presidiato da alcuni soldati Vercellesi, ne presero di assalto il eastello, e posero ogni cosa a sacco e rovina. Ragion voleva, che il nostro Comune ne procurasse il risarcimento a quei signori, tanto più che li medesimi con atto 1 luglio 1202 (2) si erano dichiarati cittadini di Vercelli sottomettendo al fodro i loro nomini non solo di Robbio ma ancora di Confienza, Palestro, Rivoltella e Casaleggio; però a tenore della pace giurata coi Pavesi, ogni controversia doveva sottoporsi all'arbitramento del Comune di Milano: quindi fu forza instituire avanti ai Consoli di essa Città una regolare contestazione comincata con procura 5 ottobre 4202, ed appena terminata dopo tre anni con favorevole sentenza 1 dicembre 1205 (5) non senza protrarsene pol ancora per un decennio ed oltre l'eseguimento (4); quindi è che i protocolli non sono cosa cotanto nuova, nè nuova la diuturnità dei medesimi.

8. Decorsero poseia varii anni di perfetta pace in Vercello, come avvenne egualmente pel Comnue di Milano, ed allorquando queste Città ed altre di Lombardia poterono dubitare, che il re Filippo di Svevia riconciliato col Pontefice, ed ia procinto di essere coronato Imperatore, sarebbe discesso in Italia, per toglier loro le acquistate libertà, a

<sup>(1)</sup> lbi I, 101-102.

<sup>(2)</sup> Mon. Hist. Pat. I, 1084.

<sup>(3)</sup> Bis. 1, 18; Mon. Hist. Pal. 1, 1119.

<sup>(4)</sup> Ancara all'anno 1215 I Signori di Robbio, non avendo potuto esigere il loro eredito, no fecero cessione al Comune di Vercelli per lire 1500 pp. come da atte 25 aprile. Bis. I, 34. Mon. His. Pat. I, 1246.

pretesto ch' esse avessero tenute le parti del suo competitore, si unirono tosto in Milano, e stabilita la formola di giuramento per la rinnovazione della lega di Lombardia, Marca e Romania, lo prestarono in atto 16 giugno 1208 le città di Milano, Piacenza, Brescia, Bologna, ed Alessandria, e nel giorno dopo in Lodi lo giurò pure la nostra Città in persona del rettore suo speciale per la lega Giordano de Sabella non che dell'ambasciatore del Comune Monruella Alciato.

Questi atti, che si conservano autentici nel nostro archivio Civico (1) maneano alla collezione, di cui nella dissertazione del Muratori n. 48 Antiquitatis Medii Ævi; epperò di tale rinnovazione di lega non fece egli alcun cenno nei suoi annali, e nè anco il Conte Giulini nella sua storia di Milano; non è mio pensiero quì riferirli nel loro contesto; dirò soltanto, che tendevano a guarentirsi le libertà concordate nella pace di Costanza e tutte le consuetudini e statuti, di cui esse Città si trovavano in possesso, lasciando aperta la lega ad ogni altra Città di Lombardia, Marca, e Romania, la quale volesse aderirvi, riservando a ciascuna

## (1) Bis. II. 86-67.

Bettori speciali per la lega: Manfredo Visconti per Mijano - Ruffino de Porta per Piacenza - Villano per Brescia - Aieserio de Carboni per Boiogna - Rainero Nano per Alessandria - Giordano de Sabello per Vercetli.

È da notarsi it seguente S dei giuramento:

- · Item juro Ajexandrinis defendere et manutenere omnia regalia, slout
- · per imperatorem eis concessum est, et in privilegiis ipsorum contine-. tur, et insuper consuetudines eorum, quas haetenus habuerunt vel modo
- · habent in civitate corum, et omnes consuctudines quas exira Civita-· tem ab antiquo babuerunt vei modo habeni: scilicct in fodro et ho- .
- · noribus et în pascuis et în pontibus acquis et motendinis în exercitu
- · in munitionibus civilatis vei civitatum in jurisdictione tam in causis
- · criminalibus quam pecuniariis lotus et extra, et in eæteris, quæ ad
- · comoditatem civitatum spectant: nec ero in facto vel consiilo, ut ali-
- . quid pradictorum eis Alexandrinis minuatur ..

delle annuenti l'eseguimento dei precedenti particolari trattati fra le medesime stipulati. Quindi è che il nostro Comune nell'aderire alla lega in Lodi con atto 18 giugno (1) ebbe a fare la seguente protesta: « Saleis concordii et juramentis, quibus Civitat Vercellarum tenetur Mediolanensibus, Novariensibus, Episcopo Vercellarum et hominibus suis de Casali, San Vasio, et Taurinis et illis de Irrea ».

Non appena erasi sottoseritta la lega, che un barbaro assassinio togliendo nel giorno 21 stesso giugno la vita al re Filippo fece svanire ogni timore delle Città Italiane, e parve confermarle nella pace, di cui da alcuni anni fruivano.

9. Un pretesto però, alli tanti sempre contro di uoi inalberati dagli irrequieti marchesi di Monferrato, erasi aggiunto colla già riferita vendita fatta al nostro Comune dal Marchese Bonifacio dei Borghi di Trino movo e Pontestura e di ogni relativa ginrisdizione e dominio.

Questa vendita era seguita nel 1202 con atto 20 luglio, cioè quella di Trino, Poenico, e Bosco di Lucedio, per lire settemila pavesi, 'oltre a soldi cento, (2) l'altra di Pontestura per lire tremila (5). Secondo l'uso di quei tempi le vendite erano stipulate pure e samplici tutto che si fosse convenuto del riscatto, il quale promettevasi poi dal compratore con atto a parte quasi mera concessione, e questo atto emano dalla Credenza di Verreelli sotto la atessa data (4) sottomettendosi ivi la medesima a retrovendere tutti gli anzi detti luoghi e pertinenze allo stesso Marchese venditore od a suo figlio, od ai parenti ivi indicati (3) con che entro il termine preciso d'anni cinque venissero restituiti ai Vercellesi i prezzi relativi.

<sup>(1)</sup> Bis. 11, 87.

<sup>(2)</sup> Bis. 1, 97. (3) Bis. 1, 102.

<sup>(4)</sup> Cod. acquisti 1, 188.

<sup>(6)</sup> Cioè atta moglie di Alberto Malaspina o ad Adetasia moglie di Manfredo di Satuzzo, ovvero ad Agnese sorella del venditore Marchese Bonifacio.

Qualunque fossero, ed erano pur massime le ragioni già competenti anteriormente al Comune Vercellese sui longhi di Trino (1) e Pontestura, comunque i Marchesi di Monferrato se ne fossero posti al possesso, il fatto si è, che con detti atti ne avevano abdicato ogni diritto a favore dello stesso Comune, e loro riuaneva soltanto l'esercizio del riscatto nel tempo convenuto.

10. Forse allo spirare del quinquennio minucciava già il Marchese d'intavolare una lite a Roma, dacche il nostro Comune in atto 15 genunio 1207 (2) deputava Ulrieto de Durando a recarvisi per difenderlo nelle cause presenti e future contro il Vescovo di Vercelli, esso Marchese di Monferrato, ed altri; ma la morte del Marchese Bonifacio avvenuta il 15 agosto stesso anno ritardò il cominciamento della lite, intrapresa poi più tardi da suo figlio Guglielmo dopo spirato d'assai il termine utile del riseatto; mentre solamente in data 22 febbraio 1210 (3) Papa lunocenzo mandava al Vescovo di Torino, all' Abte di Tilleto e ad altri di esaminare la pretesu da lui inalberata per rescissione di detti contratti, quasi fessero stati semplici mutui palliati ed usurarii.

Però alcani mesi prima lo stesso Marchese a mano armata era entrato in Pontessura, e tra aveva tradotti ostaggi: il perche i Vereellesi con atto 18 ottobre 1209 (4) inibirono il Gastaldo d'esso luogo di consegna gli alcuna cosa, e fecero

<sup>(1)</sup> Nel trattalo 7 aprilei 1170 (archivio Givlon nella mazzetta 1.a.) Il Marchese di Monforato dichiara quanto segue « Tridinus et tota alia terra quan Marchis shabet inter Padam et Duriam et Sicidam debet facere verinantiam Covitati Fercellarum pro fodro dando et nalia verinantiais istul friviant diata terrae Vereilantis Episcopatus » però coli altro trattato del 8 agosto 1182 (Bis. 1, 99) i Vercellesi averano rilasciato al Marchese Trino verchis, etalo incendiato nell'ulling quetra, ratenno il Borgo nuovo.

<sup>(2)</sup> Cod. acquisti I, 25.

<sup>(3)</sup> Bis. 1, 134.

<sup>(4)</sup> Cod. acquisti 1, 167.

nel giorno dopo intimare al Marchese di dovere prontamente restituire gli ostaggi a parte Domini Papae, Domini Împeratoris, et Comunis Vercellarum.

11. Sordo a tali proteste si appropriò ben anzi il luogo e castello di Pontestura, discacciandone i Vercellesi, ma alli 18 dicembre stesso anno (1) essentosi questi recato in Chivasso coll'assistenza degli anabasciatori di Milano, Piacenza, Alessandria, Novara, Torino ed Ierca (Vedasi di quanti aleati poteva allora disporre il nostro Comune) il ricalcitrante Marchese dovette cedere alle costoro intimazioni, e Vercelli con atto 1 seguente febbraio (2) fu ripristinato in possesso di Pontestura dagli ambasciatori del Marchese medesimo, sebbene il facesse forzatamente agognando pur sempet di stabilirsi in Trino e Pontestura per avere un passo di qua del Po nel territorio Vercellese; quindi nel mentre si rivolgeva a Roma per la supposta lesione, si preparava du nu tempo per ottenere colla forza il suo nitento.

12. Nel mentre fervevano tali controversie, la traslocazione del nostro Vescovo Loterio all'Arcivescovado di Pisa didede luogo nel 1208 all'etcione di Aliprando, di cui non ci pervenne nè la patria nè il cognome, e da esso venne tosto\"imperrata pel Comune la consueta investitura della giurisdizione come in atto 28 marzo stesso anno, che per esserei li più antico rimastoci to trascrivo in nota (3) sebbene

<sup>(1)</sup> Thi I, 167.

<sup>(2)</sup> Ibi f, 168.

<sup>(3)</sup> Archivio Civico pergamena, mazzo 2.

Ando a nătivitate Donini nostri lesu Christi 1208, îndie, XI, die verity; qui fuit quartud cis nat lexă, priits, Celerias concione Vercell. Indibeleo Comunisfionnius Aliprandus Vercell, etcelus cum lancca, quam una tenebat manu, investivit Dominum Albertud de Mandello potestatein Percell, vice et nomine Comunis Percell, de illius comunis vecto fieldo, quod praefatum Comune per Ecclesiam beati Eurobi inditutus est tenere. Unde quum prafatus Mierus list viva voce praecipisci omnibus, qui presentes erant, ut, ad faciendam prafaio Electo vice Illius Coccis i federistatem, liceviliam derate et praebolam Villelino Astenove.

sia alquanto generico riferendosi solo alla consuetudine, ma ne avremo la spiegazione in altro documento che riporterò al n. 271 del libro Illi, imperocchè salve le appellazioni al Vescovo e la riserva a questi per la dazione dei tutori e curatori, il Comune godeva ampia giurisdizione e mero e misto impero; nondimeno esso conservava rispettoso riguardo alla supremazia imperiale a seconda della pace di Costanza il perchè essendosi recato in Milano, nell'aprile del 1210, l'Imperatore Ottone, non tardarono i Vercellesi a mandare loro ambasciatori ad ossequiarlo, e pregarlo anzi ad onorarli di sua visita, come in fatti lo ricevettero con splendide dimostranze nel seguente mese di giugno, riconoscendosi spedito sotto il giorno 29 giugno, datato dalla nostra città un diploma a favore dei Bolognesi (1) per la conferma dei loro privilegii.

15. Non avevano però trascurata i Vercellesi la propizia occasione per rintuzzare le pretese del Marchese di Monferrato ottenendo favorevoli inibitorie dallo stesso Imperatore, mentreda un atto 1 maggio 1210 (2) ricaviamo, che in vicinanza di

Consuli justicira Vercellarum quaterus rice et nomine loilus uniteratialis Vercellarum quaterus rice et nomine loilus uniteratialis Vercellarum ilima ciden faceret dieditaten, et elamatum caset alta voce a muitis finita, finat, quium citam dictus Villeimus viva roce peliises età dei se andem licentiam et a muitis similier concinantum finitate alta roce finit finat, perchius Villeimus vice et nomine Comunis Vercellarum juravit al anneta Del Evangella fidelitatem pradielo elective perfette Ecclesia in hac forma qua fidelitas Ilia, ut ibi dictum fuit, consucta est fiori videlicei quod de cartero iliud Comune fidele erti elerio pradieto nece riti in Cossilio sivis tealo, qu'ili Domino Aliprando fist insultus contra voluntalem illius. Hem quod Episcopatum comitatum Adalasa et omnes possessiones quas tenet ved de cartero acquisiverit bona fide adjuvabit ad manutemedum et quod illiud Comune habebit privatas eredenitas, quiu seiti fierant si odem Domino Episcop Aliprando patefacte, nec esa patefaciat aliquatenus ed dammun Illios. Domini Episcop

<sup>(1)</sup> Muratori antiquit. Medii Ævi diss. 48,

<sup>(2)</sup> Archivio Civico, Cod. sequisti 1, 168.

Cuneo ubi exercitus quorundam Marchionum [uerat congregatus, Otto Cocus ex parte Domini Ottoris Romanorum Imperatoris obtuli literas sigillo Domini Imperatoris signatas pro Comuni Vercellarum - di questo esercito niuna spiegazione abbiamo dagli storici del Piemonte, e l'Altate Frova credette, che si trattassa appunto di preparativi del Marchese di Monferrato in alleanza coi marchesi di Ceva e di Clavesana per recarsi poi contro Trino e Pontestura. Checche ne sia, reiterate le int imazioni nel giorno 20 luglio stesso anno (1) tanto dai legati dell'Imperatore quanto da quelli del Comune di Milano, dovette il Marchese rimandare almeno ad altri tempi i suoi progetti ostili meno ad altri tempi i suoi progetti ostili

Frattanto i Vercellesi andavano preparandovisi avvedutamente con nuove aderenze ed acquisti al di la del Po; quindi per affezionarsi gli abitatori di Trino nuovo lo eressero a borgo franco con deliberazione 19 luglio 1210 (2) accordando ai medesimi molte franchigie, del che discorreremo in altro Libro; ottennero poscia con atto 1211 4 gennajo (5) un nuovo possesso al di là di quel finme acquistando dalli fratelli Tebaldo ed Ardicio di Cavagnolo la loro guarta parte di giurisdizione e dominio sul luogo e castello di Visterno e Cavagnolo in libero allodio, sebbene contemporaneamente ne investissero li venditori a titolo di fendo sotto ginramento di fedeltà contra omnes personas: acquistarono pure la giurisdizione del luogo di Leceno presso Cattinara (4), e ricevettero la sottomissione di Maurizio de Castelletto di Aichino Pettenato da Messerano dimorante a Castelletto, non che di Guido Aldermanno di Albano, i quali si sottoposero al fodro ed all'obbligo dell'esercito, come cittadini di Vercelli (5) e prevedendo, che il Marchese avrebbe, come per lo addietro, tratto dalla sna i Casalaschi, sempre

<sup>. (1)</sup> Archivio Civico Cod, acquisti I, 196.

<sup>(2)</sup> Bis. III, 5.

<sup>(3)</sup> Cod. acquisti 1, 184.

<sup>(4) 6</sup> e 13 maggio 1211. Bis. 1, 433.

<sup>(5) 25</sup> e 27 maggio 1211. Cod. acquisti 1, 196, 198.

riluttanti alla dominazione Vercellese, fecero sotto il 21 agosto 1211 (1) intimare si medessmi ne pactum aliquem rel concordiam facient cum alique net aliquibus civitatibus sel loco, et denunciavit eis ut juramenta inde renovarent Vercellensibus. E ciò a tenore dell'instrumento di pace e sottomissione 12 settembre 1198.

14. A nulla valse questa intimazione, come vedremo, auzi l'acquisto di Cavagnolo servi a dare spinta alla guerra, mentre, se per Visterno antichissime crano le ragioni dei Vercellesi, (2) quanto a Cavagnolo il Marchese credeva essersi lesa dai venditori la sun supremazia, epperò ne occupò colla forza il eastello, di ciò informandoci la sentenza proferita in Milano il 2 luglio 1212 (5) dal legato Imperiale Conte Egidio di Cortenova, per cui si mando resitutire ai Vercellesi quel castello stato indebitamente usurpato dal Marchese, il quale, sebbene citato, non si era curato di comparire.

Ma la sentenza non cibbe miglior effetto della citazione, perocchè il Conte di Cortenova era legato di Ottone IV già allora scomunicato e dichiarato decaduto, quando invece in quel torno gli animi si rivolgevano verso il giovane Federico giunto in quell'anno a Genova, e tanto più vi poneva fidanza il Marchese, che ne era parente.

Nè dalla cronaca latina del Benvennto, nè da altra fonte io-ho potuto ricavare speciali notizie intorno a questa guerra col Monferrato, e sebbene l'atto di pace del giorno 13 aprile 1214 ci additi aver essa durato da circa tre anni, io credo però sia stata condotta assai rimessamente in sul principio, e senza sussidio delle Gattà alleane.

### (1) Bis. 1, 314.

(2) Donazione fatta da varii dei Consignori di Visterno 1148 30 giugno. Bis. III. 424. Inoltre nei lando daloto dai Milanese i dal Piacentini si legge: de castro vero Fisterni dicinus, ut Murchio Nontis ferrati de ipso castro se non intromittat nec Vervellenses. de coetero impediat. Bis. 1, 103.

<sup>(3)</sup> Cod. acquisti II, 187.

15. Durante la medesima i Milanesi avevano rotta la pace con Pavia, scompigliandone improvvisamente l'esercito nel ritorno, ch' esso faceva nel 1212 dall' avere scortato al Lambro il re Federico; il perchè nel susseguente anno i Pavesi col soccorso dei Cremonesi e dei Bresciani si portarono alla riscossa, ed una prima e sanguinosa battaglia seguita nel giugno 1213 riescì d'infelice preludio ai Milanesi, i quali però vieppiù inaspriti, ottenuto il soccorso degli alleati specialmente Alessandrini, Tortonesi e Vercellesi, entrarono con essi nel Pavese impossessandosi di un castello al di là del Po, denominato Caselio: si misurarono poscia gli eserciti nel giorno due ottobre, ma la nuova prova riusch ad una dolorosa sconfitta dei Milanesi stessi e degli alleati. con perdita di un grandissimo numero di militi sì morti che lasciati prigioni, e con grave danno per avere dovuto abbandonare al nemico la massima parte degli equipaggi e -materiali di guerra.

Anche qui il Muratori e con esso il Corio tacciono dell' intervento dei Vercellesi, ma pur troppo furono essi compresi in questa mala ventura, assicurandoccine esplicitamente il continuatore del Caffaro (1) e così anche accennando il Giulini nella sua storia di Miano.

16. Prima di questa infelice spedizione, e nello stesso nuno 1215, i Vercellesi, ad effetto di meglio assicurarsi beli irruzioni del Marchese di Monferrato e contrapporre forza a forza, dacchè il medesimo aveva ribellati contro di loro (Casalaschi, pervennero col solito mezzo dell'acquisto e successiva infendazione ad impossessarsi dei due castelli di Caniolo superiore ed inferiore non che di quello di Torcello, sulla torre dei quali venne imberato il Vercellese Vessillo (2)

<sup>(1)</sup> Rev. Itat. VI, 405. An. 1213. « Postmodum vero equitaverunt A-• texandrini Terdonenses Vercellenses Acquenses Albenses.... et cum

Militibus 700 Mediolanensibus intraverunt iu locum unum Papiensium,
 qui vocatur Casettius

<sup>(2)</sup> Vexillum Comunis Vercell, nomine praedictarum civitatum in turribus illius custri poni fecerunt.

a nome comune delle città di Vercelli, Milano di Alessandria socie nell'acquisto, e tale comunela ci dà a conoscere, che, se queste ultime non prestarono allora un soccorso aperto alla guerra col Monferrato, non di meno vi concorrevano indirettamente ed in varii modi.

Dai relativi atti d'acquisto (1) risulta, il diritto negli acquisitori di tenere e rifare i ponti, esercire il porto, ritenere navi, fare nuove fortificazioni nell'una e nell'altra sponda del Po ed inoltre cum omni jure faciendi villam · ultra Padum in ripa Padi versus Vercellas, quod jus fas ciendi villam praedictum tantum Comuni Vercell. vendiderunt; ita tamen quod illae civitates, quae fecerunt pontem » sive pontes, habeant redditus et obventiones pontis et » thelonei » che anzi nell'atto di ratifica per parte della Credenza di Vercelli 1213, 11 fcb. (2) promise questa ai signori di Cuniolo, che essa avrebbe fatto il ponte sul Po, ed al di quà di esso avrebbe fondata la sudetta villa con erigerla in Borgo franco sotto l'unica sua giurisdizione, pagando però i livelli ai proprietarii dei terreni occupandi giusta quanto si era operato pel Borgo franco di Villanova; e per ultimo, che in caso le castella, ville e territorii sudetti venissero ad essere devastati dai nemici, il nostro Comune avrebbe risarcita la metà d'ogni danno entro l'anno dalla pace.

Abbenche gli anzidetti acquisti si fossero fatti eziandio nell'interesse del Comune di Milano, solamente nell'anno dopo si trovano atti di quest'ultimo, che ne confermano l'accettazione (3). Nel giorno successivo alla prima compra, e così addi 11 fcb. 1215 (4), abbiamo un concordato cogli ambasciatori di Alessandria, del quale viene in acconcio il riferire alcuni patti siccome quelli, che, nel mentre

<sup>(1) 1213 10</sup> febb. Cod. acq. 11, 71 e 30 maggio Bis. 11, 278,

<sup>(2)</sup> God, acquisti II. 74.

<sup>(3)</sup> Archivio Civico, Cod. de Palti.

<sup>(4)</sup> lbi 11, 2.

provvedevano alla Società dell'acquisto, alludevano ad na tempo alla guerra allora vigente col Mouferrato.

Questi patti, sebbene in massima parte concordati in quel giorno, furono poscia riepilogati ed ampliati in un formale trattato di alleanza 22 ap. stesso anno (1), dal quale abbiamo le seguenti risultanze.

Che i Vercellesi, esseudo già stati incaricati di far abbattere in febbraio i boscami necessarii per la formazione del ponte sul Po, lo darebbero compinto con tutto maggio, e che la villa in capo al ponte dovrebbesi portarsi a compimento ne' primi sei mesi facta pace ab hominibus Vercellarum, ai quali soli ne veniva riservata la giurisdizione.

Che frattanto i Vercellesi dovrebbero a proprie spese fabbricare un baluardo a capo del ponte, da custodirsi poscia dagli abitanti di detta villa a vantaggio della Società, e che ciascuna delle tre Città potrelibe a suo piacimento far pace o guerra con altri in riguardo alli suddetti castelli, purchè non si contravvenisse ai patti speciali del presente accordo.

17. Alludendo poi alla guerra vigente si aggiunse, che gli Alessandrini non mai avrebbero dato ajuto o consiglio de altrimenti operato perché venisse a devastarsi il territorio di Vercelli, o si recasserò altri danni alle cose e persone, e che essi Alessandrini dovrebbero impedire il transito nella loro giurisdizione, e negare anzi le vettovaglie a chiunque fosse in guerra con Vercelli durante la medesima, con lasciare per coutro libero pussaggio aglè uomini di altre giurisdizioni, i quali si recassero in ajuto de Vercellesi. Si convenne inoltre che dovessero far parte di questa Società gli nomini di Paciliano (luogo vicino a Casale) ma

<sup>(1)</sup> Arc. civ. Cod. dei patti 7 Mon. Histi, rio 1, 1194 questa convranioue stiputata in Vercelli venne più tri, rio at ali 17 8 ne 1213 ratificata datta Crickenza di Atessandria; e già nel primo atto il Podesia di essa Città Guglielmo de Mandelto ne avera giurata l'osservanza hine da proprimza Haj giunuriaz. Vedesti la nota al N. 27 del libro primo.

solianto se, e quando li medesimi avrebbero osservate le convenzioni stipulate coi Vercellesi, lo che dimostra il timore di questi ultimi, che i Pactilanesi potessero alle volte collegarsi col marchese di Monferrato. Un altro patto fu pure stipulato relativamente a Casale, me ne occorrerà più speciale menzione in appresso, come si di alcuni altri articoli non riflettenti la guerra.

18. Ai Milanesi fu riservata facoltà di accettare i patti di quel trattato in ordine però soltanto alle guerre proprie, e non già per quelle, che intraprendessero pei loro alleati; così si lasciò aperta la via agli Astesi di entrare nel concordato sotto però quei patti speciali, che sarebhero stabiliti dalla Credenza delle due città consocie, e 'salva in ogni cosa la fedeltà all'Imperatore Ottone, le parti del quale esse le seguivano tuttora, essendosi poi dichiarato, che la convenione verebbe nuovamente giurata ogni quinquennio.

Se con questi patti il Comune di Alessandria non si obbligava a sussidiare con armi i Vercellesi, uella guerra col Marchese di Monferrato, tali però erano le concessioni a dimostrare quanto desiderassero gli Alessandrini l'umiliazione di un vicino anche per cesi prepotente e molesto, del che avvelendosi il Marchese non tardo do osteggiari, di

19. Con quale fortuna procedesse questa guerra uegli anni 1213 e 1214 non vi ha documento, che lo spieghi; soltanto si conosce, che il ponto sul Po fu realmente eseguito dai Vercellesi nel tempo convenuto (1), che uno dei castelli di Caniolo ebbe a sopportare l'assedio per parte del Marchese, (2) e che assui gravi debbono essere stati i danni dal nemico inferti si signori di Cuniolo e Torcello, se per la sola

<sup>(1)</sup> Già in atto 16 luglio 1213; Cod. de Patti ed acquisti 1, 6. Mon. Hist. Pat. 1, 1196 i Vercellesi pregavano il Podestà di Alessandria a restiluire expensas factas in custodiendo Ponte Padi et utroque Castro Cunioli ».

<sup>(2)</sup> Et pro servientibus qui in ipsis castris steterunt ante obsidiomem Cunioli et postea » così in atto di assestamento di conti 17 9mbre 1217, Cod. de patti 1, 20.

parte di Vercelli foro si dovettero pagare lire 1,000 pp. (1) corrispondenti in oggi a L. 35,711.

20. Fu già notato, che i Casalaschi lungi dall'obbedire alle intimazioni loro fatte nel 1211, si erano uniti col Marchese contro il nostro Comune: quali ne fossero le conseguenze lo vedremo in appresso, ma il Vescovo di Vercelli, vero Signore di Casale, non poteva stare inerte spettatore di questa lotta; per altra parte il Marchese si era impossessato di Trino-vecchio, pure di ragione della Chiesa Vercellese, e ne aveva investiti con molti beni li fratelli Bressiano e Corrado Avogadro, quindi, non appena per la morte di Aliprando occorsa il 26 settembre 1213 venne eletto e confermato Vescovo di Vercelli Ugone di Sessa: il medesimo, dopo aver rinnovate ai Vercellesi nel giorno 4 luglio 1214 (2) l'investitura della giurisdizione secondo l'antico praticato, s'interpose tosto per la pace tra il nostro Comune ed il Marchese, e così abilmente si adoperò, che tanto questi con atto 8 ottobre (5), quanto il Comune con altro del giorno dopo (4) in lui compromisero per la definizione di ogni controversia, ferme però alcune condizioni, che la Credenza volle imprescindibili.

Pubblicò infatti il Vescovo i capitoli della pace in piena adunaza de' Credenzieri, e ne fu steso ui preliminare senza data; pare tuttavia, che la Credenza abbia insistito a che tali capitoli fossero previamente accettati dal Marchese, mentre il Vescovo si recò nel giorno 11 novembre in riva del Po tra Casale e Balzola, ed iviottenne che lo stesso Marchese per sè ed i suoi alleati, e molti di questi giurassero di accettare i proposti capitoli di pace: il che fatto, entrò quattro giorni dopo il Marchese in Vercelli, ed in una grande

<sup>(1)</sup> Quitanze 18 e 19 maggio 1216 Cod. acquisti - I, 76 76.

<sup>(2)</sup> Bis. 1, 64.

<sup>(3)</sup> Bis. 149.

<sup>(4)</sup> Cod. acquisti - 170.

adunanza tenuta nel palazzo del Vescovo venne la pace solennemente dichiarata e giurata, ed in parte nello stesso giorno 15 novembre eseguita (1).

21. Con essa fu statuito:

1. Che Vercelli facesse pieno condono al Marchese ed a tutta sua parte, cioè: hominibus de Casale, Miliaciis et aliis d'ogni danno loro occasionato nella passata guerra, e cos per contro si facesse dal Marchese ed alleati al Comune di Vercelli e sua parte et adjutoribus biduinis, et dominis et hominibus de Torcello, de Caniolis, de Paeiliano, Cavagnolo, Visterno, Broxolo et Camino.

 Che gli uomini di Paciliano potrebbero ritornare al loro luogo, e riedificarlo con ricuperarvi i loro possedimenti (2).

3. Che il Marchese rinunciasse a qualsivoglia ragione potesse egli avere in Castris Torcelli et Cuhiolorum et in ponte et ripatico et in omni eursu aquae Padi extra et ultra Padum, et in Tridino veteri sive Tridino de subtas.

4. Che eguale rinuncia facesse il Marchese per ogni sua pretesa di rescissione della vendita fatta nel 1202 di Trino nuovo, salve le concessioni segnite a favore del Monastero di Lucedio od a speciali persone, e salvi i dritti di patronato (3).

(1) Ciò tutto si ricava dalla narrativa premessa ad un instrumento 17 febbrajo 1215. Cod. acquisti I, 177 e dai precedente di formale accettazione della pace 15 novembre 1214, ivi fol. 172.

(2) Non appena era stata concertata la pace, che i Vercellesi rinnarono le convenzioni con questi uomini di Paciliano, i quali si dichiararono prondi a far pace o guerra in ogni circostanza secondo la volontà del Vercellesi, cui prestarono il giuramento di fedeltà, come in atto 30 novembre, Bis. Il, 135 la Credenza di Vercelti promuse di prestare ajalo al Pacilianessi in tutte i loro guerre, assimilandoli inoltre a proprii cittadiri quanto al pedaggio pel transito sul ponte del Pò.

(3) Queste rinuncie si eseguirono dai Marchese con due distinti atti del 15 novembre 1214. Bis. IV, 108, e tom. I, 124. 5. Che per queste rinuncie il Marchese riceverebbe dai Vercellesi lire tremila pavesi (pari ad attuali lire 109850) le quali però si rivolgerebbero ad indennizzare li fratelli Avogadro, cui restavano promesse lire 5500 per la rinuncia che essi erano disposti di fare all'investitura di Trino vecchio (1), mentre le altre lire 500 si pagherebbero dalla Chiesa di Vercelli, e ciò, come io penso, per la ripristinazione, che gliene veniva del suo supremo dominio sul luogo medesimo

6. Che il nostro Comune concederebbe al Marchese in feudo tutto quanto gli apparteneva in Pontestura in forza dell'acquisto del 2020, ed il Marchese, oltre al giurare per tale feudo la fedeltà ai Vercellesi (2), dovrebbe pure comperare in Vercelli nna casa del valore di lire 200 pavesi, sonza poterla più aliciare se non con permissione del Comune, pagando per essa casa il fodro; il che stante sarebbe ricevuto per cittadino di Vercelli, a patto però di nulla dovere operare contro gli Alessandrini, senza che eon tale riserva intendesse per ora il Marchese di far pace o tregua coi medesimi, ed a patto eziandio, che esso Marchese non potrebbe recipere partem vel facere in civitate Vercellarum et dixtrictu inter aliquas personas vel Societates, e che per contro i Vercellesi nou potrebbero accipere vel fovere aliquam partem in Monferratum.

7. Che ciascuna parte rinuncierebbe a mani del Vescovo ogni sua ragione sui Castelli di Cavagnolo e Visterno territorii loro e pertinenze, del che tutto il Vescovo ne farebbe a nome di sua Chiesa e del Comune di Vercelli regolare investitura in fendo gentile a favore dello stesso Marchese sotto obbligo della debita fedeltà al Vescovo ed al Comune, e di preferenza al primo (3).

<sup>(1)</sup> I fratelli Bresciano e Corrado Avogadro rinunciarono al feudo di Trino con allo 14 novembre 1214, Cod. acquisti I, 171.

<sup>(2)</sup> L'atto di solenne investitura 15 novembre 1214 esiste nel Cod. acquisti 1, 174, ed in essa teggesi la clausola salva fidelitate domini Episcopi et Ecclesiae Vercell.

<sup>(3&#</sup>x27; L'atto d'investitura venne poscia stipulato il 27 febbraio 1215 ed

- 8. ĈE si restituissero vicende volmente i prigionieri, i loro ostaggi ed obbligazioni, fermo l'obbligo di pagare, guardas et pensiones domorum vel alla specialia debita, per il che verrebbero nominati due giudici, uno dal Comune di Vercelli l'altro dal Marchese incarienti di definire ogni controversia fra corpi o persone d'ambo gli Stati, i quali giudici dovessero annualmente giurare di fare buona giustizia (1).
- Che i Vercellesi potrebbero nel loro distretto tenere aperta la strada al ponte di Cuniolo, ed il Marchese ne permetterebbe la continuazione sino ad Alessandria tosto accuse futta pace con essa Città.
- 10. Che niun acquisto potrebbe fare il Marchese al di qua del Po e della Dora, e per contro i Vercellesi non farebbero acquisti al di là di tali fiumi.
- 11. Che ambe le parti farebbero giurare i loro uomini ed alleati di condonarsi viceudevolmente i danni sofferti propter querram inscriptam a tribus annis infra.

12. Che salva la fedeltà dovuta alla Chiesa Vercellese, dovessero tali patti perpetuamente osservarsi, ed ove una delle parti vi contravvensise a pregindizio dell'altra, il Vescovo di Vercelli porgerebbe soccorso a quest'ultima per suat terra et homines, et partem, quac frangeret pacem, supponet interdieto. Pena quest'ultima minacciata certamente in ragione dello sprezzato giuramento.

Conchiusa la pace e rinunciatosi dal Marchese Trino vecchio a mani del Vescovo, questi, a nome della Chiesa Vercellese, ne concesse l'investitura al Comune di Vercelli in titolo di feudo (2), senz' obbligo di giurare fedeltà nuova, ma da considerarsi esso Trino vecchio, come compreso nella fedeltà solita a prestarsi dal Comune all'ingresso di ogni Vescovo.

<sup>(1)</sup> Furono poscia eletti a quest'uffizio pel Marchesato Rainero de Sannazarro e per Vercelli Bongioanni Mangino constandone da dichiarazione del Marchese 10 marzo 1215. Cod. acquisti 11, 196.

<sup>(2)</sup> Atto del giorno 8 dicembre 1214, Bis. III, 2.

23. Abbiamo veduto il nostro Municipio, constantemente alleato della Città di Milano, in forza dei trattati 1167, 1170, 1199, accorrere sempre alle varie imprese dell'amica Metropoli, e prestarsi in ogni circostanza vicendevole afuto; nel desiderio però di stringere vieppiù i vincoli di così diuturna ed esperimentata aniicizia con atto del 5 marzo 1215 (1) vennero rinnovati i patti dell'alleanza, i quali concordano in gran parte eon quelli stipulati l'anno avanti con Alessandria, e già sovra riferiti; se non ehe in essi il Comune di Alessandria prometteva bensì condizioni a noi molto favorevoli, ma non soccorso d'armati; quando invece in questi patti con Milano si conchinse alleanza perpetua offensiva e difensiva, e guerra viva contro chiunque, e con tutte le rispettive forze. Il trattato fu lasciato aperto alle Città di Como, Lodi, Novara e Piacenza, ove avessero voluto accettarne i patti, e si dichiarò salva la fedeltà all'Imperatore Ottone, ed al Vescovo di Vercelli, come equalmente si dichiararono salve le convenzioni stipulate dal nostro Comune con Novara, Ivrea, Paciliano, Torcello e Cuniolo, 24. Nello stesso anno 1215, e con atto 18 giugno (2).

estendeva Vercelli onorevolmente le sue relazioni all'estero alleandosi con Tommaso Conte di Morienna e Marchese in Italia, e con suo figlio Amedeo.

Alcuni capitoli di quest'alleanza sono pure conformi a quelli stipulati con Alessandria, in quanto che ciascuna di quelle parti si obbligò a non permettere, che i proprii uomini recassero alcun dunno alle proprictà o persone dell'altra; a non dar consiglio od aiuto, anzi impedire il transito a chinnque o di presente o per l'avvenire movesse guerra alla parte contraente; ma il trattato contiene pure alcuni patti speciali, che mi sembra utile di riferire.

1.º Il Conte si obbligava a porre a disposizione del no-

<sup>(1)</sup> Bis II, 90, 93, Mon. Hist. Pal. I, 1208.

<sup>(2)</sup> Cod. acquisti I. 137.

stro Cômune ceato militi (1) in cadun anno capitanati da lui stesso, o dal figlio, tuttavolta che esso Comune facesse e-sercito, od avesse guerra, e gli fossero necessarii, e ciò a proprie spese del Conte durante un mese, nou computati l'andata ed il ritorno, ed anche oltre al mese per tutto il tempo, in cui vi starebbero i Vercellesi, qualora l'esercito non si movesse per la Lombardia, ma oltre Dora verso i montie eguale soccorso di cento militi promettera Vercelli al Conte per un mese in cadun anno in Lombardia al di sotto di Avigliana, ed anche per sei settimane ove si tratisse dell'assedio del Castello di Rivoli, ma questo sussidio doveva darlo soltanto nell'ottava avanti la festa di s. Giovanni di giugno, ed a condizione, che assistesse all'esercito lo stesso Conte od il figlio, e vi tenessero almeno tres centum homines ad cabellum armatos ad ferrum.

s facient conjurationem vel cospirationem vel aliquod acquistum in Canauceso cum aliquo vel aliquibus sine consilio et voluntate Potestatis vel Rectorum Vercell. et supientium Credentiae illius eivitatis. Item juvubunt et manutenebunt Comune et homines Vercell. et dixtricti; si guerram vel discordiam cum aliquo vel aliquibus de Canaveso habuerint: Item non facient concordiam nee aliquod pactum cum Comuni et hominibus Taurini, nec cos ad voluntatem suam recipiat sine voluntate Rectoris... civitatis Vercell... et sapientium Credentiae,... ita quod si Taurinenses ad concordiam venerint cum Comite, tencanur Taurinenses facere guerram et pacem contra omnem hominem locum Comune

2. Il Conte Tommaso e suo figlio promettevano « quod non

4 guerram et pacem contra onnem nominent locium Comune Cicitatem Universitatem pro Comuni et honinibus Vercellarum a domo sua vel alibi ad voluntatem Rectorum, qui pro tempore fuerint, et hominum Vercell. praeter quam contra Comitem et suos homines.

L'esorbitanza stessa di questi patti dà a conoscere quale forza ed influenza avesse il nostro Comune a quell'epoca,

<sup>(1)</sup> Vedasi la nota al N. 124 di questo libro.

il quale però in corrispondenza, sebbene assai minore, si obbligava quod non recipiet aliquem Episcopum, Marchionem. comitem Castellanum Comnne ciritatis vel loci vel aliquam universitatem pro cive vel civibus a Paciliano sup. versus montes inter Tanarum vel Duriam sine, parabola Comitis aut ejus successoris in Comitatu, eccettuandone però le singolari persone abitanti in detto confine, ovvero nei luoghi di Conzinano, s. Giorgio, Olzano, Conzano, Cella, Pontestura, Rosignano, Camino, Gabbiano, s. Sebastiano, Coconato, Razate. Aramengo, Tonengo, Broxolo, Brnsasco, e Verruca, le quali persone si potrebbero accettare a cittadini di Vercelli, sempre che non avessero le anzidette qualità; promettendo inoltre il nostro Municipio, quod bona fide dabit operam, anod praedictae personae, Commia et Universitates non recipiantur pro eire rel Civibus a Plucentinis, Cumanis, Novariensibns, Laudensibns, Mediolaneusibns, Alexandrinis, et Terdonensibus: vedi a quanto si poteva estendere l'influenza del nostro Governo.

Altre disposizioni o temporario, o non riflettenti la guerra si comprendono pure in esso trattato, delle quali farò cenno in altri capi, aggiungendo qui, che il medesimo fu stipulato per auni 50 con obbligo di rinnovarne ogni quinquenno il giuramento; ne sarà disutile alla storia il conoscere, che in esso trattato del 1215 ambe le parti rizerrarono la fedeltà verso l'Imperatore Ottone. Il Conte foi in particolare riservò la convenzione giuratta cogli Iporediesi; ed il Comune di Vercelli quelle stipulate con Milano, Novara, Ivrea ed Alessandria, non che la fedeltà dovata al proprio Vescovo in se et in rebas suia; quen modo tente vel alina pro co.

25. L'ordine dei tempi, la verità e l'imparzialità della storia mi obbligano a parlare di un fatto, che oscurò d'assai la gloria di Vercelli, ed oh perchè non posso io tirarvi un-velo! Che sc l'amore di patria mi farà cercare alcuna cusa, non vien meno lo sdegno mio per l'iuumano rigore, con cui i nostri padri distrussero in quest'auno il nobile Borgo di Casale, e ne dispersero ed angariarono in warii modi cli abitatori.

L'autichissimo Borgo di Casale s. Evasio, eretto poscia in Città con Vescovado circa l'anno 1474, er compreso nel Contado di Vercelli concesso al Vescovo da Ottone III col noto diploma 7 maggio 999, e confermato dui sucessivi Imperatori, talché i Casalaschi dovettero d'allora in poi, ed ottre ancora, alla presente epoca, riconoscere a loro Signore il Vescovo di Vercelli (1), mentre per altra parte l'investitura, che da questi si concedeva al nostro Comune, non comprendeva ne Casale, ne altri Borghi o terre al di là del Pò.

Nou è meu vero però, che parecchie fiate essi Casalaschi tenturono di liberarsi dalla dipendenza del Vescovo, od almeno gli contesero molti punti di giurisdizione, sia ottenendo diplomi dall' Imperatore Federico in tempo di parte, sia obbligando il proprio Signore a condiscendere a compromessi, che ne regolarono o sminimiono i diritti (2).

Al desiderio d'indipendenza comaturale a popoli d'indole generosa si aggiungeva la spinta continua non che l'appoggio del Marchese di Monferrato, senza che essi Casalaschi si avvedessero, che questi ajuti erano interessati, e quando loro riuscisse di liberarsi du una dipendenza inte e tranquilla, sarebbero poi caduti in altra più rigida del troppo potente loro vicino, il quale non avrebbe più rilasciata la sua preda.

26. I Vercellesi avrebbero dovuto tenersi almeno estranei a talii contese, o meglio avrebbero dovuto sostenere imparzialmente le ragioni del proprio Vescovo, di cni erano Vassalli; e così infatti procedettero le cose sino all'anno 1170; ma in questo i Casalaschi per alcune differenze di confine

<sup>(1)</sup> Alto 20 giugno 1224; Vedasi ai N. 110 di questo libro II.

<sup>(2)</sup> Vedasi l'atto 7 novembre 1203 a col. 1094 del tom. 1. Mon llist. Patiate; ossersado, che sebbren nell'epigrafe vi si dita, che l'accordo fo promuncialo dal Consoli di Vercelli, i ler personaggi, che lo dettarono, non crano altrimenti investiti di quella dignità nell'anno 1203, come appare, dal quadro del Podestà e Consoli inserio per apprendice a questo scritici ; ma ernao solianio arbitri eletti dalle parti.

provocarono i Vercellesi entrando a mano armata nel nostro territorio, e recando gravissimi danni agli uomini del Comune; non tardarono i juostri di andare alla riscossa, e soltanto a mediazione del Vescovo, Siguore d'entrambi, si arresero i Vercellesi ad accordar loro la pace con atto delli ..... maggio 1170 (1), non senza imporre ad essi Casalaschi alcune condizioni, segnatamente quella di dover costrurre cento braccia del muro di circouvallazione della nostra Città dal lato del Nord, ove era stato rovinato dalle irruzioni del torrente Cervo.

Nuovi insulti e scorrerie sul territorio di Vercelli fecero i Casalaschi nel 1182, approfittandosi ognora della riunovata guerra col Monferrato; ma non appena si concliuse la pace col Marchese, che i Casalaschi dovettero sottomettersi con atto del 50 marzo 1183 (2) a far esercito per conto ed a volontà dei Vercellesi, e dare il libero transito per mezzo di ponte o navi sul Po senza pedaggio alcuno: non valse però questa reiterata umiliazione, imperocchè di bel nuovo si unirono col Marchese nella guerra del 1198, e furono per la terza volta a più stretta sottomissione costretti, risultandone dal documento 4 up. stesso anno (3) ove promisero quod de caetero non crunt rebelles Vercellensibus.

28. Cra quale sdeguo non dovettero provare i nostri padri allorquando nel 1213 li videro insorgere per la quarta volta e sempre all'appoggio dell'irrequieto Marchese: si fu allora, che ne determinarono il totale esterminio, e ne abbiamo una prova dacchè nel trattato con Alessandria del 21 aprile dello stesso anno troviamo inserto il seguente capitolo « Item teneantur Alexandrini et Comune Alexandriae, » quod bona fide prohibebunt homines Casalis et etiam alios » redire cel i rea da bitandum in Casale vel in consimiti loco, » qui costrueretur ultra Padum versus Alexandriam, et quod

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 354 e Mon. Hist. Pat. I, 86t.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 253 e Mon. Hist. Pat. I, 921.

<sup>(3)</sup> Bis. IV, 120.

non patientur, sed bona fide prohibebunt, quod Casale
 reaedificetur, vel consimile fiat ultra Padam versus Alexandriam, nisi voluntate majoris partis Credenciæ Vercell.

29 I documenti e le cronache concordando a stabilire la distruzione di Casale nell'anno 1215, e così due anni dopo al suddetto trattato, dovremo noi dire, che già fosse stato in quell'epoca in parte distrutto in alcuna fazione della vigente guerra, talché l'eccidio del 1215 ne sia stato il solo complemento, ovvero dovremo ammettere coll'Abate Frova. che le espressioni alludessero ad una preventiva determinazione, così fissa a considerarla come eseguita? Io mi atterrò piuttosto alla prima opinione, la quale conformandosi al testo non aggravi con una così lunga premeditazione la vendetta eseguita dai Vercellesi; questa però si verificò nel 1215, otto e più mesi, dopo che all'articolo 1.º della pace segnata dal Marchese era stato per parte nostra condonato tanto al medesimo, che ai snoi aderenti hominibus de Casale Miliaciis et aliis ogni danno inferto nella passata guerra (1). Quale motivo o pretesto potevano adunque avere i Vercellesi per mandare aucora ad effetto il primo proposito?

Il Dottor Mella nel N. 53 della sua dissertazione, citata in principio di questo scritto, ebbe ad asserire, che i Casalaschi avevano rinnovato ai nostri il giuramento di sudditanza neti primi mesi dell'anno 1215, e che immediatamente, trovandosi appoggiati dal Marchese Lancia Vicario di Federico, ruppero a mova provocazione, d'onde poi il loro sterminio. Ne a me, ne all'Abate Frova è riuscito di ritrovare l'atto di questa quarta sottomissione: comunque però la medesima sia o non avvenuta, mi persuade anzitutto la presunzione, che quel Comune abbia assunte move spenzuze in forza di qualche promessa d'appoggio per parte di Federico, cui premeva certamente l'umiliazione della Città nostra, non men che quella di Milano e delle altre alleate salles sosteniteit delle parti del suo competitore Ottone.

<sup>(1)</sup> Vedasi qui sopra al N. 28.

- 50. Doveva certamente il Vescovo, come Signore temporale di Casale, opporsi all'ideato esterminio, e convien dire, che egli non potesse nemmeno persuadersene, se cominciò troppo tardi le sue rimostranze: del rimanente la caparbietà dei Casalaschi era pur grande, giacchè nel 1214 essi avevano osato di tradurre nelle loro carceri un Guglielmo de Petra investito della Clericatura di Paciliano, il cui Comune teneva le parti di Vercelli; nè si erano arresi alle ammonizioni del Capitolo di Vercelli (loro temporaneo Signore stante la vacanza della Sede): e nemmeno fu da essi osservato l'interdetto dal medesimo intimato, talchè con atto 8 maggio 1214 Ind. 11 (1), si dovette pronnuciare solennemente dallo stesso Capitolo la scomunica si del Podestà e Credenzieri di Casale, come di alcuni del Clero dispregiatori dell'interdetto, da incorrersi tale scomunica di pien diritto, ove per la prossima festività della Pentecoste non fosse stato il suddetto chierico liberato dall'inginsta detenzione.
  - 31. Si accavallava adunque per ogni parte il nembo sulla riottosa Casale: il suo protettore Marchese di Monferrato avera fatto la pace: Alessandria e Milano crano alleate di Vercelli; il nostro Comune aveva fermata altra lega cogli nomini di Paciliano (2), borgo vicinissimo a Casale, ora detto. S. Germano sulla strada diretta ad Alessandria, ed inoltre dominando i Vercellesi per ragione di fendo sul luogo e Castello di s. Giorgio avevano con atto 29 gennaio 1215 (3) proibito assolutamente a Roberto Avogadro Signore di esso luogo il cedere il Castello, la torre e le fortificazioni o farne altro contratto con chichessia per un anno sotto il vincolo del giuramento, e sotto pena di confisca e di mille marche d'argento.

<sup>(1)</sup> Bis. I, 316.

<sup>(2) 29</sup> ottobre 1214. Cod. acquisti 1, 232.

<sup>(3)</sup> Cod. acquisti I, 86 retro.

Non rimaneva pertanto ai Casalaschi se non la propria ostinazione, o forse una qualche promessa di soccorso indirettu per parte dello stesso Marchese di Monferrato (1), ovvero per parte del Vicurio Imperiale.

32. Quindi, concertata l'impresa col Comune di Milano, e contrattasi la lega col Conte Tommaso di Savoja, fi Nercellesi convennero nel già riferito trattato 18 giugno 1215 e quod in hoe presenti anno ipse Comes debeat venire in persona propria cum ducentis militibus in exercita in servitio Comunis Mediolani per mensem unum, itu quod deine ad diem Iovis, quae erit secta dies ante Kulendas Iulii, ad quattuor ebdomados debeat esse cum praedictis militibus ad Saluglam, et in exercitu stare cum eis per mensem unum.

Quì il patto si riferisce all'esercito di Milano; ed infatti noi vedremo, che apparentemente sotto l'ordine di quel Comune fu eseguita la oppugnazione; non di meno vi si dovevano pure trovare i Vercellesi leggendosi nello stesso trattato, che essi si sarchibero recaii in ajuto del Conte Tommaso um reversi ligrerint ab escretitu quem facturi sunt, che più esiste l'atto 21 stesso giugno (2), col quale il Podestà di Milano personalmente inginuse il nostro Comune su cum tota sua gente militibus et peditibus et universo populo atque tota forcia... cum onni machinarum genere debeant eirilizer, venire, et iro cum Mediolanensibus» per ogni impresa, che loro occorresse; senza perciò spiegare, che si trattava dell'assedio di Casale, siccome di cosa, che si voleva tener ascretta.

<sup>(1)</sup> Il Bolo in un passo, riferito dal Bewrento a, Giergio, assertace, che dopo la presa di Cavale isal conlinuata la guerra sino al 20 agosto contro il Marchaese di Monferrato, il quale abbia dovulo riconfermare la pace l'anno innanzi giurtia: di ciò però non abbiamo al-cun documento, e le altre cronache riferendo l'assalto non fanno menzione aicuna del Marchese.

<sup>(2)</sup> Hist. Pat. Mont. 1, 1223.

33. Stava pertanto adunato quest'eserelto megli uftimi gierni di Luglio, ed in esso oltre ai Milanesi e Vercellesi coi loro Podestà, ed oltre al Conte di Savoja co' suoi militi. erano pure accorsi i conti di Biandrate e gli nomini di Paciliano e di Ozano; che anzi vi intervennero eziandio gli Alessandrini abbenchè non obbligati dal loro trattato. Per la qual cosa imminente essendo l'oppugnazione, il vescovo Ugone, vedute andare a vuoto le già fatte rimostranze, ebbe ricorso al Legato Pontificio, per far pronunciare la scomunica contro i Vercellesi ove non desistessero dall'inumana loro risoluzione: però auche questa prova andò fallita: imperocche avvedutosene il Podesta si fece tosto a protestare lunanzi a varii canonici dell'Eusebiano Capitolo-(1), non potere egli riconoscere in tal parte autorità alcuna al Legato, ed in ogni caso appellare fin d'allora alla S. Sede da ogni pronuncia: mezzo preventivo in uso a quei tempi per eladere le minacciate scomuniche.

-54. Cessato quindi ogni ritegno, l'esercito piombò sulla misera città, ed i Casalaschi, vedute cadere per 400 e più passi le proprie mura (2), chiesero invano misericordia; gli edifizii pubblici e privati furono atterrati, le chiese stesse manomesse e dilapidate (3) ogni cosa posta a sacco, e se

<sup>(4)</sup> Atto 28 luglio 1215. Bis. I, 312.

<sup>(2)</sup> Thomasinus Sabaudiae Comes, Inito cum Mediolanensibus foedere cum militibus mille in eorum auxilio venit; tune Casale a. Evaxii

obsessum: prima deinde pugna, cum supra 400 passus muri dejecti

essent, vespere Casalenses supplices se Mediolanensibus reddiderunt,
 at nihilominus toto populo in carceribus conjecto oppidum ever-

<sup>·</sup> sum est · .

Cost il Boslo, riferito dal Benvennio Rer. Ital. Tom. 23, 372.

Non altrimenti tasciò seritto Gualvano Fiamma Rer. Ital. Tom. XI, 372 · Tune Mediolanenses obsidere coeperunt Casale s. Evasil, ét in . Primo incursu de muro pius quam CD bracchia deiecerunt, in secundo

vero incursu Casalenses cum corrigiis ad collum Medicianensibus
 se reddideruni, et carceribus Medicianensium maticipantur, et Casale

<sup>.</sup> funditus evertitur ad preces Vercellensium die XX aucienti.

<sup>(3)</sup> Vedasi al N. 45 di questo libro.

agli infelici abitanti si riaparmiò le vita, molti di coloro, cui non riusci di fuggire, furono trascinati nelle carceri di Milano, talchè la Città rimase, per così dire, deserta.

In qual giorso avvenisse il miserando eccidio non è ancor noto; il Conte Giulini all'appoggio di alcune cronsche
vorrebbe stabilirlo addi 28 luglio (1) il Muratori ed il Sigonio al 20 agosto come ne loro annali, e come si ricava dal Fiamas; ma alla prima opinione osta la data del
28 luglio della riferita protesta, alla seconda poi sembrerebbeostarvi una quittanza del 13 agosto (2) pro servitio fazio
in exercitu Casalir: quindi si può credere, che l'oppugazione sia seguita nella prima settimana d'agosto; e poichè bo fatto cenno di tule quittanza, osserverò che la medesima fu spedita per lire 4 pavesi, in ragione di soldi 30
per giorno, e da ciò si potrebbe per avventura dedurre,
che in quattro soli giorni siasi compiuta la triste impresa.

55. Non ando guari, che alcuni Casalaschi, o apparatenssero ai fuggitivi, o si fossero liberati mediante causione dalle carceri di Milano, si presgnarouo alla Credenza di Vercelli nel giorno 22 agosto, e narrando l'infelice condizione dei loro concittadini trattenuti in quelle carceri, supplicarono i Vercellesi a farneli liberare promettendo per essi la più assoluta settomissione, pronti a resersi ad abitare in quel luogo della giurisdizione Vercelleso, che loro serebbe destinato (3).

Una dimanda coel umile nou pateva a meno d'essere aocolta; epperò i Vercellezi con atto pubblico della atenagiorno (4) dettarono i patti del pardono, e vellero ao famogiurata l'osservanza dai Casalaschi intervenuti fu quindi stabilito:

<sup>(1)</sup> Memorie di Milano parte 7 pag. 303.

<sup>(2)</sup> Archivio Civico Cod. acquisti 1, 62.

<sup>(3)</sup> Ris. 1, 322.

<sup>(4)</sup> Bis. 1.-329.

Che tutti i prigionieri si dichiarerebbero cittadini e diatrettuali di Vercelli, si per loro persone e famiglie che per le cose loro, sottoponendosi al fodro, all' esercito, e ad ogni altro pubblico peso, con recarsi ad abitare in quel luogo al di quà del Po, che per essi verrebbe costrutto ad onore ed in dominio del Comune Vercellese.

Che essi procurerebbero e darebbero ajuto a che tutti gli altri gia abitanti in Casale si recassero pure a fare stabile dimora nel nuovo Borgo, e sotto la giurisdizione Vercellese.

Che non alienerebbero giammai i beni loro a persona o corpo non sottoposti a detta giurisdizione.

Che s'intenderebbe aver essi rinuuciato a qualsivoglia ragione di risarcimento pei danni avuti in obsidione captione seu destructione Casalis, seu de onnibus plagis et serrutis homicidiis et rebus ablatis verso chiunque degli intervenuti, e segnatamente verso i Milanesi, Vercelleti, Alexandrini, Conte Tommaso di Sacoja, Conte Ottone e Corrado di Biandrate e loro militi; ovvero contro gli uomini di Pacificano co agni altra persona, che avesso avuto parte nell'inferire i dauni suddetti. E finalmente quod locum Casalis dextructi non reactificabunt, ret inhabitabitar ab aliquo vel aliquibus, sed perpetuo destructum tenebunt, nec consimile sacient, nec facienti consentient ultra Padam.

-56. La convensione rifletteva individui, i quali erano tutti nelle carceri di Milano in forza di patto apposto nel trattato di lega pel quale i prigionieri dovevansi conseguare a quello de governi, a cui nome si era mossa la guerri, da ciò si prova, che la pressa di Casale seguì realmente per conto dei Milanesi, od almeno fu posta in loro halla dai Vercellesi (1) sotto lusinga di non urtare così di fronte agli obblighi feudali verso il proprio Vescovo; ra-

<sup>(1)</sup> Osservinsi le parole veniendo a Vennellis di cui nell'infrascritto documento del 14 ottobre.

gion vuole però, che i Milanesi avessero pur essi gravami speciali verso dei Casalaschi, poichè se li medesimi avessero soltanto prestato nome ai Vercellesi, non era caso, che questi dovessero fare concessioni onerose per ottenere il rilascio de prigionieri in N.º. di 574, esimendo perpetuamente i Milanesi da ogni dazio di transito sul ponte, che si stabilirebbe sul Po nel luogo a fabbricarsi per nuova abitazione dei Casalaschi, come trovismo accordato dalla Credenza in adunanza 10 settembre 12[5 [1]).

37. Fatta questa concessione ai Milanesi, i medesimi con atto del giorno 15 stesso settembre rinunciarono ai Vercellesi tutti i prigionieri, i quali, extractis ferris, giurarono di recarsi nelle forze del nostro Comune, e stare a quanto sarebbe disposto dal medesimo: in esso atto sono mentovati distintamente i prigionieri secondo che uscivano dalle diverse prigioni, le quali non erano pubbliche, ma bensì di private persone, che si erano obbligate alla loro custodia, nè alcuna femina si trova compresa in quell'elenco (2).

Ottre alla coucessione come sovra fatta dai Vercellesi per detto rilascio, dovettero essi soddisfare altresi alle spese relative pagando lire 113 imperiali (pari ad attuali lire 10576) ad solvendum custodibus carcerum, in quibus erant praedicti de Casali, et bogas et aptaturas carcerum et cibum acpotum, quem haburant veniendo a Vercellis, et apper palatium Mediolani così in atto 14 ottobre 1215 (5) nel quale il Comune di Vercelli venie investito d'ogni ragione verso i prigionieri stessi e loro mallevadori.

38. I Vercellesi erano venuti nel loro intento, ma ben comprendevano, che il Vescovo non avrebbe abbandonato così facilmente i miseri Casalaschi non che i dritti della propria Chiesa; ed invero 'il medesimo già si era ritirato in Milano nel convento di s. Ambrogio disposto probabilmente

<sup>(1)</sup> Bis. II, 79 e Mon. Hist. pat. 1, 1224.

<sup>(2)</sup> Bis. I, 216.

<sup>(3)</sup> Bis. 1, 335.

ad intimare l'interdetto alla nostra Città; quindi nel giorne 12 ottobre, (1) sia in Milano per mezzo di speciali ambasciatori apediti al Vescovo, come in Vercelli in persona del Podestà e dei Consoli, si fece dal Comune solenne protesta al Vescovo ed al Capitolo, di volere conservare ed ove d'uopo rinunciare al Vescovado ed alla Chiesa Vercellese tuti dritti sopra Casale e sue pertinenze, sì, e come gli competevano all'epoca del Vescovo Alberto, pronto anzi esso Comune a prestare ainto per la loro manutenzione.

Siffatta protesta doveva parere una vera derisione dopo che erasi smantellate quel luogo, e mentre si perseverava nella determinazione di non fasciarlo ricostrurre: il perchè, io credo, che il Vescovo uon avrà cessato di operare, ettenendo, al dire del Modena, una pontificia delegazione in capo al Prevosto di detto Monastero di s. Ambrogio per compellire colle censure i Vercellesi al risarcimento dei danni.

Siccome però non consta di alcun provvedimento di Papa Innocenzo III, ma soltanto del suo successore, io mi farò a parlarne dopo aver dato qualche notizia intorno ad altre fazioni militari occorse in quest' anno 1215.

39. Se in un coi Milanesi ed Alessandrini era concorso il Conte Tommaso nell'impresa di Casale, dovera il nostro Comune adempire esso gure si pasti della lega nelle guerre particolari del medesimo, e quindi, non appena quella campiuta, si recarono i Vercellesi in ufi coi Milanesi in rinforzo dell'escretio del Conte contro un Marchese di Pimesio (2) costringendolo a venire a patti: nè ristettero i nostri

<sup>(1)</sup> Bis. 1, 312, 313.

<sup>(2)</sup> Dice il Murialori all'amo 1,215 non essergli noto, celli ila situa questo Marchese di Pinnatio, credere però il Sigonio, chi el fasse all'Marchese di Mouferrato, il che concorderebbe col passo del Bossio da me riferito in nota al N. 31 di questo libro: tuttavia ricavo dalla storia del l'iemonte di Apostito Della Ofchesa (page 53), che vivera a quest'epoca un Marchese di Saluzzo dello per sopranome Pinnasio, il quale mort appundo in questa guerra.

dal porgere eziandio valido socsorso all'invasione, che i Milanesi fecero poco dopo a danno della Lomellina Pavese colla presa di Garlasco, dal che uppare, come in dipeadenza di tante alleanze la guerra divenisse poco men che continua.

40. Ora și ritorni al fatto dei Casalaschi esamianado la condizione loro nell'anno 1216; di questi un quattrocențo circa erano stati bensi estratti dalle carceri di Milano, ma posti sotto sorveglianza în Vercelli e nei luoghi viciui, a spettando l'ordinamento della colonia a norma dei patti; al che si cerco poi di dare effetto nel successivo anno; una altra parte dei medesimi Casalaschi, cui era riuscito di ricoverarsi in Pavia, vi si erano organizzati con Consoli, e spandevano per ogui late, de compassionevoli loro querel, per certo appoggiate dal nostro Vescovo loro Signore; ma i Vercellesi erano in lega così forte e compatta, a non potersi ancora ammansare.

Nè valse per allora l'aver fațio ricorso al re Federiço, a nome del quale presentatoși il Marchese Lancia sulfa ghiaie del Pool di qua del flume verso Pontestura nel giorno 15 maggio 1216 (1) fece invitare il nostro Podestă Amisone Sacco per proporgli alcune cose nel concernente i Casalaschi, al che quegli protestò ben tosto di non riconoscere in esso Marchese autorità alcuna, e che in ogni caso si appellava al Papa ed all'Imperatore (Ottone autora riconosciuto dai Vercellesi) che però quando avagae egli giustificata la sua qualità di Nuncio del Re di Sicilia si riservava di deliberare come sarebbe stato del caso. Una tale evasiva risposta non fece ristare il Marchese Lancia dal pronunciare il bando Imperiale contro i Vercellesi, e lo vedremo accennato nella lettera di Federico, che verrà riferita al numero 66.

41. Però questo Sovrano non avea ancora forze sufficienti nelle nostre parti per far rispettare i suoi decreti, e quindi

<sup>(1</sup> Bis. I, 316.

la situazione dei Casalaschi rimase la stessa, se non che i Pavesi ne avevano assunta la protezione, e non istava certamente dall'avvalorarla il Marchese di Monferrato, che troviamo unito al Marchese Lancia nell'auzidetta protesta.

42. Una grave malattia aveva rapito di vita in Perugia addì 6 luglio 1216 un insigne Pontefice Innocenzo III. a cui succedette il Cardinale Cencio col nome di Onorio: il medesimo, vedute riuscire a nulla le esortazioni fatte ai Milanesi ed ai Piacentini per ridurli a pace coi Pavesi, scomunicò i Rettori di quelle città, facendovi pubblicare l'interdetto: esse però vieppiù irritate sfogarono l'ira loro con nuove irruzioni nel Pavese, ed ebbero anche gravi scontri coi Cremonesi accorsi a valido sussidio degli avversarii, e sebbene niun documento io mi abbia a provare l'intervento dei Vercellesi, tuttavia e gli atti di pace seguiti in appresso. e la stretta lega, a cui erano tenuti verso Milano, mi accertano, che essi pure seguirono quelle fazioni narrate dal Muratori a quest'anno; mentre in contraccambio vediamo i Milanesi accorrere addi 21 ottobre in aiuto nostro alla riedificazione del castello di Paciliano, secondo ne addita il calendario di s. Giorgio (1).

45. Nè a questa opera si condussero inermi, giacché in atto (2) dello stesso anno 1216 (senza nota di mese o di giorno ma coll'ind. V; e così dopo incominciato il settembre) il Podestà di Vercelli diceva non essere in grado di provedere a certe dimande di Guglielmo di Casalvolone perchè impedito negotiis exercitus, qui parabatur intus Pacilianum cum festinatione; e questo esercito io credo, che si apparecchiasse per opporsi alle devastazioni e scorrerie del Marchese di Monferrato, il quale, dopo una sorda opposizione, aveva poi apertamente rinnovata la guerra, non ostante la pace giurata nell'anno 1214, al che poteva invero

<sup>(1)</sup> Giulini mem. di Milano Parte VII p. 312 e Rer. Ital. Tom. 1. parte 2, col. 236.

<sup>(2)</sup> Archivio Civico Cod. arquisti 1, 21.

servire di pretesto la durezza dei Vercellesi nel mantenere esuli i miseri Casalaschi, auzi di questa guerra io trovo un indizio negli atti che sono per riferire.

44. Non appena era terminato l'anno, durante il quale dai Vercellesi era stata proibita a Roberto Avogadro per ragion d'autica feudalità ogni alienazione o contratto del Castello di s. Giorgio di Monferrato (sopra N.º 31 di questo libro), il medesimo con atto 1216 30 marzo (1) fece lega difensiva ed offensiva col Marchese Guglielmo, promettendo di aiutarlo in ogni sua guerra col Castello di s. Giorgio, e co'suoi dipendenti, per contro il Marchese di Monferrato si obbligò a disenderlo ne' suoi possedimenti, risarcirlo in caso di danni, concedergli il pedaggio a Verolengo e Chivasso ove perdesse quello di Saluggia, « nec cum · Vercellensibus pacem facere, nisi ipse Robertus illud pe-· dagium in pace habeat apud Salugiam » come si conciliassero questi patti colla riserva ivi fatta dallo stesso Roberto salvis fidelitatibus Dominorum suorum (il Vescovo (2) ed il Comune di Vercelli) lo giudichi il lettore; sebbene quanto al Vescovo forse non aveva a temerne in grazia dell'assistenza, che credeva di prestare agli infelici Casalaschi, e che tale fosse il fine lo comprova una protesta fattasi in quell'anno stesso addi 20 up. (3) dal Podestà di Vercelli, il quale, tosto conosciuto il trattato, si recò a parlare al Marchese ante loco Pontisturae Pado mediante, e gli

<sup>(1)</sup> Archivio del Conte Avogadro della Motta.

<sup>(2) «</sup> Domini Guillelmus Johannes et Daratus juraverunt fidelitatem Domino Amplanol Episcopo Vercell... atque consignaverunt totum ili lud feudum quod tement per Eccelsiam Vercetta selincet totum Castrum
et Villam s. Georgii et pertinenciis, et juraverunt fidelitatem contrum
et villam s. Georgii et pertinenciis, et juraverunt fidelitatem contrum
en non debent ipsi Episcopo prohibere munitum et scarium. Investitura
22 maggio 1200 Archivio del Conte Avogadro della Motta. Vedasi
pure la nota al N. 63 di questo libro.

<sup>(3)</sup> Ivi.

comundo in virta del vincolo feudale, a cui era soggetto, di sciogliere quel contratto con Roberto di s. Giorgio siccome fatto in pregiudicio del Vercellesi, tendendo il medesimo a recipere et reducere homines Casalis s. Evasii in ipso Castro et ejus Villa.

Io non so quale effetto abbia avuto una tale intimazione fattasi durante la guerra; so bene che questa non potè produrre alcun alleviamento alla sorte de Casaluschi.

Bensi il nuovo Pontefice Onorio, aderendo, cred'io, alle vive istanze del nostro Vescovo Ugone, con sue lettere, Dat. Laterani I, ap. 1217, nel premettere, che i Vercellesi non contenti d'aver distrutto Casale s. Evasio di spettanza alla Chiesa di s. Eusebio (borgo egregia structura spectabilis) esportandone persino i libri e tutti gli ornamenti sacri, presamessero tuttora di ritenere prigioni varii degli abitanti con proibire loro di ritornare ai proprii lari, delegò il Preposto d'Ivrea per costringere, ove d'uopo, colle censure il nostro Comune a restituire a quei miseri la libertà, ed a non impedire, che tanto essi quanto gli altri Casalaschi ritornassero alla primitiva abitazione (1) mandando osservarsi la pace intimata dal Concilio Lateranense: a quel effetto estendeva pure la delegazione contro il Comune di Alessandria, circostanza questa, la quale conferma l'intervento degli Alessandrini all'eccidio di Casale, ommesso nelle cronache ed incontrastabilmente provato sia colla riferita rinuncia ai danni recati dagli Alessandrini 22 agosto 1215, sia con altro atto 7 ottobre 1217 (2) nel quale i medesimi diedero ai Vercellesi piena facoltà di fare quell'acgordo cei Casalaschi, che loro avrebbe piaciuto.

46. Ma il deleguto pontificio Prepusto D. Giacomo andò a rilento in questa bisogna, come egli stesso ebbe a confessare in sue lettere (3) dirette sei mesi dopo al nostro

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 349.

<sup>(2)</sup> Codice de palli I, 18, 19 a Mon. Hist. Pat. tom. \$, 1261.

<sup>(3) 5</sup> ottobre 1217: Bis. 1, 319.

Comune, nelle quali juaistette benal secondo la commissione avata, ma pur lasciò vedere, che non avrebbe lanciata la scommifica senza aucora un ultimo avviso, che per vero egli diede il 5 dicembre di quell'anno (1) abbenchè a niun efetto siasi poscia ridotta la fattu minueccia, mentre i Verceellesi, e Dio sa come, ottennero due dichiarazioni una dal Prevosto di s. Evasio nel giorno 22 dicembre, l'alrad a molti Casalaschi addi 27 stesso mese (2) laddove essi tutti profestavano di uno avere fatta alcuna instanza per l'anzidetta delegazione pontificia, e non volerne l'eseguimento; per il che, e con cento altri cavilli, se ne pro-trasse la causa al successivo anno, nè yi emanò provvidenza alcuna definitiva.

Da questa narrazione già appare non essersi mutata la condizione dei Casalaschi nemmeno per l'anno 1217; che anzi vi si trattò davvero di colonizzarli nel luogo di Borghetto del Po, e non in Crescentiuo, come contro l'opinione del Frova e del Fileppi, io spero di dimostrare, allorchè nel Capo V del libro III, trattando di cousimili colonie, sarò per riferire il relativo atto 4 agosto 1217.

47. Frattanto i Piacentini grayati dall'interdetto, cui era stata sottoposta la loro Città (sopra n. 42), ascoltarono le incessanti esortazioni del Pontefice, e talmente operarono, che nel loro Podestà si compromettesse ogni litigio tanto dai Milanesi, come dai Pavesi, e sl per essi che pei rispettivi aderenti.

Quindi si fu nel giorno 10 maggio 1217 (3) che dal Podestà di Piucenza Lanfranco de Ponte-Carali si pronunciarono i capitoli della pace tra il Comane di Piacenza, a nome anche dei Milmesi, Vercellezi, Novaresi, A essandrini, Tortonesi, Marchese di Malapipa ed altri loro anici di

<sup>(1)</sup> Bis. IV,345.

<sup>(2)</sup> Bis. I, 314, e tom. IV, 347.

<sup>(3)</sup> L'atto gelativo è trascritto a carte 33 tom. I, Cod. dei patti ed acquisti ad a carte 36, tom. II.

Lombardia per una parte, ed il Comune di Pavia per sè ed amici suoi, a quali si Jasciava aperto lo aderirvi e et specialiter Astensibus, Marchioni Montisferrati et hominibus de loco Casali, Bellengerii dominis, et hominibus de bagnaria >

48. Non era però intervenuto alla promulgazione della pace alcun plenipotenziario per Milano, perchè a tenore dei patti della lega fatta col nostro Comune richiedevasi il mutuo consenso, e quindi sobbene csistano atti preparatorii 7 e 12 maggio, (1) si fu soltanto con quello del 27 stesso mese, che la Credenza di Vercelli ne accordò il formale consenso allorchè i suoi particolari interessi erano stati, come direno, assicurati, per il che la pace venue poscia formalmente accettita dai Milanesi; e vuolsi dire, che per essi vi fosse una clausola non riferita nel nostro estratto, dacchè dovettero cedere ai Pavesi per dicci anni il p ssesso di Vigevano, come ci addita il Muratori ne' suoi annuli a quest'anno.

49. Gli altri capitoli della pace, oltre al reciproco condono d'ogni danno, stabilivano, che in caso di qualsivoglia contestazione fra i contraenti se ne dovesse "previnnente portare querela al Podestà di Piacenza, il quale entro giorni successivi il "Comune condannato non avesse eseguita la sentenza, in tal caso nessuno de'snoi alleati potreibbe difenderlo, e per contro tutti gli alleati della parte lesa sarebbero obbligati ad assisterla per ottenere colla forza l'aggiudicata riparazione. Per qual motivo poi si escludesserò dalla pace i Cremonesi, che anzi si obbligastero i Pavesi a volgere le armi contro di questi, di già suoi alleati, in rinforzo dei Milanesi e de Piacentini nella guerra tuttora vigente (2),

<sup>(1)</sup> lbl 11, 40. Mon. Hist. pat. 1, 1228, 29.

<sup>(2)</sup> a Quod Papienses adjuvabunt Mediotanenses et Placentinos contra Cremonenses de presente guerra a centum militibus usque ad mille, et a ducentis peditibus usque ad duo millia quos habent

<sup>.</sup> cum Cremonensibus secundum quod Potestas Placentlae dixerit ».

ió non saprei indovinare se non forse pei danni troppo gravi recati da essi Cremonesi al territorio di Milano nell'anno precedente, e che non volessero risarcire.

50. Se varie Città aderirono tosto a questa pace, non fu così di Vercelli, vedevansi in essa contemplati i Casalaschi e potevasi credere, che cio stante si dovesse ripristinare il loro domicilio; si condonavano i danni reciproci e potevasi dubitare tacitato il nostro Comune per le lire 1300 aggiudicate pei danni dati dai Pavesi a Robbio fin dal 1202, e non mai pagati; che auzi potevasi riaprire la questione di dominio sovra esso luogo già definita con sentenza: la pace riservava al Podestà di Piacenza la decisione in punto di luoghi in contesa, e Vercelli non voleva porre in fuscussione col Marchese di Monferrato il nuovo Borgo di Po, nè quelli di Tercello e dei Cuniolii comuni con Alessandria; per ultimo non volevasi, che i fuorusciti di Paciliano vi potessero rientrare.

Rappresentate quindi siffatte eccezioni al Podestà di Piacenza, il medesimo alla presenza di varii Podestà, Cousoli ed Ambasciatori delle Città, che vi avevano interesse, dichiarò soleanemente in atto 25 maggio 1217 non avere inteso di pregiudicare i Vercellesi in alcuno degli anzidetti capi, pei quali sarebbe loro riscrvata ogni ragione senza dipendere dal suo arbitramento; segnatamente poi firmiter dixit, quod habet lotum, qui quondam socabatar Casale s. Exasii, pro mortuo et deztructo et quod ulterius non debet reaediciari, nec alius similis debeat fieri, et si fiet liceat Medivlanensibus, Vercellensibus, et Alexandrinis illam solare et dextruere, ne propier hoo pacem intellipatur rupisso (1). Delharò per ultimo, che gli uomini d'Ivrea, i Conti del Canavese, ed i Castellani del castello Ugoccione dovessero stare ai patti della pace siccome amici de Pavesi.

51. Dopo queste solenni dichiarazioni il Podestà e la

<sup>(1)</sup> Cod. acquisti I, 37.

Credenza di Vercelli deputarono con atto 28 stesso maggio loro ambasciatori per giurare la pace sotto le premesse riserve unitamente al Comune di Milano (1), come venne eziandio giurata dai Pavesi nel giorno 5 gingno (2), e poscia dai Piocentini nel snaseguente (5).

Accettata la pace dai Pavesi, cosa potevano ancora sperare i fuorusciti Casalaschi dacche per appendice alla medesima era stato conformato il perpetuo annullamento della loro patria? Fu forza adunque sottomettersi e sottoscrivere per mezzo dei loro Consoli in Pavia la più dolorosa adesione a quel trattato, cone in atto 7 giugno 1217 (4).

Convien dire, che il Marchese di Monferrato abbia pure sottoscritta tale pace, abbenchè il Podestà di Piacenza suf-instanza dei Vercellesi, avesse dichiarato (5) dovere star fermi alcuni obblighi da esso Marchese non osservati, ed a lui prescritti nella preceduta pace del 1214. Veramente ci manca l'atto di adesione a questa nuova pace, ma ne abbiamo un argomento validissimo nella dinunzia, che fecero i Vercellesi al Podestà di Piacenza il 21 agosto 1217 (6) di varii danni recati da quel Marchese post pacem juratam, nè queste parole si possono riferire ad altra pace se non a quella pronunciata dai Piacentini, giacchè a questi si ricorreva pel risurcimento accundum formam et tenorem pacis.

52. E qui si noti come in men di tre mesi si fosse dal Marchese rotta al suo solito la pace col devastare il hogo di Paciliano protetto dai Vereellesi ed espressamente tutelato nei patti anzidetti. Fra gli adecenti al Marchese dii Monferrato nella guerra contro dei Vercellesi io credo vi

<sup>(1)</sup> Cod. de patti I, 65 e Mon. Hist. Pat. I, 1237

<sup>(2)</sup> Ibl II, 40 retro.

<sup>(3)</sup> lbi I, 39.

<sup>(4)</sup> Bis. I, 311 retro.

<sup>(5) 12</sup> giugno 1217 Cod. dei patti I, 179.

<sup>(6)</sup> Ibi.

losse il Conte Giscomo di Cavaglià, dacchè il medesimo arendo poscia giurata nel giorno 20 settembre 1217 (1) la cittadinanza di Vercelli, si sottopose a tutti i curichi dei cittadini ed al fodro a condizione, che l'estimo de' suoi beni non fosse delegato a coloro cui egli aveva recato offesa o danno pro hac praesenti guerra, e con patto che egli non venisse astretto se non in un dato caso a fare esercito contro del Marchese di Monferrato, da cui teneva in feudo il Castello Ugoccione.

53. Nel riferire gli atti della pace di Piacenza si è notato esserne stati esclusi i Cremonesi, ed essersi anzi afforzato l'esercito contro dei medesimi, mercè il pattuito
intervento dei Paresi; una tale esclusione era stata eziandio
espressa nell'atto di adesione del nostro Comune del 28
maggio; eppercio non v'ha dubbio, che i Vercellesi siane
essi pure intervenuti alle varie fazioni seguite contro i
Cremonesi, Parmigiani, Reggiani e Modenesi narrate dal
Muratori a quest'anno, ed al seguente 1218, siuchè in
quest'ultimo riesci al legato Pontificio di concordarne la
pace anche col consenso dei Vercellesi, come si dirà a soo
luogo.

54. Allorquando io esponeva il trattato con Milano. 15 marzo 1215 feci osservare, cho la differenza tra il medesimo e quello stipulato cogli Alessandrini addi 11 febbrajo 1213 consisteva specialmente nell'essere stata coi Milanesi convenuta. una lega difensiva ed offensiva senza limiti, locché nen si era operato con Alessandria; in fatto però abbiamo veduto, che in tatte le guerre quindi seguite si in Lombardia come nell'oppugnazione di Casale si trovarono unililanesi, Vercellesi ed Alessandrini; epperò questi ultimi addivennero pure nel presente anno 1217 ad una coavenzione esplicita di lega offensiva e difensiva coi nostri, apparendone da atto sottoscritto in Morano il 12 ottobre (2), se

<sup>(1)</sup> Bis. III, 62.

<sup>(2)</sup> Cod. de' patti I, II e Mon. Hist. Pat. J, 288.

non che nel medesimo i Vercellesi non si obbligarono a far guerra ai Pavesi in caso di discordia cogli Alessandrini, e mantennero così la pace di Piacenza da essi accettata, promettendo però di stare in esso caso mentrali.

55. Nello stesso giorno e luogo venne pure stipulato altro trattato (1) speciale tra Vercelli ed Alessandria, nel quale, nulla innovando ai patti tra la stessa Città e quella di Milano convenuti nel 1215 relativamente al ponte di Po ed ai castelli di Cunioli e Torcello, si stabilì, che qualsivoglia acquisto sì di stabili che di diritti fatto o da farsi tra il Po ed il Tanaro al dissopra di Montiglio e di Verrua verso Alessandria fossero comuni, epperò comuni dovessero essere le spese tutte di acquisto, manutenzione, fortificazione e custodie; eccetuandosi tuttavia espressamente a favore dei Vercellesi ogni dritto od acquisto in Casale e suo territorio, a quale riguardo gli Alessandrini rinunciarono ogni ragione se pur vi potessero avere, con far lecito ai nostri di fare coi Casalaschi quel nuovo patto, che loro meglio sarebbe piaciuto; eguale riserva fu per noi fatta relativamente ai castelli e territorii di Paciliano, Verrua e Pontestura, e parte di quelli di Camino e Gubiano, e per conto degli Alessandrini si eccettuarono i luoghi di Solero, Quargnento, Montecastello, Pecezo, Genzano, Viarisio, Altavilla, e Montemagno, dividendosi così alcuni distretti, de' quali ciascuno sperava consolidarsi la giurisdizione.

56. Nou è da ommertersi, che nel primo di detti atti stati rattificati dalla Credenza di Alessandria il 17 outobre, fu dichiarata salva la fedeltà ad Ottone Imperatore, lo che dimostra, che la Città nostra fu ligia costautemente al mediono, sino a quando egli passò ad altra vitta nel suo castello di Hartzpurg verso la metà del mag. 1218.

57. Non appena colla pace di Piacenza eransi sedate le lunge discordie coi Pavesi, e sopita la guerra col Moufer-

<sup>(1)</sup> Cod. de' patti I, 15, e Mon. Hist. pat. I, 1232.

rato, che già si svolgevano nuove dissenzioni coi Novaresi, le quali si risolsero più tardi in aperta guerra: a maggiore intelligenza di questo fatto giovi ripigliare alquanto addietro la storia.

Nell'anno 1194 e con trattato del 24 giugno (1) si poneva fine ad antiche contese tra il nostro Comune e quello di Novara stipulando in un colla lega offensiva e difensiva la rinuncia dei Vercellesi a qualsivoglia diritto sulla valle di Sesia ed altri luoghi al di là di questo fiume, posti nella Diocesi Novarese e già di ragione dei Conti di Biandrate, ricevendo eguale rinuncia de' Novarcsi pei luoghi al disotto del Borgo di Biandrate, la giurisdizione del quale si dovesse dividere tra di esse Città, con mantenere tale Borgo perpetuamente distrutto; si dichiarò inoltre, che nè dall' una nè dall'altra città, dopo l'epoca del 11 novembre allora prossimo, si potrebbe senza mutuo consenso accettare a cittatadiuo alcuno dei già abitanti in Biandrate; e quanto ai Conti d'esso luogo ciascuna Città potrebbe accettare quelli di essi, che, avendone prima giurato l'abitacolo, vi si recassero ad abitare colle proprie famiglie entro il termine anzidetto; per ultimo vennero cecettuati dalle suddette rinuncie Casalvolone tenuto dai Vercellesi, e Casaleggio e Ghislarengo tenuti dai Novaresi, nei quali luoghi ciascun Comune manterrebbe i proprii diritti, abbenchè posti fuori dal confine sopra stabilito.

Con successivi atti 9 e 12 agosto 1199 (2) si procedette alla divisione di Biandrate specificando le famiglie, che sarebbero sottoposte alla giorisdizione de Novaresi od a quella de Vercellesi, e sotto l'anno 1205 addì 28 novembre (3) si ha un elenco delle famiglie Blandratesi, che avevano effettivamente trasnorato il loro domicilio in Vercelli:

<sup>(1)</sup> Bis. II, 18.

<sup>(2)</sup> Mon. Hist. patriae I, 1062, 63.

<sup>(3)</sup> Codice de Patti I.

58, Ma in ordine ai Signori di quel luogo duramente spossessati degli antichissimi loro diritti, sembra che i medesimi non si potessero rasseguare a cotanto infortunio; bensì taluni erano venuti ad abitare in Vercelli, fra quali il Conte Guido, che già si trova tra i Credenzieri nell'anno 1201, ed auzi uno de deputati nobiles cives eletti in atto 27 maggio 1202 (1) a giurare la concordia con Ivrea, ed il Coute Raineri col nipote Ottone avevano promesso di cousegnare Mongrando ai Vercellèsi (2) a norma di antichi patti; ma poscia lo stesso Conte Raimeri in un coi nipoti Oberto e Gotofredo ed Ottone si erano posti in balia dei Novaresi colla concordia 15 maggio 1202 (3) colla quale avevano promesso di ajutarli con tutte le loro forze in caso di guerra contro chiunque, salvo contro l'Imperatore, l' Arcivescovo di Milano, ed i Vescovi di Novara e Vercelli, purchè viceversa venissero essi Conti di Biandrate difesi dai Novaresi in caso di guerra, o di pregiudicio ai loro diritti.

59. All'appoggio di questa convenzione i Novaresi nell'anno 1217 addi 26 ap. (4) intimarono ai Conti Gozzolino, Corrado, e Guidone, di dovere tosto recarsi a Novara coi loro uomini da 15 a 70 anni (sic) per far esercito a difesa del Comune, sottoponendoli in caso diverso al bando ossi multa di lire 50 imperiali per cisacuno d'essi Conti.

Tale minaccia feri l'amor proprio de medesimi, e protestarono nell'atto stesso essere bensì disposti ad adempiere ai patti stipulati secondo il preciso e ristretto loro tenore, ma non potere competere al Comune di Novara alcun diritto di imporre bando al essi Conti, per il che si appel-

- (1) 1bi tom. 1, 100.
- (2) 23 agosto 120t. Bis. 1, 447.
- (3) Riferito in atto 6 giugno 1220 Bis. K. 47.
- (4) Vedasi narrato it, fatto in atto 2 novembre 1222, Bis. Tom. III, pag.

lavano al Papa, all'Imperatore ed al Re ponendosi sotto la loro protezione.

Si recò inoltre il Conte Corrado a far valere le proprie ragioni avanti alla Credenza di Novara nel giorno 7 maggio, inutilmente però, giacchè la medesima confermò il bando dato da suoi delegati.

Allora i Conti di Biandrate, Gozio, Ottone, Corrado, ed Opizzone vedendo cadere invano ogni loro rappresentanza, determinarono di provvedere alla propria difesa appoggiandola ai Vercellesi, e per ottenerne il favore, abbondarono in concessioni nella Valle di Sesta, le quali, contenute in cinque distinti atti dello stesso giorno 28 ottobre 1217 (1), mi fo a riferire colla brevità possibile.

60. Nel primo di essi atti i saddetti Conti fecero donazione irrevocabile al Comune di Vercelli de castelli di Monte Orione e Robiallo, non che di varii territorii ivi indicati verso Poegno, Aro, Grignasco, Bocha, Mussano e Surrixio, con ogni ciurislizione e dominio.

Nel secondo i Vercellesi investirono gli stessi Conti di tutti gli stabili, diritti e giurisdizioni da essi come sovra donati, e ciò a titolo di retto gentile e paterno feudo, estensibile però alla discendenza tanto maschile che foninile ed anche collaterale, purchè il possessore aresse previamente a prestare il giuramento di fedeltà al Comune di Vercelli, e fosse quindi tenuto ad osservare tutti gli altri patti conventi, ill'a quali fu espressamente probito il vendere, concedere in enfitcusi, in dote odi in qualunque modo alicanare alcuna parte di detto feudo in aliquo cire Novariensi vel puridictionis Novariensis, vel in aliquam personam per quam possit pervenire ad Comune Novariare; ed ecco contro chi erano dirette queste concessioni.

Col terzo atto gli stessi Conti donarono irrevocabilmente al nostro Comune il diritto di esigere dai loro uomini di

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 214, 243, 248, 290, 260.

Vallesesia il fodro sulla base di lire mille Pavesi, e ciò nel solo caso che venisse anche imposto ai cittadiui di Vercelli, e nella stessa proporzione ossia ad un tanto per lira come surebbe da essi corrisposto; donarono inoltre la ragione sull'esercizio delle ostalicie, e del transito in tutta la Vallesesia, tuttavolta però i Vercellesi avessero guerra per conto proprio, o nell'interesse di essi Conti di Biandrate, e non già per guerre aliene.

Dal quarto di detti atti appare esplicitamente il fine, pel quale i Conti di Biandrate avevano fatte le narrate concessioni; in esso il Podestà e la Credenza promettono ai medesimi di difenderli in tutti i loro diritti nella Valsesia contro chiunque ed anche contro i proprii rustici, il che dimostra, che questi ultimi spalleggiati dai Noaresi tentavano emanciparsi dalla soggezzione comitale.

Protestarono poi, che a malgrado gli uomini di Vallesesia fossero per giurare la cittadinanza Vercellese, ciò non di meno non sarebbe per provenirue ad essi Conti e loro vassalli alcuna diminuzione, de proprii diritti, salvo nella parte come sovra donata; che anzi il Comune farebbe rispettare le loro giurisdizioni, non ritenendo, na espellendo o consegnando a loro richiesta i banditi.

Pronisero i Vercellesi di non fare gianimai alcuna poec o tregua con inimici commi senza consultare essi Conti, e provvedere al loro interesse nello stesso trattato; e per ultimo accordarono alli medesimi, ed ai loro dipendênti, ed agli uomini ituti della Vallesesia lihero mercato nella giurisdizione Vercellese, avvalorando le auzidette promesse con sottoporsi in caso diverso ad una multa di mille marche di argento.

A questo trattato fu lasciata facoltà di aderire agli altri Conti di quell'agnazione, e furonvi fatte le consuete riserve: cioè per parte dei Conti, salvo l'Imperatore, e l'Arcivescovo di Milano ed i Vescovi di Novara e Vercelli; e per parte nostra salvo l'Imperatore, salva la fedeltà dovuta al Vescovo di Vercelli, e gli accordi fatti coi Milanesi, cegli Alessandrini e col Conte di Savoja.

Colla quinta di dette convenzioni d'eguale data i Conti di Biandrate promisero di far giurare dai loro uomini di Vallesesia l'abitacolo Vercellese coll'acquistarsi da essi una o più ease in Città pel valore di litre 300 pavesi; si dichiarò poscia, che nel easo di liti de Vercellesi contro uomini di detta valle, se la causa non venisse decisa da essi Conti e loro Vassalli entro giorni 40 dasla denuncia, la stessa causa verrebbe risotta dai giudici Vercellesi, e fra le altre varie promesse, che lungo sarebbe il riferire, si obbligarono essi Conti a non alienare aleuno de'loro possedimenti in Vallesesia, nè perroettere, elle se ne alienassero dai vassalli in toto vel in parte Commi Novariae nèc alieni homini (bivitatia vel pirisiletioni Novariae nèc alieni homini (bivitatia vel pirisiletioni Novariae).

61. In adempimento a quest'ultima convenzione, recatisi gli Anbasciatori Vercellesi nel seguente novembre nella Vallessais in un'colli Conti Corrado e Gozio, ricevettero da oltre cinquecento capi di casa di quelle valli il giuramento pel cittadinatico Vercellese, e per l'osservanza di quanto si era convenuto con quei Conti, essendosene sotto-scritto l'atto in data 22 novembre 1217 (1), seguito da un secondo in dicembre stesso anno (2), ne'quali si legge non solo l'elenco degli intervenienti ma anche l'indicazione di tutti i paesi, che andavano soggetti si Conti di Biandrate.

62. S'immagini il lettore quanto sdegno n'abbiano concepito i Novaresi, essi, che tanto anelavano fin dal 1194 a dominare in quella valle, e già in allora avevano pretesa dai Vercellesi la rinuucia ad ogni ragione, se pur ne avessero, sulla medesima; pure non isfogarono per quel momento la loro ira; forse perchè avendo fatto parte della pace di Piacenza non amavano sottoporre le loro contese all'arbitramento di quel Podestà: non riscttero però dal cominciare la guerra in tempo più opportuno, al che ritorneremo dopo avere esposte altre vicende dell'anno 1218.

<sup>(1)</sup> Bis. II, 83.

<sup>(2)</sup> Bis. 1V, 320.

65. Prevedevano intanto le Città di Messandria e di Vercelli, che non a lungo il Marchese di Monferrato starebbe traquillo, epperò continuando nel sistema di circuirlo con aderenze e fortificazioni, ricevettero a comune vassallaggio e cittadinanza varii consiguori di s. Giòrgio (1), e fecero pure in comune l'acquisto della quarta parte de' castelli e luoghi di Cella, 4tosignano e Frasiuello (2), reinvestendone i venditori a titolo di fendo e sotto giuramento di fiedeltà.

Una clausula da notarsi nel contratto colli Girardo Spalla ed altri consignori di s. Giorgio stabiliva, che ambe le Città dovessero a proprie spose innalzare la loro torre in s. Giorgio all'altezza di un nomo in più di quella d'altre consignore Roberto Avogadro; questa clausula singolare nii fa credere, che lo stesso Roberto tenesse ancora pel Marchese di Monferrato, come si accennò al N. 44, e quindi mi conferma nell'opinione sovra esposta, che tali acquisti tendessero appunto à premunirsi contro di esso Marchese, il quale poteva bensì velare le sue mire colla protezione de Casalaschi, ma lasciò poi conoscere quali fossero, dopo la liberazione dei medesimi avvenuta in quest'anno, e della quale imprendo parlare.

61. Oltremodo ostinata era la risoluzione de Vercellesi, e le giuste querele de Casalaschi ottenevano compassione-oli sensi per ogni dove; bensì il Clero aveva giudicato suo dovere il ritornare alla propria sede, se pur se ne era allontanato affatto, e restaurare quella Chiesa (3), nè il nostro Co-

<sup>1 3</sup> dicembre (217. Bis. II, 64 ed altir atti di ratifica 1 ottobre 1218 Cod. acquisti 4, 88, 80. Non è da pretermettersi la seguente dichiarazione espressa nel prime di detti atti comprovante il dritto ferdale del Vescovo di Vercelli in esso luogo di s. Giorgio e et hoc to tum facient salva fidelliste Episcopi Vercellesias non obstanto presevento, quod eis faceret, nisi pro negotisi lusius Episcopi et citam ecclesiae Vercellensis el pro spiritualibus el propriis guerris Episcopi et eitam ecclesiae Vercellensis.

<sup>(2)</sup> Atti 20 c 22 marzo c fi aprile 1218. Bis. II. 66, 63, 61, 62.

<sup>(3)</sup> Viene in acconcio il breve di Papa Onorio Pat. Romae apud s.

mune vi pose impedimento, limitandosi unicamente a fare avvertito il loro preposto Capitolare, che volendo fermarsi in Casale, non avessero a fare fidanza sulla protezione dei Vercellesi, i quali bensì loro non avrebbero recata molestia alcuna, ma non s'intrometterebbero per difenderli da molestie altrui; così in atto 18 novembre 1218 (1). Tali modificazioni alla primitiva durezza erano volute dal processo con minaccia dell'interdetto, che andavasi continuando dal Prenosto d' Ivrea ( supra N.º 46 di questo libro ) non però i Vercellesi rinunciavano alla loro determinazione quanto ai laici, i quali ritenevano dispersi in varii luoghi di loro giurisdizione, non risultando che siasi potuto costruire in modo continuativo e stabile il Borghetto di Po ideato a tale effetto di fronte a Cuniolo; frattanto non pochi dei principali Casalaschi furono in quest'anno costretti a giurare la cittadinanza Vercellese con intimazione di dovere tenervi continuo domicilio, come appare da atti 25 e 26 aprile 1218 (2), lo che fa vedere come le proteste, che il nostro procuratore faceva in Ivrea avanti il delegato Pontificio, fossero unicamente dirette a protrarre la decisione.

65. Però questa troppo indulgente procrastinazione spiacque assai al Pontefice Onorio, e volendo egli efficacemente provvedere a sollievo dei Casalaschi, ed al ristoro di quelle

Fetrum II dus maii anno 2. (rifenio dal Deconii nel tons. II. 380, nota 30 delle noliriz storiche della Città di Casale) diretto esso breve al Vescori di Vercelli, Torino, ed Asti, laddove premetiendo te suppi-cazioni sporte dal Propesto e Canonici di Casale. 8: resio iri cum controli resultato di controli di controli della di proposita el deposita di proposita el deposita di proposita del proposita di controli datter ciundom inhabitare ruinas, ipsis qui coguntur in Clericalii ordinis obbrorbium mendicare (c.)) provoleti interiectoriliter facerets

Prescrisse a detti Vescovi di accordare ai supplicanti una congrua sovrenzione, col contributo eziandio di quelle fra le Chiese di loro diocesi, che si trovassero in posizione di così fare (Dall'Archivio Capidolare di s. Evasio).

<sup>(1)</sup> Bis. IV. 347.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 347

Chiese, otre al Breve già riferito in nota nell'autecedente numero rilasciò pure altre lettere sotto la stessa data Rome idus maii Pont. anno II, eolle quali, nel mentre rimproverava il Prevosto d'Ivrea e lo eccitava al pronto eseguimento dell'avta missione gratia odio, et timore depositis, mandava al Vescovo ed al preposto di Pavia di vegliare per l'immediata escenzione, con darvi compimento essi stessi in caso d'ulteriore trascuranza (I).

Che la causa siasi continuata in Ivrea o Pavia, nessun documento ne fa fede; risulta però, che ancora adul 25 settembre 1218 era aperta la lite constituendosi dal nostro Comune in procuratore per essa il signor Teobaldo de Iudicibus (2).

66. Ma se alle minaccie delle censure resisteva il governo siccome quello che già ne era colpito per aver sempre tenute le parti dello scomunicato Ottone, non ebbe poi coraggio di resistere ad armi bensì più materiali, ma di sensibile effetto, vale a dire ad una esplicita ingiunzione, che gli venne dal Re Federico, omai sciolto da ogni competitore alla corona imperiale, ed abile a far rispettare i suoi decreti.

Imperocchè il medesimo con sue lettere dat. Noremburg VII idus octobris Ind. VII an 1218 dirigendosi ai Genovesi, Pavesi, Novaresi, Astesi, Iporediesi, Torinesi, ed agli altri cittadini e castellani di Lombardio, ed esponendo lo sdegno suo per la durezza dei Vereellesi nel tenere carcerati ed obsidi i Casalaschi, dichiarò aver confermato il bando imperiale già contro di essi pronunciato dal Marchee Lancia, che auzi se ne dovesse accrescere la multa a ventimila marchi d'argento tuttavolta, entro il novembre prossimo, non si fosse dai Vereellesi accordata libertà ai Casalaschi per ritornare ai proprii lari esioglicholi do agni promessa

Questo Breve è trascritto nella storia cronologica della Chiesa di s. Evasio composta dal signor prevosto Colli ancora inedita.

<sup>(2&#</sup>x27; Bis. 1V, 315.

di cittafinatico, e dando loro sincera pace. Quindi comando a detti popoli di arrestare i Vercellesi, e sequestrare le cose loro ovunque si ritrovassero, ove il loro Comune non ottemperasse al precetto.

67. Siffatto decreto venue notificato ai nostri dal Podestà di Genova, però coi modi, che provano la buona relazione esistente allora con quella Repubblica, mentre la sua lettera diretta al Podestà et sapientibus amicis carissimis, nell'esortare a prestar obbedienza al rescritto, conclude, ut nos sine offensione aliqua valeamus vertram amicitiam conservare; essa sta registrata nell'atto stesso del 30 novembre (1) in cui il nostro Podestà col consenso della Creaza aderendo all' intimato precetto, homise Casali absolcite et firmam pacem exibuit, ut ad locum praedictum inhabitandum ab onni obbligatione et civitatico absoluti pacifice resertantar.

68. L'aver aspettato l'ultimo giorno prefisso da Federico per accordaro l'inginuta liberazione sembra indicare la mala voglia; con cui vi addivennero i Vercellesi, se nou che in esso giorno e non prima dovevasi conchiudere un altro affare, che vi avera qualche relazione.

Discorrendo della pacc di Piaccuza lo toccato della continuazione della guerra contro i Genovesi, ed ho asserito, che i Vercellesi intervennero alle fazioni tutte, che in essa con vario successo ebbero luogo non solo nel 4217, ma anche nel seguente anno sino alla pacc poscia procurata dal Pontefire; infatti troviamo nel nostro Archivio Civico un atto di detto giorno 30 novembre 1218 (2) nel quale il Preposto di Durano, e Guglielmo Bellino Vercellesi presentano alla Credenza le lettere di delegazione in loro capo spedite dal legato Pontificio Cardinale Ugolino Vescovo d'Ostia, e di Velletri il 25 stesso mesc ad effetto di ottenere dal nostro Comune, e da quelli di Como, Tortona ed Alessandria

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 351.

<sup>(2)</sup> Ivi 355.

il loro assenso ad una scheda giurata prima dal Podestà di Milano, per cui si obbligava ad osservare quanto sarebbesi pronunciato dallo stesso Legato per la pace o tregna coi Cremonesi, e prometteva pure di adempire ad ogni precetto, che gli venisse fatto pro co quod interdictus cat vel excomunicatus, rel pro co quod cives ejus (Milanesi) interdicti sunt et excomunicati.

69. In eguale situazione si trovavano I Vercellesi per l'adesione al già Imperatore Ottone; quindi, lui morto, bramando di conciliarsi e colla Chiesa e con Federico, alla eni antorità non potevano più contrastare, aderirono ben tosto alle proposizioni dei delegati Pontificii, e giurarono per mezzo del Podestà e di molti Credenzieri la stessa formola già adottata dai Milanesi: che più rimovarono in quest'atto l'assolutoria dei Casalaschi e la permissione di ritorno al loro Borgo, ed io credo siasi fatta questa ripetizione alla presenza de' delegati pontificii per far cessare il processo, α comprender lo nell'assolutoria dall'interdetto.

## CAPO II. 1219 a 1256

70. Nel capo antecedeate N. i 37, 61 si accennarono le cause di dissenzione tra i Novaresi ed i nostri specialmente per le convenzioni fatte nel 1217 coi Conti di Biandrate, e pei nuovi diritti dai Vercellesi otteauti in Vallesesia. Egli è certo, che i primi meditavano fin d'allora una nuova guerra, e sembra che l'avessero già cominciata poco avanti il mese di agosto del 1218, quando riuscì ai medesimi di trarre a parte loro altre de Conti di Biandrate, cioè il Conte Guido, il quale cou atto del 13 stesso agosto levo r inunciò tutti i Castelli di sua giurisdizione nella Valle dell'Ossola, ed ogni suo territorio tra detta valle, e Romagnano, Gaudiano, ed Arona; che anzi fattosi cittadino di Novara promise, che in ogni guerra, e segnatamente in quella incominciata coi Vercellezi, egli avrebbe consegnato ai Novaresi la sua fortezza detta la Briga.

Con questo rinforzo avrebbero i Novaresi meglio condotto la guerra e contro di noi e contro la Vallesesia, ae
non che la medesima venne per allora sospesa, attese le incessanti pratiche del legato Pontificio per la concordia delle
Città Italiane, che anzi abbiamo a questo riguardo una lettera del medesimo diretta al Podestà di Milano datata da
Lodi il 6 novembre dello stesso auno 1218 (1), ed autentea da un notajo Vercellese, laddove egli proibì assolutamente ai Milanesi « dare aliquod auxilium vel constitum aliquo modo Novariensitus ad cundam in vallem Siciatum elapra terram comitum de Blandrate vel Vercellensium, et
si altier facerent, Mediolanenses seirent, quod indignationem
Domini Papae et suam incurrerent ».

71. Questo documento dà luogo a tre quesiti: 1.º per quale motivo i Milanesi in lega con Vercelli potevano indursi ad ajutare i Novaresi contro di noi, 2.º come mai il legato poteva con frutto minacciare i Milanesi dell'indignazione del Papa addl 6 novembre, se i medesimi si trovavano ancora interdetti e scomunicati giusta le espressioni contenute nel riferito atto del 30 stesso mese, 3.º perché i Vercellesi abbiano in ciò ottenuto protezione del legato, se non avevano ancora liberati i Casalaschi, e riconosciuto il Re Federico per riportare l'assoluzione della scomunica.

Ai primi due quesiti parmi di trovare uno scieglimento coll'osservare, che se gli atti del 50 novembre provano l'opera della nostra sottomissione agli ordini del Papa e di Federico, non accennano in quale epoca già fosse stata la inserta formola accettata dai Milanesti, i quali potevano avere ottenuta da molti mesì l'assoluzione delle censure, ed essersi anzi applicati a riportare da noi la richiesta adesione a quella formola con minaccia in caso diverso di unire le loro armi a quelle dei Novaresi; ed invero il Conte Giulini (2) ha registrata fin dal 25 felburaio di quell'anno

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 228.

<sup>(2)</sup> Memorie di Milano parte VII, p. 341.

nna delegazione Pontificia all'Arcivescovo di Milano ed al Vescovo di Brescia per assolvere i Milanesi dall'incorsa censura.

Al terzo quesito rispondo, che appunto la minaccia di questi ultimi unita al rigoroso decreto dato da Federico in ottobre abbia fatto rinsavire i nostri, i quali simusi mostrati disposti all'obbedienza, purchè il legato impedisse quella mova coalizione, il che essendosi tettunto, sissi procedito al solenne atto di riconciliazione e liberazione del Casalaschi nel giorno stesso 50 novembre, in cui giunsero a Vercelli i delgati Pontificii.

72. Sussistevano però ancora motivi di guerra tra Novaresi e Vercellesi specialmente pella generica estensione data dal Conte Guido di Biandrate alla vendita da lui fatta ai primi in detto atto del 13 agosto, per cui s'inalberavano pretese a danno degli altri Conti di quel casato protetti dai nostri; ed anche quì la sollecitudine del legato di buon accordo col Vicario del Re Federico fece sì, che i Novaresi ci dessero una tal quale soddisfazione; infatti il loro Podestà Pruino de Incoardis, consenziente il consiglio, ebbe a protestare solennemente quod in contractu emptionis. anem nomine insius Comunis fecit cum comite Guidone de Blandrate... nec intellexit ... nec modo intelligit nec actum fuit neane dictum in contractu vel antea aut post aliud practer id quod pertinebat ci Comiti de Comitatu Blandrati in Invorio et Castellana Invorii de suptus: così leggendosi in atto 21 dicembre 1218 (1).

75. Rimase con ciò assopita per l'anno seguente 1219 la discordia coi Novaresi e vi avrà forse giovato l'avere i nostri cletto a Podestà per questo anno lo stesso Pruino de Incoardis, che vedemmo in tale carica a Novara nell'anno precedente; nondimeno si avvalorarono anche nel presente anno i diritti ceduti a Vercelli sulla Vallesesia, mercè l'acquisto di casa fattavi a titolo di cittadinatico dai Comuni

di Quarona, Boca, Varallo, Agnona, Sesio, Venzone è Robiallo come appare da atto 1. gennaio 1219 (1),

74. Anche col Monferrato, checché ne dica il Modena, rimase sopita la guerra, non già per buona volontà del Marchese, ma perchè troppe alleanze aveva Vercelli, onde egli non avesse a temere la peggio; tuttavia non lascio passare quest' anno senza preparare nuove discordie: nernetuo sommovitore de Casalaschi non poteva soffrire, che i Vercellesi col vicinissimo castello di Paciliano li tenessero in freno: ed avessero libere e sicure comunicazioni coll'alleata Alessandria per mezzo del ponte al Borghetto di Po, e dei castelli di Cuniolo e di Torcello; la sua parentela con Federico, e l'ambasciata a Roma di cui fu onorato in un col Vescovo di Torino Giacomo di Carisio (2), gli valsero un diploma di quel Re Dat, apud Spiram IX Kal. Martii ind. VII (5), col quale investì lo stesso Marchese di tutti i sopra mentovati Castelli e specialmente del ponte di Cuniolo; se non che un tale diploma, emanato contro i diritti di proprietà della Città nostra ed anche di quelle di Milano e di Alessandria, potè bensì in appresso servire di pretesto a nuova guerra, ma non produsse per allora al Marchese alcun vantaggio, mentre in quello stesso anno i Vercellesi con atto del 22 giugno (4) permisero avli intrinseci di detto luogo di Paciliano di trattare la pace coi loro terrazzani già aderenti al Marchese, i quali in forza delle riserve fatte alla pace di Piacenza (supra n. 50 di questo libro) erano stati esclusi dal poter rientrare alla primiera abitazione, e con tale anunenza si assodò vieppiù il nostro Comune nella supremazia di quella importante posizione.

75. Tuttochè non aucora coronato Imperatore, ma come

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 245.

<sup>(2)</sup> Nostro Vercetiese, Vedi al n. 26, lib. IV.

<sup>(3)</sup> Vedasi questo diptoma riportato per intiero dal Benvenuto. Rer. Ital. tom. 23, col. 375.

<sup>(4)</sup> Archivio Civico. Cod. aequisti, fol. 239, tom. 1.

Re d'Italia, richisieva Federico alle Gittà lombarde il giuramento di fedeltà faccadouc fede un documento delli 29 aprile 1219 (1) laddove Everardo de Lutrè nuncio di quel Re concedette al nostro Podestà nua dilazione sino al giorno dopo per la prestazione del detto giuramento; rincresce assai, che nessun archivio ce ne presenti l'atto per esaminarue le espressioni, le quali dovrebbero essere conformi alle risultanze della pace di Costanza, o formerebbero un grave titolo a giustificare la nuova lega di Lombardia, che fra pochi anni vedremo ripristinata contro quell'Imperatore sprezzatore dei parti giurati dall'avo e confermati dal padre.

76. Frattanto la sola voce sparsa, che Federico II fosse per calare in Italia con fiorito esercito, lo che avvenne però nel seguente anno 1220, aveva rimesse d'assai le contese particolari, mentre in allora ben sapevano le Città ed i Principi italiani sopire le loro ire e camminare uniti e forti nel comune pericolo, quindi saucita la pace tra Milanesi e Cremonesi e loro alleati; quindi stabilita quella tra i Bolognesi ed il popolo di Pistoia; quindi strette vieppiù le alleanze; che anzi il Conte Tommaso di Savoia, senza aspettare, che scadesse il quinquennio per la lega offensiva e difensiva con noi contratta il 18 giugno 1215 (n. 24 di questo libro), mandò in Vercelli i suoi ambasciatori l'abate di s. Michele della Chiusa Bonifacio, ed il priore di Aquabella, i quali presentatisi alla Credenza nel giorno 28 ottobre di quest'anno 1219 (2) interpellarono i Vercellesi se intendessero conservare o far variazioni al trattato.

Non doveva essere dubbia la risposta, imperocchè i Vercellesi, i quali in quell' epoca sussidiavano il Conte nelle sue guerre nel Piemonte, già avevano nello stesso mese di ottobre dimostrato il loro buon volere verso il medesimo inserendo il seguente patto nella convenzione coi Signori

<sup>(</sup>t) Cod. acquisti 1, 26.

<sup>. (2)</sup> Cod. acquisti 1, 140.

di Baguolo (1) Item quod per se vel per homines loci Bugnoli... aliquo modo offensio non fict in avere et, personis
illis tam Conitii Sobuadiae, quam Vercellarum et Mediolani
et Placentiae et Alexandriae et locorum earundem eivitatum,
qui sunt in exercitu Pedemontium. Quindi è che il nostro
Podestà rispose agli ambascitaori, non solo volere conservare la lega ed avere per nemici ed amici quelli del Conte,
ma essere dispostissimo il Comune a concordare tutti quegii altri patti, quae sint eum honore ipisus Comitis et utilitate et honore praedicti Comunis Vercellarum; epperò rimase
tra di essi confermata la più strettu e cordiffe alleanza, di
eui ne vederemo in appresso gli effetti.

77. Troppo però pesava ai Vercellesi l'avere il Marchese di Monferrato surrepita dal Re la concessione dei Castelli e luoghi di Paciliano, Cuniolo e Torcello, e sebbene quanto a Paciliano avessero di poi riconfermata la loro supremazia col condurre ad accordo gli intrinseci cogli estrinseci, pure temevano d'una sorpresa per parte del Marchese; quindi alcuni mesi dopo, vale a diro in maggio 1220, non solo ordinarono ed ottennero dai Signori di Torcello e Cuniolo la rinnovazione della fedeltà già da essi giurata ai Gomuni di Vercelli, Milano ed Messaudria; ma intimarono tanto ai medesimi, quanto alla Credenza di Paciliano un rigoroso divieto ne faciant aliquam fidelitatem Regi vet diteri previone donce placuerit Commi d'Arcellarum (2).

78. Siffatto divieto ci annuncia, che nel maggio 1220 i Vercellesi non erano ancora contritti di dover riconoscere il Re Federico; ma altorquando pervenue a loro notizia essere il medesimo giunto a Verona accompagnato da imponente esercito, ed avere con fallaci promesse ottenuta de Papa Onorio l'ambita imperiale corona, si affrettarono i nostri a rasseguargli la loro sottomissione, corredandola

<sup>(1)</sup> Atto in data 8 ottobre 1219 a fol. II. Cod. acquisti, tom. 2.

 $_{\nu}$  (2) Vedansi gli atti relativi 12 e 18 maggio 1220 a fol. 78,79 e 80 Cod. aequisti, tom t.

probabilmente con buona somma di danaro; mentre non si saprebbe altrimenti spiegare quali siano stati i servigi sin allora prestati dai Vercellesi a quell'Imperatoreo che avevano ben anzi avversato, servigi magnificati nel diploma riportato dai nostri ambasciatori Benivoglio de Bellano e Giacomo de Ruggia Dat. castris prope Roman 1220... mensis decembris Ind. IX (1) laddove Federico si fece a confermare al Comune di Vercelli tutti i privilegii, donazioni e concessioni gia per l'addietro ottenute dall'avo e dal nadre.

79. Rientrati così in grazia i Vercellesi speravano di non essere più molestati dal Marchese riguardo al ponte sul Po ed ai Castelli e ville di Torcello e Cuniolo, di cui nel diploma del 1219 da esso Marchese surrepio; altrimenti però egli la pensava, e sul principio dell'anno 1221 fece ricorso al Cancelliere dell'impero Corrado Vescovo di Spira per ottenerne l'effettivo possesso; ma il Podestà di Milano, anche a nome delle consorti città di Vercelli e di Alessandria presentatosi all'anzidetto Cancelliere in Como con atto 24 febbraio (2) appellò all'Imperatore stesso da qualsivoglia provvidenza data, o che venisse a darsi in proposito.

(1) Bis. I, 89. Ivi: intuitu servitiorum quae usque nunc tribuerunt Celsitudini nostrae.

Questo diptoma fu pubblicato nel tom. 1, col. 1203, Mon. Hist. Pat. colle notic: Dat. in castris propo Auritians, ed in vero cosisia scrillo nella, copia autenite; a loperò seguo volentieri la tecinon dell'abate Frou, e credo vi fosse nell'originale proppe Romam perché Féderico a quell'epora si trovara presso Roma e uon nell'limbrita; e con maggior contintione la seguo, perché abbismo altro diploma a favore del nostro Vescovio Dai, in castifs justata Romann 1220 X. Kal. dicembris (archivio del Marchese Berrettii di Murazzano) ed anni pare probabile che quello criandio concesso ai Vereciciesi avesse la atessa data J. Kal. di-cembris, che si trova monea in quella copia... 1224... mensis decembris.

(2) Questo alio, e la susseguita dichiarazione d'eguale dala stanno registrati a fogli 226 e 229, tom. I, Bis.

Corrado asvoltó le ragioni delle Città querelanti pei loro preesistenti diritti di progrietà sui luoghi in contesa, e le rassegno a Federico con apposito messo, dichiarando intanto, che le medesime non si avrebbero per incorse in alsciun banno, o pena comminata, sinché il messo non asseriportata la decisione imperiale, e così rimase sopita questa vertenza, senza che consti di ulteriore rescritto se non diciotto auni dopo in circostanze molto variate.

80. E per vero, altre più gravi cure erano sopravvenute al Marchese Guglielmo; troppo gli pesava al cuore la cacciata di suo fratello Demetrio dal Regno di Tessalonica per parte del greco Teodoro Lascaris, quindi le suc mire furono incessantemente dirette alla ricuperazione di quel Regno; ma gli mancava il danaro, e per avere a prestito nove mila marche d'argento dallo stesso Imperatore Federico, · dovette in marzo 1224 (1) dargli in pegno non solo i suoi possedimenti, ma ancera i varii diritti fendali del Monferrato, e da quest'atto si viene a conoscere, che a quell'epoca non crano compresi ne'suoi possessi gli anzidetti Castelli di Torcello e Cuniolo, Ponte di Po e luogo di Paciliano perchè in contesa coi Vercellesi. Si avviò poscia all'impresa conducendo seco il figlio Bonifacio, sebbene con esito infelicissimo, impercechè egli vi lasciò la vita nel 1225 attossicato, come fu detto; quindi distruttane l'armata, dovette il figlio ripatriare senza alcuno stabile successo per lo zio Demetrio.

81. Se questi avvenimenti lasciarono in pace i Vercellesi dal lato del Monferrato, le vertenze col Novarose divenuero per altra parte di più difficile scioglimento.

Già al numero i9 di questo libro si è totcato della causa delle medesime procedenti dal modo imperioso, col quale i Novaresi avevano preteso di dominare su alcuni dei Conti di Biandrate nell'anno 1217, il perchè i medesimi si erano posti sotto la nostra protezione assoggettando in parte le

<sup>(1)</sup> Benvenuto s. Giorgio, Rer. Ital. tom. 23, col. 376.

valli di Sesiu e dell'Ossola, ed ai numeri 62, 70 a 73, abbiamo veduto come, apertasi la guerra nel 1218, sia poi rimasta sospesa.

Parve invero, che verso la metà del 1220 si volesse stabilmente concordare ogni differenza, giacchè troviamo du atti del 6 giugno (1) nei quali il Cauonico Eusebiano Opizzone, il fratello Corrado, ed i cugini Ottone e Gocio, tutti Conti di Biaudrate, fecero facolià al nostro Comune di compromettere la vertenza nel Podestà di Milano, e negli altri Consoli cd ambasciatori di essa Città, purche si osservassero le condizioni in atti apposte, le quali sarebbe troppo lungo il rifeiric, essendo per altra parte già state pubblicate; (2) che anzi da una clausula inserta nella pace del 1225 (a riportarsi a suo tempo) siamo accertati, che il Podesti di Milauo Amisone Carentano (3) elche a pronunciare il suo laudo; e convien dire, che i Novaresi non abbiano voluto adattarvisi, daccetè vi furono poi astretti colla pace suddetta del 1225.

83. Ma era sopraggiunta a rendere più complicata la questione un'altra vertenza già da lungo tempo iniziata tra il nostro Comune e quello d'Ivrca, ed altresì la conferma fatta da Federico con diploma 20 maggio 1220 (4) del feudo. della Città d'Ivrea e suo Contado, a favore del Conte Guido il Biandrate; per il che tutto gli Iporediesi furono, come

<sup>(1)</sup> Bis. III, 113 e tom. II, 47 1260.

<sup>(2)</sup> Mon. Hist. Pat. tom. I, cel. 1260.

<sup>(3)</sup> L'Amisone Carentano, di cui senza data si fa cenno nella pace del 1223 era Podestà di Milano in quest'anno 1220. Vedi Giulini parte 7 pag. 253.

<sup>(4)</sup> Bis. 1, 53. Ottone IV aveva già concesso allo siesso Guido ed saosi fratelli Corrado ed Opizzono in tutolo di fundo tutto quanto potara spettare all'Impero nella Città e Contado d'Ivrea in compenso deb beni di Romaniola cedui all'Impero siesso dal loro padre Conte Ralmero. Vedabi questo diplomo: Dat. in cattris in territorio Boneniensi tuper ripana Renti a col. 1162. tom. 1, Mon. Hist. Pat. ed a fol. 222, (non. 1, Wis. non. 1200, i sellembre.

vedremo, indutti a collegarsi coi Novaresi nell'imminente guerra contro Vercelli e contro i Conti di Biandrate.

Si ricorderà il lettore, che nell'anno 1202 i Vercellesi avevano determinata la costruzione di un Borgo franco in Piverone (vedasi al n. 12 libro 1.º) dotandolo degli stessi privilegi, di cui godevano i cittadini del Capolnogo, e volendo che vi si riunissero gli ablitatori delle antiche borgate di Piverone, Unsasco, Livione e Palazzo.

Era ficile comprendere, che si voleva creare un autemurale di difesa in caso di guerra per parte del Canavese; (1) del rimanente i privilegi stessi accordati, faceadovi affluire gli abitatori ed il commercio, erano per recare non lieve danno si paesi finitimi dipendenti dalla Città d'Ivrea.

85. Non così presto però si venne u capo dolla progettata costruzione del Borgo; mentre s'incontrarono bentosto vive opposizioni dirette od indirette per parte d'esso Comune d'Ivrea. Infatti nel giorno 24 maggio 1206 (2) per parte dei Canonici di quella Città si fece procedere avvanti ai Consoli della medesima Guglielmo Grasso, e Giacomò di Mercato all'esame di alcuni testimonii circa le ragioni pretese dallo stesso Capitolo e da altri d'Ivrea nelle terre di detti luoghi di Piverone, Unisasco, Livione e Palazzo, e dide anni dopo (5) seguì un'inibisione intimata dai nostri Consoli ad un notaio Iporceliense ne faciet instrumentum contradic... de loco de costis praecoptum a Gugliclimo Grasso Inorienti.

Recatisi poscia in Vercelli gli ambasolatori d'Ivrea, il nostro Podestà con atto del 29 settembre (4) stesso anno

<sup>(1) «</sup> Cum tocus Pireroni ab initio per Comune Vercell. fuent sonstructus pro maxima utilitate Comunis pro defensione terrore Epi-« ecopatus Fercell. versus. Yporegienses et alios inimicos Comunis « Vercell. » Così nel proemio d'uno Statuto 10 maggio 1284 a fol. 3i Volume de Stat. ani. Incidil.

<sup>(2)</sup> Estratto dall'archivio d'Ivrea Mon. Hist. Patrize 1, 1123.

<sup>(3) 28</sup> gennaio 1208 Archivio Vercellese Cod. acquisti 1, 123.

<sup>(4)</sup> lbi.

protestava loro e quod paratus erai attendere et observare ipsi Comuni Yporegiae omnes concordias et omnia pacta .... es facere justiciam de omnibus eausis ex quibus vellent Comune Vercellarum apellare >

Eguale protesta si ripeteva due giorni dopo (1) al preposto d'Ivrea D. Uberto, e fu poi all'anno 1210, che i Consoli delle horgate di Piverone e luoghi anzidetti, avendo acquistato i terreni necessarii per la costruzione del borgo, ne fecero perpetua donazione al Comune di Vercelli in persona del suo Podestà; il quale, in forza della facoltà già avuta dalla Credenza, investi di detti terreni le stesse università di Piverone, Unzasco, Livione e Palazzo, a titolo di feudo e ad faciendum locum francum de Costis, in quo · supra scriptorum locorum homines, qui ibi voluerint venire ad habitandum, in simul ad honorem et Statum il-· lorum locorum et Comunis Vercellarum habitare et stare

· debeant et possint franchiter, tamquam Cives hujus Civi-· tatis in ounibus et per omnia > (2).

Dalla descrizione dei terreni ivi fatta appare, che li medesimi confinavano col villaggio preesistente di Piverone, di modo che trattavasi di una niera ampliazione e fortificazione del luogo, ancorchè se gli volesse dare il nuovo nome di Borgo delle Coste, forse col pensiero di non urtare nei diritti allegati dagli Iporediesi sull'antico Piverone, e non sarebbe il primo esempio di sotterfugii di tale sorta.

Non tardarono questi ultimi a riprodurre le loro ragioni, e con atto 7 aprile stesso anno 1210 (3) intimarono a Giovanni Alisio soprastante ai lavori, ed agli uomini di Piverone e ne novum opus, quod faciebant fieri super solum · Monasterii s. Stefani et super solum Ecclesiæ Iporedien-· sis et super solum hominum Yporegiæ, facerent de cœtero, · et per jactum lapillorum eis denunciaverunt et interdixerunt

<sup>(1)</sup> Cod. acquisti fol. 123 retro.

<sup>(2) 1210</sup> ind. XII, 12 Kal. martii Bis. II, 302.

<sup>(3)</sup> Archivio d' Ivrea. Mon. Hist. Patrixe I, 1166.

- e possessionum fossatorum loci Piveroni et villae et contra-
- dixerunt ne includerent eorum vineas et terras.... et quod... nec fossatos facerent nec munitionem aedificarent...
- et quod ibi erat factum destruerent .

Tale intinazione venira fatta a nome del Papa e del-Il Imperatore da un delegato del Monastero di s. Stefano d'Ivrea non che del Vescovo, e questi per le ragioni della sua cattedrale, per le quali erano già stati eseguiti gli esami nel 1206.

84. Nella deficieuza di ulteriori relativi documenti sino al 1221 rinnane incerto se, e per quanto tempo, sia siata nuovamente sospesa la costruzione di detto borgo, risulta però trovarsi il medesimo in quest'anno comptetamente fabbricato e portare l'antico nome di Piverone: actum ante portus Pieroni, et ante burgum Pieroni; così leggiamo in atto del 5 ottobre 1221, (1) dal quale abbiamo pure la uotizia, che per popolare il Borgo suddetto era stata ordinata la distruzione della villa di Palazzo poco distante dal medesimo, al che riunovani però le opposizioni per parte della Chiesa di s. Maria, e per parte del Comune d'Ivra intimando al deputato Vercellese quod ipse non debeat difficere nee disrumpere nee discooperire nee costringere homines Palacii, et debeant similiter disfacere... quod debeant esse satisfacta et reparata.

Ma ciò che più importa di rilevare da quest'atto si è, che l'intimazione venne fattae non solo ex parte Domini Papae Domini Imperatoris et Domini Cardinalis, ma auclie ex parte Comuni Novariae, lo che darebbe giù a conoscere la lega a quell'epoca fatta tra gli lporediesi e quel Comune, se il Durandi non ce ne avesse conservato l'atto del 10 settembre 1221, (2) nel quale noi troviamo, che non solo gli Iporediesi, ma altresì il Vescovo pei suoi dipendenti, ed il consorzio dei Conti e Castellani del Canavese giurarono

<sup>(1)</sup> Archivio d'Ivrea, Mon. Hist. l'at. I, 1265.

<sup>(2)</sup> Marca d'Ivrea, Torino 1804 nell'appendice.

la cittadinanza di Novara e di pagane fodro e far esercito per essa Città a patto che i Novaresi e teneantur adjuvare e inscriptam universitatem tanquam suos Cives contra Vercellenses a domo sua, et guerram ipuis Vercellensibus facere... et teneantur, quod non facient nacem seu tregam

nec guerram recredutam Vercellensibus sine parabola Iporegiensium et infrascriptæ universitatis de Canepicio,

c incepta prins guerra ab Iporegiensibus ac Comitibus et
Castellanis infrascriptis ...

85. Questa sottomissione degli liporediesi aveva certatuente irritato il nostro Comune siccome pregiudiciale a suoi dritti verso li medesimi, ed aveva dovuto interrompere la conclusione della pace nell'antecedente anno iniziata con Novara a mediazione del Podestà di Milanoi ad ogni evento i Vercellesi non avevano cessato di procurarsi aderenze e inezzi di resistenza nei paesi finitimi ad Ivrea, non che di confermare vieppini la loro lega coi Milanesi.

Infatti sin-dal giorno 30 Inglio 1321 (1) si era concessa la cittadinanza di Vercelli con insolite esenzioni e con molti privilegi a Nicolao Baccegno signore di Monte Astrutto, a patto che il medesimo dovesse dare a disposizione del Comune il Castello di tale nome, e fare per esso e cogli uomini di quel territorio guerra viva contro chiunque, tranne contro i Vescovi d'Ivrea e di Vercelli, nell'interesse però delle luro chiese, e non quando essi tencessero lo parti di altri o della Città, coudizione questa, che nel mentre fa vedere una dipendenza feudale del Raccagno verso il Vescovo d'Ivrea, dimostra poi che dovera cessare la riserva, quando uon si trattasse di guerra contro quella Chiesa, ma fosse unicamente diretta contro gli Iporediesi, vero scopo di tale contratto.

Ne tardo a lagnarsene il Vescovo d'Ivrea minacciando anzi la scomunica al Reccagno ed alla moglie assenziente al trattato (2): ma la medesima non ebbe effetto, tosto si



<sup>1</sup> Bis. 111, 138.

<sup>·2</sup> Bis. 111, 22, 23,

conobbe la riserva, che era stata nel giusti limiti concertuta.

86. Quindi il nostro Comune rinnovò con Milano i patti della pià stretta alleanza, accettandosi reciprocamente in cittadini, ed obbligandosi con atto 24 settembre 1221 (1) riconfermato addi 12 seguente novembre, ad acquistare una casa, cioò i Milanosi in Vercelli, ed i nostri in Milano del valore di Jire cento imperiali; su quale valore ciascun Comune avrebbe corrisposto il fodro di denari 6 per lire, e come realmente per parte nostra venue fatto tale acquisto pro citadinatico nella Città di Milano, apparendone dagli atti del 5 e 10 dicembre stesso anno già pubblicati a col. 1286. e. i, Mon. Hist. Pat.

87. Assicurato l'appoggio dei Milanesi, si cercò d'impedire, che i Siguori di Valperga aiutassero la parte contraria, sia coll'investire il Conte Alberto Valperga di Masno, figlio del Conte Paino del Castello di Castelletto sotto giarmento di fedeltà prestato in atto del 25 tottobre 1221 (2) sia coll'intimare al Conte di Pietro Valperga il 3 successivo dicembre (3) di dover riconsegnare il Castello di Maglione a tisi infeudato dai Vercellesi, abbenchè to creda, che una tale intimazione non abbia poi avuto alcun effetto, mentre si vedrà, che lo stesso Conte Pietro, non ostante la fedeltà altre volte prestata ai Vercellesi, ebbe in 'questa guerra a tenere le parti degli Iporediesi.

Edli è però necessario di fermarsi a quest' atto di inti-

mazione perchè spiega l'ultimo motivo determinante la guerra con Ivrea, ivi si leggo «pro discordia quam Comune chabet et la babre intendit cum Iporegiensibus occasione cujusdam cattri, quod construere nituntur et colunt ipsi l'poregienses super montem quemdam contra voluntatem cillius Comunenis, quum Comune discu montem illum esse

<sup>(</sup>t) Bis. II, 73 e tom. III, 179, 186.

<sup>(2)</sup> Archivio Civico, Pergamena Marzo 6.

<sup>(3).</sup> Bis. 1V, 156.

Comunis Vercedharum et illum tenere et jus m illo habere, tum quia et illi Yporegienese se exercent, et societatem fecerunt contra illud Comune, pertractantes damnum et jacturam Comunis Vercellarum maxime de guerra Vercellensibus facienda, cum de pluribus ipsi Coumni tenenatum Yporegienese et ci folditate sint adstricti, contravenerint et contra observent ea que debnerunt, obscuritas et discordia orta ese videatur inter illos Iporegienese et Comune Vercellarum ».

88. L'imminente stagione invernale sospese l'iniziamento della geerra, che anzi nella primavera seguente si praticarono ancora aleune trattative per mezzo dei Novaresi stessi, non troppo lealmente condotte, come ebbero a sospettare i matri.

nostri Infatti si ascoltino le lagnanze, che per mezzo dei loro ambasciatori Rainero Avogadro, e Sonamonte de Tholeo ne fecero presentare i Vercellesi all'amica Milano in atto 26 marzo 1222 (1) nel quale a tenore della rinnovata lega, la richiesero « ut sine mora omni occasione remota dent auxi-· lium et consilium et savorem Comuni Vercellarum in co · quod Yporienses castrum construunt super terram Comunis · Vercellarum » In esso atto sta registrata una lettera del Podestà di Vercelli, che dà a conoscere il fatto « Noveritis · quod fuimus ad colloquium cum Potestate Novariae et · Potestate Yporejæ ad Bolengum, et ibi fuerunt lpo-· riensis Episcopus et quidam de Comitibus Canavexii, et « aliquid ibi facere non potuimus, et videbatur esse grave Novariensibus, quod Yporienses suam voluntatem · facere non volebant, et hoc fuit die jovis circa vesperas; · quum autem Yporienses irato animo recessirent, Potestas · Novarice dixit nobis, ut usque in die crastino eum expe-« ctaremus ad Piveronum, et ipse crit ad Yporejam, un · haberet consilium et faceret, si unquam posset, quod con-· cordia esset, et in mane nobis nunciaret quod ibi facere

<sup>.1</sup> Bos. 111, 282.

potuisset. Quo facto quum venissemus ad Pluveronum

ipsa die jovis in nocte, l'porienses montem, qui est inter

. Bolengum et Montem Astrutum, ascenderunt, et castrum

· ibi construunt. Quatenus cum Potestate Mediolani... cu-

· retis intente, ut in iis præstent consilium et auxilium et

· favorem et specialiter, mandando Novariensibus, et cum

· eis exercendo, ne in nostram offensionem veniant, et ut

· auxilium nobis dent · .

89. Ben poco però potevasi sperare dai Milanesi, avvolti come erano in quell'anno nella guerra civile tra popolo e mobili, alla quale soltanto addi 14 agosto, venne posto fine (1), tuttavia io mi fo a credere, che se uon si recarono armati, come lo speravano i nostri, abbiano almeno usata dell'influenza loro appo i Novaresi per remorare aneora per alcun tempo la guerra. Troppo però a lungo era quella meditata per credere di evitarla; quindi i Vercellesi procurarono di trarre dalla parte loro altro de'conti di Eiandiate, cioè il Conte Cuido, il quale non intervenuto nelle convenzioni del 1217 si era anzi nell'anno seguente reso Gittadino di Novara, talchè importava moltissimo lo staccarnelo c valersi delle forti sue castella nella guerra, che stava per aprirsi.

90. Epperò con atto 15 maggio 1232 (2), questo Conte Guido, semp unto diminnire la propria giurisdizione su gli uomini a lui soggetti, si dichiarò per sè, pe suoi eredi e per tutti i suoi sudditi cittadino di Vercelli, obbligaudosi adquistarvi casa, ed a pagarvi il fodro di 100 soldi in caduni anno, quando però il fodro venisci imposto agli altri cittadini; promise poi di consegnare il suo Castello della Briga al proprio fratello Corrado « A parte et nomine Comuni Vovaria et hominibus Novaria et jurisdictionis Novaria et et omnibus aliis hominibus quibus vellet Comune Ver-

<sup>(1)</sup> Giulini parte 7, pag. 371.

<sup>2</sup> Bis. IV, 296

Per parte del nostro Comane fra le altre cose si promise di difendere esso Conte Guido ed i suoi dipendenti, di non far pace coi Novaresi se non col consenso del medesinno, e di non far pace o tregua cogli iporediesi donce comes Guido vel ejus heredes jus nuam plenarie habebit de cantro Yporeijae et hominibus de Unitate Yporegia et Comitatus, sicut legitur jin privilegio sibi, concesso a Donitno Federico tune Rege, et modo Imperatore (supra n. 32 di questo libro).

91. A tale convenzione adunque si accostò il Conte Guido, perchè acquistava un grande appoggio pel conseguimento de suoi dritti sopra Ivrea, e per altro lato il nostro Comune accrescera d'assai le sue forze per la guerra sul Novarese; quindi ciascuna delle porti ne promise l'osservanza sotto la cospiçua penale di duemila marche d'argento, dichiarando però il Conte Guido di riservarsi la fedeltà verso I Imperatore, e verso l'Arcivescovo di Milano, convenendo inoltre, che la qualità di cittadino Vercellese non lo dovesse obbligare a far guerra sopra le terre del Marchese di Monferrato suo pareute.

92. Con due atti del giorno seguente (1) venuero di bel neovo rivevuti dalla Credenza quali cittadini di Vercelii tanto il suddetto Conte Gaido, quanto il suo cugino Conte Gozio de Blandrate, il quale erasi già dichiarato tale sino dall'anno 1217; ed auzi appare dagli atti medesimi che dovera pure entrare nell'accordo il Conte Ottone fratello di quest'ultimo, e sebbene non se ne trovi la formale accettazione, egli è di fatto però, che lo stesso. Conte Ottone si fece promotore, nell'interesse del nostro Comune, di un'altra lega molto opportuna per la guerra Novarese.

<sup>(1) 14</sup> maggio 1222, Bis. IV, 233.

95. Leggesi infatti ia atto 14 giugno di quell' anno 1222 (1) che adunatisi nella valle Viseca gli uomini d'essa valle, di quella di Ozola, del monte Crestresio, di Maseria e Fregonatano abbiano fatta tra di loro strettissima lega per far guerra a spese comuni contro il Comune di Novara, associandosi in ciò alla Città di Vercelli, scaza il consenso della quale promisero di non più far pace o tregua coi Novaresi, obbligandosi inoltre di comperare casa in essa Città in laude praedicti Comitis Ottoni, e dare anche ostaggi, secondo che egli od altro suo socio avrebbero deliberato.

Per questa lega fu lasciata aperta la via a tutti gli altri popoli circonvicini, i quali in gran numero vi aderirono, con successivi atti 13 e 29 giuguo annessi al precedente.

Fin quì troviamo sole disposizioni ma non guerra cominciata, e nemmeno la era aucora a mezzo settembre, ducchè in atto 22 stesso mese (2) venne alquanto variato l'accordo fattosi in maggio col Conte Guido, essendosi dai Vercellesi permesso al medesimo di ritirare dal fratello Corrado . il castello della Briga per custodirlo esso stesso ad faciendam querram Comuni Novariae coll'assegnamento di lire 270 imperiali per compenso delle spese durante un anno, e con altri patti se la guerra avesse dovuto continuarsi oltre l'anno; notisi, che il presidio doveva essere di uomini Vercellesi, alla riserva di una sola delle porte, che il Conte Guido poteva affidare ai suoi dipendenti, e da ciò appare, come il nostro Comune non fosse ancora del tutto affidato in questo Conte, il quale solo per le circostanze presenti erasi indotto a farscle cittadino, lui, che dipendeva unicamente dall'Imperatore.

94. Erasi in agosto se non assodata almeno sopita la

<sup>(</sup>t) Bis. III, 126.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 273. Ivi: Die jovis septimo ante Kal. octobris. Dovrebbe dirst 24 settembre, eppure non era glovedì, quindi havvi errore di copia o nell'una o nell'altra parola jovis septimo.

cittadina discordia in Milano; quindi meglio poteva quel Comune occuparsi dei fatti nostri; epperciò si ripigliarono le trattative per la pace; a tale effetto i Vercellesi richiesero il Conte Gaido di Biandrate ad acconsentire alla rinnovazione del compromesso coi Milanesi per la conclusione di essa pace con Novara; mri il Conte, da quel fiero personaggio che egli era, memore del bando, che questo Comune aveva osato intimargli (n. 59 di questo libro) dichiarò che non assentirebbe a trattare, se non prima i Novaresi rivocassero l'inginsto bando contro di lui e degli altri Conti di Biandrate pronunciato (1).

Una tale dichiarazione avrà troncata ogni speranza di pace; e sembra veramente che verso il fine dell'anno già fosse iniziata la guerra tanto contro i Novaresi, quanto contro i loro alleati d'Ivrea e del Canavese; per meglio però assicurarsi da questo lato il nostro Comune fece in modo, che venisse transatta nua lunga lite vertente pel possesso del Castello di Buroglio tra Uberto di Barolo ed Ottobano de Benedetti, avendo l'Uberto con atto 27 ottobre 1222 (2) investito quest' ultimo a titolo di feudo di ogni sua ragione a tale riguardo, il che permise al Comune di rinnovare nel giorno 28 seguente dicembre (5) a profitto del Debenedetti l'investitura di quel Castello acquistato in dal 27 agosto 1193 (4) pouendolo nelle mani d'un nobile Vercellese, e 20sì a sua libera disposizione nell'imminente guerra colla vicinissima Città d'Ivrea (5).

<sup>(</sup>t) Allo 2 novembre 1222 Bis. tom 1:1, p. 3.

<sup>(2)</sup> Bis. tom. lii, 34.

<sup>(3)</sup> Archivio del Marchese Berzetti di Murazzano.

<sup>(4)</sup> Ivi.

<sup>(5)</sup> Sebbene estranca si fatti in discorso uon vogilo però ommeltere una notiria apparienente a quest'anno, 1222, la quale prova quanto mone la buona relazione, che esteva coi Comune di Breccia. Conservasi in Archivio Civico una convenzione tra gli ambasciatori di Brescia Pletro de Martinengo e Graziano. ed i superatami alle notre carceri, qualla a nome ad Common promisero agli anzietti ambasciatori e quod

95. Nondimeno i Vercellesi si trovavano in una grave impresa ducché loro non era riuscito di ottenere da Milano alcun soccorso di armati a malgrado della rinnovata alleanza, e nemmeno ne potevano avere dal Conte Tommaso di Morienna tutto occupato allora della guerra contro dei Torinesi (della quale si parlerà in appresso). Però non si perdettero d'animo e cercarono altri rinforzi, ottenendo che i Comuni di Pallanza. Intra, ed altri di quelle valli e dell' Ossola non che i Signori da Castello ed altri nobili di quelle parti si collegassero con essi Vercellesi a danno del Novarese, apparendone dai relativi atti 28 e 50 dicembre 1222 2 e 9 gennaio 1225 (1) nei quali quei popoli e Signori per liberarsi dalla soggezione, in cui il Comune di Novara pretendeva tenerli, chiesero ed ottennero la cittadinanza Vercellese e promisero non solo di pagare il fodro, ma specialmente e facere querram pro Comuni Vercellarum Comuni Novariae et hominibus Novariae... ad ianem et sanguinem cum tota eorum forcia,.. ad voluntatem Potestatis Vercellarum... tum pro praesenti guerra quam pro aliis querris, quas Comane et homines Vercellenses habnerint cum Comune et hominibus Novariae » a patto però che il loro esercito dovesse operare dalla Sesia verso Novara e verso Ossola e non al di là di quel fiume durante la guerra Novarese, cessata la quale sarebbero solo tenuti di dare un

personas Boniprandini de Cossio, Deretocii de Brizia, Rodulphi de Griano de Brizia et Gherrali de Khinano de Brizia poenet tentilent cum forcia et victute in prizone Comunis Fercellarum in ferris ferriatos ad terminum unum vet plures datos ab lisdem superstactibus, ita funca, quad ipsi Domnis lettur et Grasianus vice et nuite Couunis Briziae tencantur de manutentione, praeter quam si terminus procogrestur.

Vedano i Bresciani se questa notizia possa chiarire la loro storia avendone iuvano cercata la spiegazione nella Cronaca Bresciana del Malvezzi. da cui rilevat unicamente, che i Mariliengo ed i Deprandonibus erano famiglie nobili di quell'itiustre Municipio.

<sup>(1)</sup> Bis. ton. il, 5t, 52.

competente sussidio di fanti per le altre guerre, e non completo esercito; i Vercellesi poi loro promisero, non solo di difenderli quali veri cittadini e di non far pace o tregua coi Novaresi senza contemplarli, ma eziandio di pagare al Comuno di Pallanza a titolo d'indennità la somma di lire 550 imperiali, effettivamente poi sborsati addi 21 febbraio dello stesso anno 1225 (1).

96. Ne questi patti erano temporarii, ma stabilivano anzi una perpetua unione col nostro Com:ne, salve alcune speciali condizioui di favore; che se i Vercellesi accettarono sotto la loro protezione quei popoli renuenti alle pretese dei Novaresi, ottenendo così un importante aiuto alla guerra; già ben prima questi ultimi avevano tratti dalla loro parte i Signori di Casalvolone, i quali non avevano avnto ribrezzo di consegnare ai nemici quel Castello, che tenevano in feudo dal nostro Comune, e per cui gli avevano giurata la fedeltà, per il che li medesimi erano stati nel preceduto anno 19222 dicibiarati felloni ed infami, e posti al bando colla confisca dei loro beni (2).

97. I documenti dell'Archivio ci hanno condotto al punto dell'incominciata guerra, ma d'onde mai trarne la narrazione se nessuna delle cronache antiche dei vicini popoli ebbe a farne parola? Eppure la medesima sebbene di breve durata, riuscì non poco sanguinosa argomentandoseue dai Capitoli della pace, che sarò per riferire.

Un cenno però, a tale guerra relativo, lo abbiamo in Tristano Calco, sebbene in così strette parole, che fu poi oggetto di erronea interpretazione per parte di un illustre serittore, imperocché esso Calco lascio seritto a quest epoca Nocarienzes vero bellum quoddam in Verbano lacu habuerunt; quo armata apud Angleriam classe Pallantiam Oppidum bis ceperunt (3).

<sup>(1)</sup> Bis. II, 39.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 407.

<sup>(3)</sup> Cateo p. 275.

Il Conte Giulini (1) cercò spiegare questo passo indipendeutemente dalla guerra Vercellese, cho nou era a sua cognizione, disse, che Angera apparteneva all' Arcivescovo di Milano, il quale possedera pure molte terre sul Lago Maggiore, eppercio credette che i Novaresi avessero fatta quella spedizione navale a-di lui conto ad effetto di reintegrarlo in qualche suo dritto sul borgo di Pallauza: vedremo fra breve come l' Arcivescovo di Milano fosse beu auzi, se una sosteniore aperto, molto favorevole però a liberare quei popoli dal preteso dominio dei Novaresi; intanto dal sin qui marrato facile ne viene l'applicazione del passo di Tristano Colco senza nopo di commenti.

Altro vivissimo combattimento deve essere seguito attorno al Castello di Casalvolone, ed a quello della Briga, attesi i danni avvenuti ai medesimi, e di cui si fa cenno in altri documenti.

98. Ma dappoiché non mi è possibile di dare maggiori spiegazioni sui fatti della guerra, dirò, che in marzo già si trattava della pace: infatti la Città di Milano, la quale non aveva voluto riconoscere Federico, era sempre in timore d'un grave conflitto, che non tardo poi molto a presentarsi; desiderava perciò, che le Città vicine non consumassero le loro forze in guerre municipali per servirsene all'uopo nell'ora del maggiore pericolo; quindi nel giorno 13 marzo (2) comparvero in Vercelli gli ambasciatori dei Milanesi instando, perchè venisse nuovamente compromessa nel Podestà di Milano ogni differenza A ciò si dimostravano disposti i Yercellesi, però sotto due condizioni: la prima, che il compromesso dovesse pure venire accettato entro un mese dai Novaresi, la seconda, che niun pregiudicio si recasse alla lega ed alla reciproca cittadinanza stipulata con Milano.

<sup>(1)</sup> Memorie di Milano, tom. VII, p. 374.

<sup>(2)</sup> Bis. 11, 82.

99. Non percio si ce sava dal combattere, finchè i Milanesi ottenuta dai Novaresi l'adesione al compromesso potereno intimare ai medesimi (1), una tregua d'un mese stata pare accettata dai nostri; quandi, aeconsentendovi eziandio il Conte Guido di Biandrate (2), e dopo prestato dalle due Città il giuramento (3), per l'osservanza dei capitoli di pace sì, e come verrebbero proposti dal Podestà di Milano, il medesimo nello stesso atto di giuramento 30 maggio 1223 (4), comincio ad ordinare al nostro Comune ut tencat firmam trequam in personis et rebus hinc ad » kalendas januarii proximas hominibus Novariae, et per . Comune Vercellarum debeat manulevari prexonerios Ver-

· cellarum, qui sunt in carceribus Novariae . Sotto il vocabolo manulerari io intendo prestar mano alla liberazione rendendosi mallevadore per quelle spese, ehe erano a carico del prigioniero, e ne vedremo la "eonseguenza. 100. Poscia nel giorno 18 luglio (5), per parte dello stesso Podestà venne intinato al Comune di Novara « quatenus per sacramentum sine mora de ecetero liberent.... » a carceribus suis et suorum amieorum et suae partis omnes illos captivos jucarceratos Vercellarum et suorum » amicorum et suæ partis, quos habent, et habueruut (ex-· ceptis bannitis Communis Mediolani) .... et in tanta quaus titate, ut continctur in suprascripta manulevatione, et · omnes alios captivos, si quos habeut, quasi non forent · manulevati .... ipsis captivis primo solventibus quid quid de jure solvere et dare debent pro corum custodia et » peusione » preserivendo altrest ai Novaresi di dover annullare tutte le malleverie e riscatti prestati dai prigionieri dopo giurata la tregua e et quod non auferant.....

<sup>(</sup>t) Bis 11, 60.

<sup>(2)</sup> In atto 30 maggio Bis. I, 269.

<sup>(3)</sup> Per Novara atto 22 maggio Bis. I, 262. (4) Per Verectli 30 maggio Bis. III, 128.

<sup>(5)</sup> Bis, II, 48 e Mon. Hist, Pat. tom I, cel. 1281.

ulicul capto ad pedes sicut tollant et tollere faciunt illi, qui captus fuit ad cquum ».

Mi parve utile il riferire si fatte espressioni del documento abbenche già pubblicato, per far meglio avvertiti gli usi di quei tempi in ordine ai prigionieri, pei quali si ammettevano riscatti e liberazioni individuali sotto fideipassione, e prima di venire taluno liberato era di vopo, che odi i proprio Comune assicurasse il rimborso delle spese od il prigioniero le soddisfacesse, con determinata differenza tra il fantaccino e di li cavaliere.

101. Sin qui però risulterebbe soltanto dei prigionieri Vercellesi odella loro parte; tuttavia non pochi erano quelli della parte contraria, i quali si trovavano nelle carceri di Vercelli, anzi è necessario continuare le fila di queste trattazioni per potere con qualche fondamento riconoscere a quale dello due parti sia stata più avversa la fortuna.

E primieramente convien dire, che l'intinazione fatta al Comune di Novara dal Podestà di Milano sia stata eziandio fatta al nostro Comune per consimite liberazione, abbeneble ci manchi il relativo atto; mentre nel giorno 6 di ottobre dello stesso anno 1225 (I) essendo comparsi in Vercelli i soprastanti delle carceri di Novara, il nostro Podestà ebbe a dichiarare: e quod paratus est compensare de enstodibus » Novarie, et aliis expensis prexoneriorum Novariae usque » ad illam quantitatem, ad quam expensee nostrorum pre- xoneriorum assendunti; tiem quod est paratus ei dare su-

perfluum de prexoneriis quod supererit, si ipsi voluerint
 satisfacere expensis horum prexoneriorum

Non fa mera viglia, che una locuzione così oscura sia stata diversamente interpretata, e per vero, se badiamo soltanto al primo periodo, sarebbe appoggiata l'asserzione dell'abate Frova, che maggiore sia stato il numero dei Novaresi fatti prigioni: ma se si considera l'ultimo periodo sembrerà più essata l'allegrazione del dottore Mella, il quale nella citata

<sup>(</sup>t) Bis. tom. 'III, 180,

sua dissertazione ci lasciò scritto, esserci toccata la peggio in alcuna delle pugne, ed aver dovuto lasciare buon numero dei nostri nelle usua in emiche: a me pare tuttavia, che all'atto di quella risposta mon conoscesse ancora il Podestà il vero stato delle cose, massime per la varietà dei rimborsi come sovra osservata tra i prigionieri pedestri e quelli a cavallo; quindi abbia regolata la sua risposta in modo a provedere ad ambi i casi.

Chècchè ne sia stato, egli è però da notare, che i Vercellesi fuPono i primi interpellati dai Milanesi per aderire al compromesso, e che poscia intimata la tregua ai Notaresi, questi dichiararono acrettarlo purchè fosse pure ammessa dai nostri: quindi, come bene osserva il Frova, la parte Vercellese si presentava ancora forte ed in atto di guerreggiare, e si può conchiudere, che al momento della sospensione delle ostilità nessuna delle parti potevasi chiamare vinta, ciò dimostrandolo pure l'atto di pace, il quale altro non fece, se non se rimettere lo « statu quo ante bellum » senza indennità alcuna.

102. La quale pace fu soleunemente statuita dal Podestà di Milano in pieno consiglio 25 novembre dello stesso anno 1323 (1) alla presenza dei due Podestà di Vercelli e di Novara, dichiarando di aver esaminate, e fatte esaminare da una speciale commissione di giureconsulti Milanesi le ragioni e documenti d'ambe le parti, e dei loro aderenti, noa che le osservazioni presentate dai loro ambasciatori; quindi venne specialmente prescritto:

1.º Che ciascuna parte mantenesse inviolabile pace, condonandosi reciprocamente tutti i danni occasionati dalla guerra, e rinunciando ad ogni indennità relativa (2):

<sup>(1)</sup> Bis. tom. 1, 263.

Questa pace venne già pubblicata dal Durandi: Alpl graje e pennine Torino 1804 pag. 154.

<sup>(2)</sup> Con atto 29 novembre 1223 registrato al tom. 1, Bis. pag. 265 la Credenza di Vercelli, e gli Ambasciatori di Novara confermarono questo patto di rinunzia reciproca ai danni, salvi però gli ordinamenti fatti dal Podestà di Milano pro facto prezonezioru m.

- 2.º Che stesse fermo l'antico patto per cui Biandrate doveva stare distrutto, nè si potesse riedificare o farsene altro luogo consimile: gli uomini poi abitanti nei borghi, che già lo componevano, non potessero venir accettati come cittadini nè di Novara nè di Vercelli, a meno che già vi fossero domiciliati da dieci anni, ed ogni diritto sigunife sovr' essi dovesse esercitarsi in conune, e nou concordandosi sulla quota del fodro, ciuscuna Città potesse esigerlo a concorrenza di lire 50 imperiali;
- 5.º Che avessero a distrursi tutte le fortificazi\(\tilde{n}\) ni state fatte durante la guerra in Biandrate e luoghi dipendenti e segnatamente nella Chiesa e campanile di sau Nasario di esso luogo;
- 4.º Che i Vercellesi dovessero rilasciare liberi ai Novaresi i luoghi di Casaleggio e Gargarengo, e questi avessero a dismettere ai primi Casalvolone, e non impedire in alcun modo, che i Vercellesi vi esercitassero tutti i dritti, tal quali loro competevano prima della guerra;
- 5.º Che il nostro Comune avesse a rimettere nella sua grazia i Signori di Casalvolone, liberandoli dal bando, e dall'infamia contro di essi pronunziata, anzi lasciandoli liberamente al possesso di tutti i loro dritti precedenti nel luogo Castello e fici di Casalvolone:
- 6.º Che per lo contrario i Novaresi dovessero assolvere tutti i Conti di Biandrate e loro uomini da ogni bando o peua contro di essi pronunziata, si dovessero osservare esattamente le convenzioni stipulate dal Conte Guido cogli atti 29 marzo 1209 e 19 agosto 1213 e dagli altri Conti en 1209, colle modificazioni però quanto a questo già arbitrato dal Podestà di Milano Amisone Carentano, e che mai i Vercellesi potessero recare aiuto ad essi Conti per esimersi dall'osservanza di detti patti verso il Comune di Novara;
- 7.º Che parimenti il nostro Comune non aiuterebbe i Conti De Castello nel contravvenire ai patti fatti coi Novaresi; nè impedirebbe a questi lo esercire i primitivi dritti

nella Valenzasca, Intra ed Ossola e loro valli, e nel Vergante;

8.º Che i Vercellesi assolverebbero dalla giurata cittadinanza il Comune e nomini di Pallauza (1), ben inteso che i Novaresi loro non recherebbero alcun bando nè nelle persone nè nelle cose loro a pretesto dei fatti occorsi nella cessata guerra, liberandoli anzi da ogni bando o pena pronunciata per l'addietro;

9.º Che per converso essi Novaresi dovessero liberare il Comune d'Ivrae e suoi dipendenti da ogni vincolo della giurata cittadinanza, e che non potessero in avrenire ajutare in alcun modo nè i suddetti Iporediesi, nè il Conte Pietro di Masino, nè gli altri Conti e militi del Canavese, già loro alleati in questa guerra, nel caso di qualsiveglia nuova contesa coutro il Comune di Vercelli, il quale per parte sua non avrebbe loro inferta alcuna molestia odanno veruno a motivo del loro operato durunte la guerra ora terminata;

10.º Che fosse lecito al Comune di Vercelli ed agli uomini di Gattinara di derivare, come per lo addietro, la consuta quantità d'acqua dal flume Sesia, e che superiormente ad Oldenico nissuna delle Città di Vercelli e di Novara potesse far ponti sorr' esso fiume atti al trausito di carri o bestie, ma unicamente per semplice passaggio dei pedoni; e quindi i Novaresi dovessero entro un mese distrurre quello da essi formato, salvo agli uomini di Romagnano il tenervì le navi:

 11.º Per ultimo fu statuito, che i Novaresi non torrebbero ai Vercellesi pel transito sul ponte del Ticino maggior dritto di quanto esigerebbero dagli altri Lombardi.

103. Riepilogando questa pace vi troviamo ritorno reciproco ai primitivi dritti, rinunzia al ristoro dei danni, ed amnistia assoluta a tutti i compromessi: ma ne i Vercellesi

<sup>(1)</sup> Questa assoluzione venne poscia pronunciata dalla Credenza di Vercelli in atto 16 dicembre 1223 Bis. IV. 283

nă i Novareai rimasero soddisfuti; i soli Conti di Biandrate ottennero la conferma delle modificazioni arbitrate dal Podestă di Milano nel 1220 alla loro convenzione del 1203, le quali non erano state dapprima dai Novaresi riconosciute, e così poterono continuare la loro cittadinanza in Vercelli. Quanto ad Ivrea nulla fu stabilito circa le gia narrate differenze per Piverone e pel nuovo Castello tra monte Astrutto e Bolengo, quindi resto libero ai Vercellesi di riappiccare la guerra, come sarò per narrare.

L'esposizione di questi futi mi trasse più a lungo di quauto mi era proposto, pure con tanti documenti ancora inediti e col bisogno di riferirani nelle ulteriori narrazioni a molti dei medesini, ho dovuto adattarmivi, sperando indalgenza nella longanimità del lettore.

Altri fatti memorandi presenta pure la nostra istoria avvenuti in peudenza di detta guerra,

104, Già si è accenanto, che i Vercellesi non avevano ottento per essa alcuu soccorso dal Conte Toumaso di Savoia a malgrado l'alleanza ed i patti del 1215 rinnovati nel 1219, e ciò perehè trovavasi questi contemporaneamente impegnato in una particolare sua guerra col Comuue o Vescovo di Torino, e con molti castellari del Piemonte.

Dopo' non pochi fatti d'armi, anche in questa si fece luogo alle idee di pace, e tant' era la stima, che da quel principe e dal Comune di Torino si professava verso dei Yercellesi, che li pregarono ad intromettersi per definire le loro contese.

Accettarono i nostri l'onorevolissimo incarico, ed a malgrado le cure della duplice guerra, in cui si trovavano avvolti, deputarono per dette trattative due illustri cittadini Ambrosio Cocorella e Benivoglio de Bellano, i quali seppero conciliare tali articoli di pace, che riuscirono di gradimento non solo del Principe ma anche del Vescovo e del Comune di Torino, non che di quei Castellani piemon-

105. Il fatto risulta da due monumenti tuttora conser-

vati in questo municipale Archivio (1). Col primo di essi in data 27 febbraio 1223, il Conte Tommaso dirigendosi al Podestà e Consiglio del nostro Comune così si esprime e Gratias » universitati vestræ reddimus plurimum copiosas, quod ad > preces nostras et Communis Taurinensis ambaxatores vestros » ad partes nostras pro utilitate nostra et Episcopi Taurinensis » et Communis 'ejusdem Civitatis misistis, sed quia tregua et s concordia inter nos et homines nostræ partis et Episco-» pum Taurinensem et Comune ejusdem eivitatis, et homines eorum partis non possent sine vestra auctoritate plae-» narie firmitatem obtinere, vestram ideirco in quantum » possumus universitatem attentius deprecamur, quatenus » prædietis vestris ambaxatoribus auctoritatem et licentiam » vestram per instrumentum.... tribuere debeatis quod tre-. quas et concordias praedictas nomine Comunis Vercella-» rum confirmare debeant in hune modum videlicet, quod si treguæ per nos et successores nostros vel homines » nostræ partis Episcopo vel Comuni Taurinensi seu bo-» minibus corum partis ruptæ fuerint, et non fuerint per » nos et successores seu nuncios nostros secundum formam » ab ambaxatoribus vestris per pubblicum instrumentum sta-» tutam vel statuendam reparatæ seu emendatæ, ex tunc » Commune Vereellarum teneatur et debeat Episcopum et . Commune Taurinense, et homines sure partis contra nes » adinvare, donec per nos et successores nostros seu nuns cios fuerit factum reparamentum secundam formam a » prædietis vestris ambaxatoribus statutam vel statuendam » non obstante aliquo saeramento seu obligatione vel pacto » quo vel quibus nobis estis obstricti, (si riferisce ai patti d'alleanza del 1215)... « simili modo si Episcopus vel Co-

<sup>(1)</sup> Esistono nel mazzo IV delle pergamene. Allorquando lo scrivera il presente articolo erano ancora inediti questi due documenti, ma furono poscia pubblicati a col. 1776 e 1779, tom. II, Ch. Mon. Hist. Pat. per il che lo ridurrò a bresi termini il secondo dei medesimi.

« mune Taurinense vel homines suae partis praedictas tre-

« guas nobis vel successoribus nostris seu hominibus nostrae partis ruperint, et non fuerit emendatum « (in 14 caso debba il Comune di Vercelli dare soccorso al principe contro la parte avversa sino a compinta riparazione dell'operato contro i patti della pace).

Assecondarono tosto l'invito i Vercellesi, e fecero si che la pace fosse sotto la loro guarentigia conchiusa tra il Conte Tommaso ed il Comune e Vescovo di Torino, e quantunque ci manchi il relativo documento, pure ne risulta esplicitamente da altre atto del 1224, abbenchè poi questa pace sia stata per pochi anni osservata.

106. Egualo pace, senza però guarantigia per parte dei Vercellesi, fu a Joro mediazione stabilità fra il Conte anzidetto e quei Castellani del Piemonte, i quali nella guerra avevano tenute le parti del Vescovo e del Comune di Torino; e questo si è il secondo documento conservato nel nostro archivio in data 1225 indizione X1, 26 aprile stato ora pubblicato, come dissi, nei Monumenti di storia patria, e che perciò ommetto di riportarlo accenando solo in nota (1) la parte comprovante la nostra mediazione.

107. Le tale mediazione ci dimostra in quale conto quel Principe teneva il nostro Comune, la premura poi, colla quale egli sollecitava la rimovazione della lega del 1215 e del 1219 (vedi sopra ai numeri 24 e 76 di questo libro) sempre prima, che spirasse il quinquennio, ne è un altro solenne attestato.

<sup>(1) •</sup> Hæc est forma concordiæ factæ et ordinalæ inter Dominum

Thomam Comitem Maurianensem et Marchionem in Italia et filios suos
 et homines de sua parte et suos adjutores ex una parte, et Castet-

<sup>·</sup> lanos Pedemontis, qui erant de parte Taurinensium in presenti guerra,

et homines de corum parte et suos adjutores ex altera, quie concor-

<sup>.</sup> dia facta et ordinata est per Ambrosium Cocorcliam et Benevolium

de Bellano ambaxatores Comunis Vercellarum nomine ipsius Co-

<sup>·</sup> munis....

Infatti il Podestà e la Credenza di Vercelli in pubblica adunanza del 9 febbrajo 1224 (1), and postulacionem Domini Alberti Tetavetulae de Civitate Vercellarum nuncii et » procuratoris praedicti Comitis Domini Thomae » rinnovarono il giuramento in conferma dell'alleanza del 1215, a questo patto però: e quod sacramenta et promissiones facta et factae ab ipso Comuni Vercellarum et ipsi Comiti et . Episcopo Taurinensi, et Comuni Taurinensi non debeant infringi nec ullo modo anullari per hane sacramentorum . renovationem, sed secundum auod in pluribus instrumentis » superius compositis per Joannem Guercium notarium Vers celleusem per omnia continctur s ed ecco provato quanto io asseriva essere i nostri resi mallevadori della stabilità della pace tra il Conte ed il Vescovo e Comune di Torino. - 108. Rinnovatosi dai Vercellesi il giuramento della lega, eguale rinnovazione se ne fece dal Conte Tommaso e da suoi figli Amedeo ed Aimone, e quindi poi da moltissimi Vassalli, tra i quali mi piace annoverare: Guillelmus de Bellefort - Ubertus de Villet - Ubertus de Saxello - Guido de Cerbaix - Bonifacius filius vice comitis de Augusta: risultandone dai relativi atti sottoscritti in Zambaret - in Aquabella - in Orsero - in Aosta - in Susa dal giorno 3 al 46 marzo 1224 (2).

100. Sebbene per l'assenza del Marchese di Monferrato fossero da quel lato tranquilli i Vercellesi; pure, prevedendo, che nol sarebbero per lungo tempo, cercarono di provvedere vie meglio alla difesa di quel confine accettando sotto la loro protezione gli nomini di Morano, i quali, salve le ragioni di supremo dominio degli Spedalieri di san Giovanni di Gerusalemme, cni appartenevano, promisero ai Vercellesi in atto 10 aprile 1224 (3) ε quod juvabunt Verecellesi pro Communi et diviso, et exercitum facient et

<sup>(1)</sup> Archivio Civico mazzo IV pergamena.

<sup>(2)</sup> Ibi.

<sup>/3.</sup> Bis. IV. 171.

- » cavalcatas quandocumque et quocumque placuerit Com-
- · muni Vercellarum pro defendenda terra Communis Ver-
- . cellarum et rebus, quas tenet Commune Vercellarum, ita
- s tamen quod homines de Morano non teneantur ire super terram Marchionis Montisferrati... et in reverentiam
- Civitatis Vercellarum, ut a Communi Vercellarum defen-
- » dantur, promiserunt ipsi Potestati..., singulis annis dare
- · Communi Vercellarum libras 25 papienses.

110. Tanto più volentieri i Vercellesi si premunivano da quel lato perchè i Casalaschi non contenti d'essere stati da essi assolti, ed immemori di dovere la loro liberazione dal carcere, ed il ristauro della loro Città alle sollecitudini del Vescovo Ugone loro Signore temporale, contrastavano ora al medesimo l'esercizio de' suoi diritti, che auzi senza il previo di lui assenso avevano prestato omaggio a Federico in persona del suo ambasciatore Everardo de Lutrec. cosa che non poteva a meno di infastidire il Vescovo; e tanto più i Vercellesi, non mai stati ben accetti a quello Imperatore. .

Non mancò però il Vescovo di far rientrare quegli ingrati nel loro dovere, sottoponendoli alla multa ossia banno di lire mille: oltre che il trovarsi in Vercelli in quell'anno il rinomatissimo nostro Cardinale Guala Bicchieri, rivestito anzi della qualità di legato Pontificio, mi fa credere, che, come in altri affari di questa sua patria, si sarà pure in questo adoperato, e quindi i Casalaschi in atto pubblico 20 giuguo 1224 (1) per mezzo del loro Podestà ed ambasciatore promisero al Vescovo e stare, et obbedire omnibus mandatis ipsius... ad omnem suam voluntatem et miscricordiam quaecumque eis praeciperet » obbligandosi a rivocare tutto quanto avevano statuito ed operato in pregiadizio dell'autorità del medesimo, il quale loro ordinò specialmente quod nunquam facient fidelitatem alicui nuneio alicujus

<sup>(1)</sup> Questi due documenti tratti dall' Archivio Eusebiano sono stampati presso l' Irico Rer. Patr. pag. 71 e 72.

Imperatoris aliquo tempore sine requisitione et licentia Vercelleusis Episcopi, qui pro tempore fuerit, et hos maxime infra unum mengem, si ipse Episcopus vel ejus successor ultra unum mensem non posset defendere eos ab

» exercitu vel a banno Imperatorum » il che tutto venne accettato e ratificato dalla Credenza di Casale nel succes-

sivo atto del 2 agosto stesso auno.

111. Ad altro lato però erano principalmente rivolti i pensieri dei Vercellesi: la pace pronunciata coi Novaresi ana li aveva soddisfatti; pure non potendo a meno di osservaria per allora riguardo ai medesimi, non credevano contravvenirvi attivando la guerra contro gli Iporediesi non stata espressamente prolibia in quel trattato, come ebbi ad osservare nel riferirlo.

Per meglio però assicurarsi dell'esito procurarono di allargare la loro giurisdizione e le alleanze loro nel Canavese quindi in atto 25 febbraio 1224 (1) ricevettero a cittadinanza e sotto la loro protezione due consignori del Caftello di Settimo Roviero, cioè Giacomo e Caglieta, Sice, i quali si sottoposero sì essi che i loro comini in perpetuo alla giurisdizione del nostro Comune « in exercita, in itinere, » et cavalcatis, et justitia facienda et in omnibas eliis qua » ad jurisdicionem pertinent sicut sust, et faciene, et facere » tenentur Cives Vercellarum... et promiserunt suprascripti » Domini, predictar Potestati nomine Communis... de medictate castri, in que habitant, Septimi Rovearii pro prae-» dicto Communi Vercellarum facere pacem et guerram, et

o dare, et vetare stratam cui vel quibus Commune Vero cellarum voluerit,.. salva fidelitate Domini Uberti et Doo mini Henrici comitum Cabaliacze o .

112. Edotti poi i Vercellesi dalla esperionza della passata guerra di quale danno loro fosse stato l'aver contrario il Conte Pietro Valperga di Masino, per altra parte dovendo rimetterlo in grazia, giusta il trattato di pace, cercarono

<sup>(</sup>t) Bis. IV, 433.

anzi di renderselo aderente e parziale nella nuova guerra. che intendevano aprire contro gl'Iporediesi, ed addivennero perciò ad un accordo col medesimo in data 18 maggio di dette anno 1224 (1), nel quale fra i melti patti reciprocamente stipulati, promise il Conte, « quod infra quindecimi · dies postquam inde requisitus fuerit... incipiet et faciet » a domo sua et de omnibus castris suis, et villis , et de omnibus hominibus suis, et de tota sua terra querram » bona fide... omnibus illis personis villis castris universita-. tibus et Civitatibus, cum quibus Comune Vercellarum querram · habebit... item quod ipse Petrus et homines de terra sua... » ibunt et venient in exercitibus et cavalcatis Comunis, et » permanebunt et stabunt quamdiu Cives Vercellarum ibi steterint: retinendo tamen dictus Dominus Petrus tot de s suis hominibus bona fide, ut castra et terram suam custodire valeat,... eo salvo, quod non tenentur facere guerram pro Communi Vercellarum Episcopo Iporegiensi et specialibus villis et castris Episcopi ita quod non intellio gatur aliqua exceptio facta de Civitate et hominibus Ynoregine ... et exceptato quod non debeat facere, guerram vel exercitum, vel cavalcatam pro Communi Vercellarum ontra dominum Imperatorem, vel contra Episcopum Taurinensem, vel contra Episcopum Vercellensem vel contra o dominum Gothofredum de Blaudrate et heredes suos, vel · contra Comites de Gualperga subs parentes paternos ». Viceversa i Vercellesi promisero di difeudere esso Conte

Viceversa i Vercellesi promisero di difeudore esso Conte e suoi dipendenti, e di non fare alcuna pace o tregua nelle guerre, in cui sarebbe intervenuto, senza comprenderlo nel l'accordo: che se lo stesso Conte incominciasse qualche guerra pei dritti suoi particolari, dovesse il nostro Comme intimare primieramente alla parte a lui contraria il dover sendergli ragione entro giorni quindici, e non ottenendolo avesse a prestargli ajuto con tutte le sue forze; e siccome i Vercellesi si riservavano l'eseguimento dei patti giurati

coi Comuni di Milano e di Alessandria, e col Conti di Savoia o di Biandrate, perciò in caso di guerra del Conte Pietro di Masino con taluni di quelli, si obbligarono ad interporsi come mediatori, e condurre i contendenti a durevole pace.

Fra gli altri patti contenuti in questo accordo, che doveva rinnovarsi ogni quinquennio, noterò soltanto quello, per cui si riconobbero i possedimenti di detto Conte Pietro; vale a dire i luoghi di Masino, Bulgaro, Maglione, (però feudale verso i Vercellesi), Caravino, Settimo e Cossano, e gli abitatori dei quali venivano perciò compresi nel trattato mêdesimo.

Abbenchè in quest'atto fra le persone, che il Conte escluse dell'obbligo suo di far guerra a piacimento dei Vercellesi, non si legga compreso il Marchese di Monferrato, nondimeno io credo, che il suo nome manchi per difetto della copia, mentre in altro atto dello stesso giorno, volendosi provvedere in particolare al castello di Maglione già infeudato al Conte, si ebbe a convenire a mediazione del Vescovo Ugone da Sessa « quod si Commune Vercellarum · haberet manifestam guerram contra Marchionem vel illos · de Cauapicio, vel alios de partibas illis, et dictus Comes

- » Petrus per Commune Vercellarum requisitus fuerit, te-
- » neatur ipse Dominus Comes Petrus ponere aliquem civem · de Credentia habentem bis millia librarum papiensium pro
- · Castellano in Castro Magloni, qui jurare debeat quod fa-
- eciet guerram et defensionem, secundum voluntatem Com-
- · munis Vercellarum (1).

113. Così ordinate le cose, altro non rimaneva, se non se reinvestire il Conte Pietro del fendo di Maglione, da cui era decaduto per avere guerreggiato col suo Signore: epperò con un terzo atto dello stesso giorno 18 maggio (2), in adunanza generale del popolo, il Podestà di Vercelli

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 138.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 136.

s cum lancea, quam sua tenebat manu » concesse l'investitura di detto castello, villa e territorio di Maglione al Conte Pietro e suoi discendenti maschi, e dopo questi alle femmine sotto il giuramento di fedeltà al Comune da lui pubblicamente prestato.

114. Acquistato in tal modo un potente ausiliatore nel Canavese, il nostro Comune diede mano ad adunare l'esercito per combattere gl' lporediesi, i quali probabilmente non avevano cessato dall'intrapresa fabbricazione d'un castello vicino a Monte Astrutto in luogo, che pretendevasi di giurisdizione Vercellese; e di questo esercito abbiamo un cenno in atto del 27 stesso maggio 1224 (1), laddove il Podestà di Vercelli per particolari ragioni ebbe a dispensare i Blandratesi dall'intervenire, e in hoc presenti exercitu proposito faciendo contra Iporedienzes.

. 115. Per provvedere poi al miglior esito della guerra ed ad ogni evento della medesima trattarono i Vercellesi colli signori Corrado piecolo e Corrado lungo da Settimo nella valle di Mont'alto; che se non li otteunero alleati nel guerreggiare, pure riportarono dai medesimi in atto 8 luglio stesso anno (2) formale promessa, che ad essi Vercellesi e loro ausiliarii sarebbe mantenuta piena sicurezza e pace nei loro dominii di Sertimo Faxeta od altro nuovo castello. e che essi avrebbero inoltre la seguente facoltà « si vero · necessarium fuerit alicui de Civitate vel jurisdictione Vere cellarum, vel aliquibus eorum auxiliatorum, vel si ab i-· nimicis suis forent persecuti, sit eis licitum habere ree gressum sive reductum in prædictis castris et fortiis di-· ctorum Dominorum eundo et redeundo libere et cum · omni securitate dum fuerint in corum poderium · certamente poi per mantenere l'osservanza di qualche patto feudale, quei signori Corradi vollero, che loro fosse lecito in propria persona vel uno filiorum uniusenjusque, ita

<sup>(1)</sup> Cod. de patti I, 258.

<sup>(2)</sup> Bis. IV.

 quod sint tantum duo milites cum corum scutiferis, ire
 in anzilio defensionis Iporedicusis terrae et cum Potestate Iporejense vel Consulibus, si ab eis inde forent requisiti > singolare interpretazione di doveri feudali; riservarsi di andare a difendere Ivrea, ed accordare intanto il transito e rifugio ai Vercellesi, che volevano moverbe anerta.

116. Dopo tale apparato non risulta però, che siasi dato mano alle armi, almeno per allora, e forse i Vercellesi dovettero soprasedere per tunore di riaprire la guerra con 
Novara, che dimostravasi poco soddisfatta della pronunciata 
pace, per essere rimasta esclusa da ogni dritto sul territorio di Casalvolone fin dal precedente secolo vagheggiato.

Il Signore di quel Castello Guglielmo da Casalvolone ed in particolare i suoi figli Guido e Giacomo erano al tutto ligii dei Novaresi, ed abbenebè col trattato di pace ridotti di bel nunovo sotto la giurisdizione Vercellese, continuavano uttativa segrete mene a favore di quelli, del che addattosi il nostro Podestà intimò loro nel giorno 6 maggio 1924 (1) di dovere conseguare il Castello « occasione facti et factorum « quod et quae videbattur inter Commune et homines No-variae et Commune et homines Vercellarum » parve, che volessero obbedire giacelè risposero: tenervi di già il no-stro Commune due millii ed uno serivano, epperò ne potesse disporre a suo piacimento; tuttavia vedremo fra breve la loro vera intenzione.

117. La pace coi Novaresi non aveva annullate le convenzioni tra i Vercellesi ed i Conti di Biandrate in quanto non si trotavano contrarie a quelle da essi precedentemente stipulate con Novara e confermate o modificate dal trattato, premeva quimdi ai Vercellesi di tenersegli adereati e segnatamente il Conte Guido; tanto più che quella pace non sembrava bene consolidata; alcune differenze però erano insorte con quest' ultimo circa il risarcimento dei gravi

<sup>(1)</sup> Bis. 1, 346.

danni avuti nel suo Castello della Briga; vediamo infatti che alla domanda del Podestà per un prolungo a trattare di queste indeunità, lo stesso Conte in atto 26 giugno 1234 (1) rispose non potere dilatare terminum hoc tempore pro multis negotiis siti imminentibus in preparando se ad enndam in Romaniam (2).

418. Come in altri affari a beneficio pubblico s'intromisero auche in questo ed il Vescovo Ugone ed il nostro Cardinale Guala Biechieri, ed eziandio l'Arcivescovo di Milano, che allora si trovava in Vercelli, quiudi a mediazione dei medesimi il Conte Guido con altro atto del 12 seguente luglio (3) dichiario di rimettersi pienamente all'arbitrio del Podestà di Vercelli Bertramo di Lampugnano, facendo sin d'allora finale liberazione al Comune s' pro omnibus damni ni hine retro factis et datis et illatis a Novariensibus in partibus s.

119. A quest'atto generoso del Conte Guido (abbenchè vi si abbia poscia soddisfatto anche in altro modo) corrispose tosto il Comune, e dacchè per la morte poco prima accaduta del di lui fratello Conte Corrado eransi ad esso Comune devoluti aleuni feudi, ne venne sotto la stessa data (4), solennemente investito lo stesso Conte Guido tanto pel castello di Monte Orione e sue pertinenze in Robiallo d'Grignasso, come per un fabbricato in Vercelli e per altri stabili e diritti in Arboro e suo territorio, con espressa probibzione però quanto al primo di detti feudi di permutarlo o darlo in dote, ipotecarlo o farne altra alienazione «in naliquo cine Novarienze, e el jurindictioni Novarienzi vel estima in Communa Novarienze, e el in alia persona, per

<sup>(1)</sup> Cod. dei patti I. 255.

<sup>(2)</sup> Vita del Cardinale Bicchieri dell'abate Frova, pag. 129, nota 9.

<sup>(3)</sup> Vedasi infra al n. 139.

<sup>(4)</sup> Bis. IV, 138.

quam possit pervenire ad Commune Novariae, vel ad ali quem hominem, qui sit vel fuerit de jurisdictione vel Ci vitate Novariae.

Queste effreuate clausule, e l'obbligo assunto dal Conte Guido di riunovare ogni tre anni il giuramento di fedeltà ivi prestato ai Vercellesi per detto Castello di Monte Orione, dànno a conoscere qual conto essi ne facessero a fronte dei Novaresi, coi quali prevedevano non loutana una nuova guerra.

120. Frattanto i Vercellesi memori, che coll'atto 50 dicembre 1222 (vedi N.º 36 di questo libro) nell'accettare a
cittadini i Signori del Castello e gli abitatori delle Valli di
Pallanza, Intrasca cel Ossola avevano loro promesso, che
giammai sarebbersi da essi fatta coi Novaresi • pacem sed
treguam per quam supponantur jurisdictioni Novariae •, non
contenti della pienissima amuistia loro poscia ottenuta colla
pace arbitrata dal Podestà di Milano, ne potendo aprire ai
più compromessi un aslo nella propria giurisdizione, perche vi ostavano i patti della pace medesima, vollero ciò non
di meno procurar loro un altro luogo di rilugio, ove potessero ritirasi liberi dalle angarie dei Novaresi.

Forse taluno dei lettori vedrà raffigurate in questi fatti aleune delle prescatanee circostanze, e ripetendo il noto adagio a nil sub Sole novum » nel mentre esalterà l'animo generoso dei nostri padri proseguirà con ansia questo tratto di storia, sperandone un felice risultamento; se non che a malgrado degli ottenuti provvedimenti la fortuna non arrise a quei Valligiani.

121. Allorquando al N.º 98 io accennava, che l'Arciveseovo di Milano, ben lungi di far oppugnare dai Novaresi il borgo di Pallanza, cra anzi a questo favorevole, io alludeva al trattato, che sto per esporre, e che sebbene giurato dalla nostra Credenza e dai Nunzii dell'Arcivescovo nel giorno 28 ottobre 1224 (1) era stato già prima concertato,

<sup>(1)</sup> Bis. tom. III, 120.

Si noti che a questo trattato assistettero in Vercelli come testimonti

quando il medesimo trovavasi nel mese di luglio in Vercelli, e poscia conchiuso sul fiuire d'agosto dal nostro ambasciatore Robaldo de Crevacorio.

In esso l'Arcivescovo Enrico da Setala per lui e per la sua Chiesa Milanese promise di ricevere « Dominos de ca» stello et alios nobiles et homines de Pallantia de valle

Intrasca et Oxola, quibus ad hanc concordiam pervenire

» placucrit, in protectione et descusione, et habitatione super

terram suam ad habitandum tam in personis quam in rebus
 et in omni corum justicia, assignando et provvidendo et

ando cis locum idoncum et competentem ad habitandum,

in quo habeant mercatum etc. ..

122. Doveasi però prevedere, che i Novaresi irritati dalla diserzione di quei popoli avrebbero guerreggiato l'Arcivescovo ricettatore dei medesimi; quindi nell'atto stesso si soggiunge: « quod si Commune Novariae faciet guerram, » vel damnum dabit Domino Archiepiscopo vel hominibus suis, qui sunt citra Ticinum versus Vercellas, ipsum Commune incipiet et saciet querram Communi Novariae ex parte sua, vel resarciat totum damnum, quod Commune Novariae ipsi Domino Archiepiscopo vel hominibus suis . faciet vel dabit, et usque ad quinque annos attendatur et Deservetur; et si contigerit, quod Commune Vercellarum intret in querram hac de causa, promisit Dominus Archiepiscopus et similiter Commune Vercellarum, quod neuter s illorum faciet pacem vel trequam vel posum fraudolosum sine altero, et quod querrabunt bona fide quousque querra · duraverit ..

Se poi taluno osservasse come si stipulassero coll'Arcivescovo di Milano patti, che portavano indirettamente la rottura della pace ordinata soltanto nel passato dicembre dal Podestà e Consiglio della Città stessa di Milano, io gli

Dominus Rainerius l'icecomes de Ulegio, Dominus Philippus l'icecomes de Invorio, dalla quale famiglia dei Visconti d'Invorio, vuotsi disceso l'Arcivescovo Ottone, ed il Magno Matteo.

Legal

risponderei, che a quest'epoca già si era rinnovata in essa Città la guerra civile tra i nobili ed i popolani, per il che l'Arcivescovo era stato espulso con quelli, e soltanto addi 10 giugno 1225 vi potè rientrare in segnito alla pace diffusamente riferita dal Corio, (1) eche il Giulini provò con sana critica essere stata conclinas in detto giorno.

125. Se dal Isto dei Novaresi si attizzava reciprocamente la discordia, pare che dal lato d'Ivrea s' intavolassero move trattative per la pace, imperocchè il nostro Commue in atto 28 Bre 1224 (2), ne richiese il consenso del Conte Guido di Biandrate, il quale diede bensi facoltà ai Vercellesi di far pace o tregna cogli lporediesi, ma a condizione, che stessero ferme tutte le altre obbligazioni, e tutti i patti conchiusi tra esso Conte ed il nostro Comme, e et specia- liter in illo Capitulo... quod Commune et homines Vercellenum tenentur servare praedictus comitem Guidonem e contra Commune et homines Isperajese.

Ancora questa volta, e probabilmente per cause di detta - riserva, non si potè conclinidere la pace ritardata sino al-l'anno 1251, abbenchè non siavi memoria di fatti d'armi in tale frattempo; ma se non si guerreggio da quelle parti non rimase oziosa la nostra militzia ne auco in questo anno 1224 e nel seguente, mentre i Vercellesi, fedeli esceutori dei patti della lega contratta cogli Alessandrini, mandarono loro un competente soccorso nella guerra da essi iniziata contro dei Genovesi nel nossesso del castello di Caprinitta.

124. Questa spedizione ci vien narrata da Bartolomeo Seriba autore contemporanco ma assai parziale dei Genovesi; esso ci diec (3), che un esercito di Alessandrini, Tortonesi, Milanesi e Vercellesi si mosse verso Capriata, ma conosciute le maggiori forze dei Genovesi elarga terga derunte che trotranti poscia questi ultimi in patria dopo

<sup>(1)</sup> Mihi pag. 195.

<sup>(2)</sup> Archivio Civico Cod, dei patti foi, 55

<sup>(3)</sup> Anusii di Cenova iter, Ital, tom. VI, col. 436.

la presa di Moltaldello l'esercito Alessandrino s'impossesso di Tessaroglio, e tentato invano il castello d'Arquata si disciolse per quell'anno: e nel successivo 1225 parra lo stesso autore due fazioni avvenute tra Genovesi. Alessandrini e Tortonesi, che se ammette una ritirata di quelli al primo scontro, vuole poi, che grave danno ne sia avvenuto al territorio di Alessandria al secondo attacco: accenna eziandio, che in maggio gli stessi Alessandriui in un coi Vercellesi siansi inoltrati a danno del Comune di Asti. siccome alleato dei Genovesi, e dice, che questi mandarono in soccorso di quel Comune una parte dell'esercito, a cui giusta una esistente convenzione intervenivano 200 militi del Conte Tommaso di Savoia (1), ma tace assolutamente della rotta toccata agli Astesi non una volta, ma replicatamente nello stesso anuo, come ebbero a confessarlo lealmente gli stessi loro Cronisti.

1925 · Matenses inceperunt gueream cum Alexandrinis ad instantiam, et de pecunia Janueniam, et circa medium junium equitaverunt cum exercitu baunito apud Quatordas, et ibi fuit prelium. Astenses terga verterunt et capti fuerant de ipsis circa CC; alii autem se reduxerunt in castro Quatordearum, et dederunt Mediolanensibus qui ibi erant, obsides CL, quos ipsi dederunt illis de Alexandria, et prædicti CL steterunt iu earereibus Alexandriae circa dios autos et dimidium, ubi multa mala et vituporia passi sicut in personis et rebus, ex quo multi mortui sunt ).

125. Infatti troviamo in Ogerio Alferio (2) anno Domini

<sup>(1)</sup> Spiega qui il Cronista la convenzione tra il Corte Tommaso ed i Genoresi, per cui questi deverano dargili di provvisione lib. 26 pro mitile cum donnello armatise et duobus scutiferis omni menere e tiù lo vulli accemnare affinchè megito s'intendano i patti stiputati da esso Conte coi Vercellest (num. 24 di questo libro) over vi si sparta di 100 militi, a ciascumo dei quali tenevano dietro tre altre persone.

<sup>(2)</sup> Rer Ital. tom. XI, 142.

Con frasi presso che nguali lo stesso scrittore deservic la seconda rotta dei suoi Astesi avvenuta nelle vicinanze di Calamandrino nel giorno 7 settembre di esso anno, con avervi lasciato 800 prigioni nelle mani degli Alessandrini, ed atmendue queste rotte sono pure confermate da Guglielmo Ventura, altro Cronista della Città d'Asti (1).

Che a questi fatti d'armi, gloriosi per gli Alessandrini, nabiano partecipato i nostri, non i può essere alcun dubio, sia perchè lo scrittore Genovese fa menzione dei Vercellesi, sia perchè in un documento conservato nel pubblico Archivio (2) con data 29-agosto 1225 il Podesta di Vercelli rispondendo ad una citazione avuta per parte d'un delegato Pontificio residente in Asti protestò « cum Astensibus » guereram habere, et ideireo per se vel suum nunciun» vel. Communia Vercellenisi ire non audere.

Gli annali Genovesi non parlano più di Vercelli in quella guerra, sebbene siasi aucora prolungata; ma conviene credere, che nella pace, poscia arbitrata dai Milanoli dopo ilgiugno dell'anno 1227, (3) e per la quale il Castello di Capriata fu devoluto alli Alessandrini, anche gli ausiliarii siano stati confemplati.

126. Ma si torni alle nostre dissenzioni col Novarese. Un atto del 2 dicembre 1224 (4) ci dà a conoscere, che si continuava a tenere in istato di guerra il castello della Briga di spettanza del Conte Guido di Biandrate, poiche il medesimo fece quittanza di lire 560 pavesi pagategli dal Comune a saldo « damnorum datorum ipsi Comiti in Ozola » et Meolo et Briga vel alibi, et occasione custodiae Praeteriac de Briga, et custodiae Brigae usque ad medium

<sup>(1)</sup> Ibi 190.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 439.

<sup>(3)</sup> Vane erano riuscite le trattative intavolate siu dai precedente anne e di cui fa menzione l'atto 22 gennaio 1227 a col. 1339, tom. II, Chartarum Mon. Hist. Pat.

<sup>(4)</sup> Rer. Ital. Tom. XI - 1911.

annum proxime renturum > tale quittantat però venne
 Norariae vel jarisdictionis Novariae trent ad obtidionem
 castri Brigae, vel ibi aedificarent castra, vel equitarent in

· Oxola · .

Temevasi adunque la riunovazione della guerra, e se per una pante ne porgeva pretesto il già riferito accordo coll'Arcivescovo di Milano, per altra poi le mene dei Novaresi coi Signori di Casalvolone davano pur motivo ai Vercellesi di rompere la pace.

127. Non pochi documenti fanno aperto, che i Novaresi spalleggiati sotto mano da quei signori, tentarono di far acquisti in detto territorio ad oggetto di erigervi una fortezza, che potesse all'uopo competere coll'antico castello di ragione dei Vercellesi, ma questi, avvertiti di tali segreti maneggi, vi posero tanti ostacoli a far cadere a vuoto il progetto. Cominciarono ad obbligare i Consoli di Casalvolone ed alcuni de notabili del luogo a rinnovare con atti 5 e 7 gennaio 1225 (1), il giuramento di osservare i precetti del Podestà; quindi da quest'ultimo nel giorno nono dello stesso mese (2), s'intimò alli Guidone"e Giaconio figli del signore di Casalvolone Guglielmo di non uscire da questa Città senza permesso, e di dovere intanto dar cauzione entro 24 ore per lire 100 imperiali: uno di essi, il Giacomo, rinnovò bensì nello stesso giorno il giuramento di osservare i precetti del Podestà (3), ma intanto egli ed il fratello fuggirono non ostante il divieto, per il che li vedremo posti al bando del Comune.

128. Sembra, che il trattato d'acquisto si fosse iniziato specialmeute col monastero dei Cisterciensi di Casalvoloue, e forse per opera dell'ubate del monastero del Coronato, da cui il primo in qualche modo dipendeva, e siccome tali

<sup>(1)</sup> Bis. 1, 351.

<sup>(2)</sup> Ibi. 347.

<sup>3;</sup> Ibi. 351.

Monasterii non erano sottoposti alla giurisdizione dei Vercellesi, così ottennero questi in primo luogo, che i fratelli Ardizzone, Enrico e Tommaso, altri dei consignori di Casalvolone loro aderenti, intimassero al monastero di esso luogo di non fare alcuna vendita o cambio di fabbricati o terreni con chicchessia, asserendosi avvocati fondatori dei monastero medesimo, e come appare dagli atti 7 -e 8 aprile 1225 (1).

Non tardarono a presentarsi in Vercelli nel giorno 19 stesso mese gliabati di Mirmondo e di Gasalvolone protestando pubblicamente «quod non fecerunt nee factum habent, nec » fuit nec est cum eis per aliquod tractatum, quod ferebatur de facto monasterii Casalisqualonis nec ejus possessionum » cum Communi et hominibus Novariae et aliis corum ocuation (2) ».

129. I Sercellesi avvano già in questa circostanza adottato, nel giorno 8 stesso aprile (3), una legge generale
quod castra, jurisdiciones, munitiones et honorantiae, quae
sunt in confiniis, vel circa confinia Vercellensium a quasunt in confiniis, vel circa confinia Vercellensium a quasunt in confiniis, vel circa confinia Vercellensium a quasunt in confiniis prope confinia non possim neque debant
a liquo casu vel titulo, seu aliquo modo pervenire in toto
vel in parte in aliquam personam, in aliquado collegium
sice in aliquam universitatem, quod quaece non sit de Civitute vel jurisdictione vel districtu Vercellarum e questa
probibizione di alienazioni dei castelli e di dritti signorili ai
forestieri per entro i quattro miglia in vicinanza del confine venne fatta sotto pena di millità dell'atto, e di confisca
della cosa venduta, dontata, od altrimenti alienata.

150. Questo statuto però non concerneva le semplici possessióni, e tanto meno quelle dei monasteri; quindi non aucora persuasi i Vercellesi dalla protesta di detti abati, che realmente non si trattasse dai Novaresi per l'acquisto

<sup>(</sup>f) Bis. IV, 384, 385.

<sup>(2)</sup> Bis. 1, 349.

<sup>(3</sup> Cod. acquisti 43; disposizione di poi adoltata dai Duchi di Savoia.

del monastero di Casalvolone, ottennero, che il Vescovo Tusculano Cardinale Nicolao commettesse all'abate di Mirmondo di farne a quei monaci espressa proibizione, e come esegui egli infatti con lettere loro intimate il 19 maggio 1225 (1), nelle quali, a maggior chiarezza del fatto, convien notare questo preambolo, and nostram pervenit audientiam. . quod vos locum monasterii nostri cum terris suis circum-» stantibus vendere aut permutare Vovariensibus intenditis, ac locum specialiter ubi castrum vel aliam munitionem con-» struant, » che anzi gioverà riferire eziandio alcune espressioni contenute nella delegazione mentre, oltre a spiegare quel fatto, danno pure a conoscere come il nostro Cardinale Guala Bicchieri appoggiasse gli interessi della sua patria sane ad aures nostras pervenit quod Abbas et Con-· ventus de Casaligualone ordinis cisterciensis sollicitati · frequenter, ut locum monasterii sui cum possessionibus · adiacentibus vendant Communi Novariensi · quindi prosiegue il Cardinale Nicolao ingiungendo all'abate di Mirmondo di proibire assolutamente ai monaci di Casalvolone ogni ulteriore trattativa . scientes, and nos offendent aravissime, ct venerabilem patrem nostrum amicum Gualam · tituli sancti Martini praesbiterum Cardinalem, cujus gra-. tiam et favorent Ordini nostro scimus plurintum oppor-. tunam. contra se et totum ordinem nervetuo provocabunt ». 151. Non era adunque infondato il sospetto, anzi convien dire, che si trattasse di far pure emigrare i terrieri per traslocarli

che si trattasse di far pure emigrare i terrieri per traslocarii in sito dipendente dai Novaresi, dacchi in altro atto 8 luglio (2), si fece prestare giuramento ai Consoli e notabili di Casalvolone, di non far contratti delle tore possessioni con forestieri est quod non recederent de praedicto loco ad habitandum extra jurisdictionem Vercellarum.

152. Frattanto i sostenitori di cotesti maneggi, cioè i figli di Guglielmo signore di Casalvolone, si erano evasi da

<sup>(1)</sup> Bis. I, 343, 344, 345.

<sup>(2)</sup> Bis. 1V, 403.

Vercelli e non averano voluto pagare il loro contingento del fodro, quindi si dovette procedere all'esecuzione sui loro beni auche per le multe relative, il elte conosciuto dai Novaresi, nè potendo essi direttamente opporvisi, spedirono a Vercelli due Ambasciatori a pretesto di sostenere le ragioni dei creditori Novaresi sui beni oppignorati, e la Credonza nostra si dichiarò pronta in atto 16 maggio di detto anno (1), a farne foro rendere giustizia, come di ragione.

135. Ilo accennata questà circostanza sia per avvalorare il supposto accordo di detti signori di Casalvolone coi Novaresi sia per far conoscere, che sebbene le parti fossero ben lontane dalla conciliazione pur si manteneva una forma almeno di pace, non risolvendosi nel l'una nel l'altra di omperha apertamente iu un'epoca, in cui già appariva il bisogno di riunirsi tutti contro le smodate pretese di Federico, ed eziapdio per l'influenza che sovr'e see esercitava il Comune di Milauo, col quale i Vercellesi avevano in quest'anno rinuovati i patti di reciproca cittadiuanza, appareadone da giuramento da quello prestato nel giorno 7 febbraio (2).

154. Alcuni dei nostri scrittori, e fra questi lo stesso abate Frova, credettero, che in quest'anno 1225 siano seguite scorrerie per parte dei nostri sul territorio Novarese, traendone argomento da che i Vercellesi furono citati in atto 29 agosto (5) avanti un delegato pontificio pel risariomento dei danni occasionati per l'inecadio di una cassa in Ghemme di spettanza dei cavalieri di san Giovanni in Gerusalemme, nua io credo trattarsi ancora delle conseguenze della guerra del 1225, meutre i danni dati alle Chiese o luoghi ceclesiastici non s'intendevano tacitati, od almeno non vi cra diritto a tacitarli colla sola rinuncia stipulata nel trattato di pace; e nello stesso modo, che da un documento pubblicato nel tomo 1, Mon. Hist. Pat. col. 1289, in

<sup>(1)</sup> Bis. III, 182.

<sup>2</sup> Archivio Civico, marzo IV, pergamena.

<sup>.3</sup> Bis. 1V. 139.

data 3 dicembre 1226 appare essere in quel torno siata interdetta la Città di Novara; e in causis quae rerinature inter quadam Ecclesia Sercellensi diocesia ex una parte et Commune Novariae e così egualmente per parte degli Spedalieri si sarà continuato il procedimento contro dei Vercellesi; anut si la memoria di altra querela per danni datl da questi ad un beneficio vicino a Ponzana dipendente dalla Chiesa di s. Ambrogio di Novara e tempore guerrae existenti inter Commune Vercell. et Commune Novariae e stata poi aggiustata alcuni anni dopo, cioè con atto dodici settembre 1228 (1), mediante il pagamento di fire 10 imperial, e viò in epoca in cui durava la priusa pace.

perain, e toi in ejoca in cui univa a prina pare.

135. La pertinacia però dei Signori di Casalvoloue nello
spirito di ribellione era così dimostrata, che il Podestà di
Vercelli in giorno di domenica 25 novembre 1225 (2) ne
pronuncio il bando nella seguente forma « quia cum Guido
sfilus Domini Guilelmi de Casaligualone et Jacob frater
cjus jurassent stare mandatis Domini Potestatis Vercellarum, et ipse cis per sacramentum praccepisset, ne de
Givitate Vercellarum sine licentia cius vel sui missi eseire deberent, quod pracceptum ipsi pomitus contepserunt... venientes contra juramentum tamquam perjurii,
euntes et teniantes, et facientes, et operantes malnu et
detrimentum Communis Vercellarum ii deo pracdicta potestas, nisi hine ad quindecim dies venerint stare ad
mandata pracdictae potestatis, ponit cos in banno Communis Vercellarum in avere et in persona ».

136. L'essersi da Federico intimata si Lombardi una dieta in Cremona per la pasqua del 1226 li pose in sospetto, che egli volesse ristabilire in Lombardia l'assolutismo del suo impero, così inumanamente esercitato nei Regni di Puglia e di Sicilia, sospetto che veniva confermato dalla chiamata di molte genti d'arme dalla Germania, le

<sup>(1)</sup> Cod. acquisti I, 252.

<sup>2</sup> Bis. IV. 392.

quali capitariate dal figlio di quell'imperanto dovevano per quell'opera passage in Italia, ove già teneva in pronto a sua disposizione una falange di feroci Saracini; quindi le Città Lombarde giudicarono prudente di rinnovare l'antica lega.

157. Il Muratori, il Giulini, e con essi il Frova sulla fede della cromaca di Robandino (1), non ebisero difficoli di notare come già esistente in esercizio la lega di Lombardia sia dall'anno 1225, per avere quel cronista narrato, che in esso anno sull'istauza dei Rettori di Lombardia fosse stato liberato il Conte di s. Bonifacio dalle carceri di Ferrara, in cui trouvassi proditoriamente racchinso dal Salinguerra.

Mi sia lecito di clevare un dubbio a tale riguardo: gli atti deun rinnovazione della lega descritti dal Corio (2), e desunti come cgli disse dall'originale, comincia no alla di marzo 1226, ed in essi niun vestigio di preceduta organizzazione, e di nomina dei Rettori; pure il fatto narrato da Polandino in ordine alle istanze dei Rettori di Lombardia è incontrovertibile, dacche l'antore della vita del Conte Rizzardo scrissa egli pure (5), etum citan rectoribus Lonibardia perfettam hominis improbantibus mandatis conctus peum pundo post liberum dimisit ».

La questione sta nel riconoscere se tale liberazione sia seguita nel 1225 come si legge, forse per errore di ammaumense, in Rolandino, ovvero nel 1226 dopo gli atti della lega: ora io osservo, che l'autore della vita del Conte Rizardo dopo le già acceunate parole liberum dimitir prosegue diceudo « anno mon seguenti omnibus pene octuarinta se-

<sup>(1)</sup> De factis in marchia, Rer. Ital. tom. VIII, cot 186.

<sup>(2)</sup> Edizione Veneta del 1565, pag. 204.

<sup>(3)</sup> Rer. Ital, tom. VIII, cel. 125.

Vedasi pure la Cronaca del Monaco Padovano - ibl tom. VII, col.

<sup>671 —</sup> ove narrata la sedizione all'anno 1225 soggiunge in questo modo:

• Tandom post multorum malorum perpetrationem facta fuit com-

<sup>»</sup> positio... mediantibus Rectoribus Lombardiae ».

natoribus etc. e si fa a narrare la famosa sedizione dei Montecchi avvenuta in Verona per comune consentimento Montecchi avvenuta in Verona per comune consentimento mell'anno 1227 (come a quest'anno la riferi lo stesso Maratori); da ciò parmi poter conchindere, che la liberazione di Riccardo siccome avvenuta l'anno prima di quella sedizione debba notarsi al 1223, e quindi verrebbe a cessare ogni contraddizione cogli atti della lega.

158. La prima data di questi atti, secondo il Corio, sarebbe del 6 marzo 1226, a cui corrisponde realmente per quell'anno il giorno di Fenerdi ivi cunuciato (sebbene il Muratori ed altri la stabiliscano alli due di esso meso di marzo sulla fede del "Sigonio). Tali atti furono celebrati presso la Chiesa di s. Zenone del luogo di Mosio sul Mantovano, e quantunque nel primo di essi non sia nominato il nostro aComune, nel successivo però del 7 aprile intervenero a rappresentarlo i nostri ambasciatori Alberto Tetavechia ed Ambrogio Porca, e vi sì prestò dai rispettivi Rettori il giuramento secondo la formola intieramente riportata dal Corio (1).

Io non mi fermerò a spiegare gli atti di questa lega in oggi ben conosciuti, limitandomi a dire, che una tale rinnovazione non più eseguita dall'anno 1208 (V. n.º 8 di questo libro) era però legalmente appoggiata all'espressa facoltà riservata alle Città e Signori dell'autica lega uei capitoli della pace di Gostanza; avendovi ora aderito i Comuni di Milano, Bologua, Piacenza, Verona, Brescia, Faenza, Mantova, Vereelli, Lodi, Bergamo, Torino, Alessandria, Vicenza, Padova, Trevigi, ed ancora Crema e Ferrara.

159. Persino il Marchese di Monferrato, tuttochè parente di Federico, entrò nella lega, come vi eutrarono pure i Conti Ottone, Gocio, e Gottofredo di Biandrate, abbenchè quest'ultimo fosse stato nominato Conte di Romagnuola dallo stesso Federico con diploma dat. Messance anno 1221

<sup>1)</sup> Mihi pag. 201.

meuse junio (1) che anzi l'adesione di essi Conti di Biandratte alla lega avvenne a sollecitazione dei Vercellesi, come ne consta dal relativo atto 10 novembre 1226 tutt' ora conservato nel nostro Archivio (2) dal quale appare, che uno dei due Bettori del nostro Comune per la lega si fu in quell'anno Guizcardo Carrasio.

Lo scopo principale di questa lega era diretto a propugaare anche colla fotza i diritti e privilegi acquistati dai Comuni Italiani e confermati uella pace di Costanza, ma volgeva pure a mantenere la concordia fra gli stessi collegati per conservarli più forti in occasione del pericolo comune, ed a rompere ogni commercio ed adesione con quei Comuni e Signori, che tenevano la parte dell'Imperio; quindi varii statuti vennero sanciti, e specialmente in una adunanza tenuta in Verona nel giorno undici aprile stesso anno, a cui intervenne il Podestà di Vercelli, come ci luscio scritto il Corio.

140. Il pontefice Onorio sempre intento a promuovere la Crociata in terra Santa, prestò da principio troppa fede a Federico, il quale allegava essere quella unicamente ritardara dalla ostinatezza delle Città Lombarde nell'opporaj in pretesi suoi diritti, epperò esso Pontefice credette di eccitarle, per quanto poteva, a concordarsi cell' Impero; ma non tardo poscia a ricousocere le vere intenzioni di quell'Imperante, il quale giuuse perfino a far leva di soldati sullo stato pontificio, oltre alle gravi imposizioni arbitrariamente ordinate sugli ecclesiastici per prepararsi ad irrompere con potente esercito in Lombardia; isonde non mancano scrittori, i quali asserirono, che lo stesso Pontefice corrispondesse di poi colla lega Lombarda, e la incoraggisse a rintuzzare la superbia di Federico.

 Discese però egli a piccole giornate col suo esercito sperando di poter congiungersi coi Tedeschi, che suo

<sup>(1)</sup> Sassi in nota n. 2 alla pag. 919 del Sigonio.

<sup>(2)</sup> Bis 11, 40.

figlio doveva condurre di Germania: ma alloranando egli seppe, essere loro stato chiuso il passo dai Veronesi nella valle dell' Adige, e riconobbe eziandio, che ben poche erano le Città a lui aderenti, non potendo altrimenti sfogare la collera sua, ritiratosi in s. Donnino, lanciò da quel luogo il bando dell'Impero contro le Città e Signori collegati, con solenne dichiarazione dat.... mense Julii diretta per la sua esecuzione al suo fedele Comune di Como, (1) nella quale però hassi un cenno di trattative precedenti, che io non vidi ancora da alcuno scrittore riferite, leggendovisi cexposita quoque ultima forma pacis quam implere, sieut apud Mereariam convenerint, denegarunt , che anzi per questo pretesto, ed argomentando che la lega dovesse aversi per una congiura e società illecita, ottenne che il Vescovo di Ildeschein fulminasse contro quei popoli la scomunica. come lo stesso Federico ebbe ad asserire nell'anzidetta sua dichiarazione.

Di questa sconunica ne parlò eziandio Cottifredo Monaco, dicendola pronunciata da quel Vescovo; e qui tune verbi Crucis ministerio fungebatur » (cossia legato pontificio per la crociata come s'interpreta da qualche scrittore) « annuentibus, et approbantibus universis Lombardiae praclatis, » sed canudem scatentiam postea Pupa Onorius recocavit (2) ».

Ecco il mantello con cni sempre si copriva Federico verso la Chiesa per isfogare la sua rabbia contro i Lomendi proponendoli quali sconci disturbatori della Crociata, quando ognun sa quanto egli vi fosse avverso; e da ciò si comprende, come si trovassero riuniti in san Donnino molti dei Vescovi nelle Gittà stesse componenti la lega (5) fra quali l'Arrivescovo di Milano, e Giacomo Carisio Vescovo

<sup>(</sup>t) Vedansi le lettere imperiali dirette a quel Comune, e trascrille dal Ghilini a pag. 32.

<sup>(2)</sup> Sigonio in nota 20, pag. 926.

<sup>(3)</sup> Muratori Antiq. Medii .Evi tom. 11, 725.

142. Adunque la spedizione di l'ederico si ridasse a spacciare diplomi a favore de'suoi aderenti, fra quali il Conte Tommaso di Savoja, che nominò suo Vicario in Lombardia (2), ed a spiccare condanne contro le Gittà confederate, privando segnatamente la Città di Bologna del privilegio dello studio canerale.

143. Anche la Città nostra ebbe in particolare la sua intimata, se pure è legittimo il documento riferito dal prevosto Colli nella sua storia manoscritta della chiesa di s. Evasio di Casale: secondo il medesimo il Marchese Ottone del-Caretto, allegandosi delegato Imperiale, ed asserendo di avere già ordinato al nostro Comune di risarcire a detta Chicsa i danni infertile nella distruzione di Casale nell'anno 1215; stante l'inobbedienza all'intimato precetto, diede il. giuramento al preposto della stessa Chiesa sull'ammontare di quei danui, ed affermando questi, che i medesimi potessero ascendere certamente a più di lire dodici mila pavesi e forse anche a ventimila, esso Marchese del Caretto condanno i Vercellesi al pronto pagamento di lire diecimila al preposto di sant' Evasio, confermando la multa già dapprima comminata ed incorsa di mille libbre d'oro, la cui metà dovesse appartenere al fisco Imperiale. Questa sentenza fu pronunciata nel giorno 7 maggio 1226 nella Chiesa di sant' Ambrogio di Frassineto (5).

L'abate Frova nulla trovando in Archivio, che comprovi l'essersi presa per l'addietro dall'Imperatore alcuna inge-

<sup>(1)</sup> Gjulini tom. VII, 407.

<sup>(2)</sup> Vedi la storia di Torino del Ferrero ediz. 1712 parte 2. pag. 157.

<sup>(3)</sup> Deconti, notizie storiche della Città di Casale ecc. Casale 1838 vol. 2. c. 396.

reiza nella liquidazione di que danni, na apparendo di alcuna esecuzione della profferta condanua, dubiterebbe quasi della sincerità del documento, o tutto al pin vorrebbe atribuirlo a vendetta dell'Imperatore contro una delle Città della Lega; io debbo però osservare, che non constandoci d'alcun seguito al procedimento ecclesiastico, che era stato intavolato per detti danni all'anno 1218 (sopra N.º 65) riesce probablie che il Vescovo l'gone, trovandosi, come vedemmo, alla Corte Imperiale, abbia fatta instanza per le opportune provvidenze, e che una tale instanza sia stata più facilmente accolta da Federico tratundosi di umiliare una Città a lui contrarja, sebbene poco effotto abbiano poi conseguito le sue minacce.

144. Egli è noto, che Federico convintosi dell'importanza delle sue armi si ritirò in Puglia, e giudicò per allora più a proposito d'interessare il Pontefice a terminarele controversie colla lega Lombarda, per il che sull'adosione di questa siasi poscia dal Papa Omerio profferito il
laudo in data 5 gennaio 1227, per cui l'Imperatore e suo
figlio dovessero condonare ogni offesa cessando i bandi e
condame pronunciate contro i collegati, ricevendo anzi
questi ultimi nella sua primiera grazia con restituzione reciproca dei prigionieri: dovessero poi i collegati per onore
di Dio, della Chiesa e dello stesso Imperatore dare e mantenere per un biennio 400 uomini d'arme da operare in
soccorso di Terra Santa, e quì rilure lo scopo primario
del Pontefice Onorio; scopo, che invano promosse sin negli
attimi mesti di sua vita.

Accettato da ambe le parti l'arbitramento, l'Imperatore, verso il febbrajo 1227 (1), dichiaro di finettere in sua grazia le Città, i Inoghi ed i signori tutti collegati, fra'quali il Marchese di Monferrato ed i Conti di Biandrate: ma non fu cuso, che per parte loro si adempisse all'obbligo di

D Muratori Antiq. Med. Acri dis. 41 Tom III p 800.

detti armati, mentre ben altre voglie avea Federico, che di recarsi in Palestina, quantunque l'avesse più volte promesso.

145. Parve, rhe per qualche tempo avessero i Vercellesi a riposare dalle guerre, senouchè, cessato il pericolo comune, rinasevvamo pur troppo le discordie municipali, e quella coi Novaresi poteva dirsi soltanto sopita: essendo in quel mentre venuto a notizia del novaro Comune, che quello di Milano fosse per conchindere un accordo con essi Novaresi, fu soltecita la Credonza di spedire in quella Metropoli il Podesta è due Ambasciatori, i quali in pubblico Consiglio protestarono al medesuno, di dovere in qualsivoglia concordia coi Novaresi riservare, e mautenere fermo il patto di reciproca cittudinanza già stipulato coi Vercellesi, e ne ottennero formale assicuruzione come dal relativo atto 26 ottobre 1227 (1).

146. Dal lato poi del Monferrato, abbeachè non apparissero discordie cel Marchese Bonifacio, pure volendo i nostri vieppiù assicurarsi di Paciliano, su cui quel Marchese milantava forse il diploma Imperiale del 1219 (supra N. 74) rinnovarono- con quel Commune il 9 aprile 1228 (2), i patti già stipulati nel 1214 promettendo di difendere esso Comune in qualsivoglia guerra «anlo et exceptato — quod i insultus, vel cambium fieret in homines vel res Paciliani occasione alicuita debitis (3), oltre ad alcune essenzioni in fatto di pedaggi, e col solo carico di pagare il «fodro per lire duccento e non oltre: facilitazioni queste ultime, le quali provano, quanto premesse ai Vercellesi il conservarsi fodeli quegli abitanti.

147. A quest'anno 1228, il Pingonio (4), volendo riferire la lega contratta dal Delfino di Vienna coi popoli di To-

<sup>(</sup>t) Bis. 11, 78,

<sup>(2)</sup> Arc. Civ. Pergamene mazzo 4.

<sup>(3)</sup> Vale a dire ecceltuato il caso di semplici rapprevaglie vedi § 7, cap. t. del tibro III.

<sup>(4)</sup> Augusta Taurinorum p. 35.

rino, Pinerolo, e Testona, Piosassco, Bagnolo e Barge contro il Conte Tommaso di Savoia, cadde in errore rimpetto ai Vercellesi trascrivendo meno esattamente una clausula del trattato « liceat Delphino alia foedera, jam cum Marchiono Montisferrati inita, cumque Mediolanensibus, Vercellensibus, « Alexandrinis conservare » I Vercellesi erano troppo discosti dai possedimenti del Delfino, nè consta di alcuna lega col medissimo; ora però l'errore è manifesto mercè la pubblicazione di quel trattato, che porta la data del 13 lugito 1227 indic. 1.a. (1), laddove non già il Delfino, ma bensi I Torinezi elboro a fire la suddetta riserva « item teneatur» dictus Dominus Delphinus in hac societate, fraternitate,

amicitia et conjuratione recipere, si Taurinensium fuerit
 voluntas, Mediolanenses, Vercellenses et Alexandrinos et

aliarum societatum, vel locorum Comunia, quae sint de
 societate Lombardiae.... salva tamen eidem Domino ami-

citia, quam ipse habet cum Marchione Montisferrati, hoc
 intelligatur, solummodo quo ad defensionem terræ ipsius

intettigatur, solummodo quo ad delensionem terra ipsus
 Marchionis, quomodo possidet in præsenti .

Potrebbesi qui domandare come mai i Torinesi potessero sperare, che i Vercellesi entrerebbero in quella lega contro il Conte di Savoia dopo di esserne stati i pacificatori nell'anno 1225, e dopo che i medesimi si erano resi in certo modo mallevadori della conservazione della pace (V. n. 105 di questo libro).

A tale domanda ovvio sarebbe il rispondere, che di molto erano a quest'epoca variate le nostre relazioni col Conte Tommaso, imperocchè sebbene si fosse nel 1224 rinnovato con esso il trattato di alleanza, pure due auni dopo i Vercellesi erano stati astretti a portarsi in rinforzo delli Alessadrinj, e combattere i militi del Coute siccome collegato cogli Astesi e coi Genovesi; che più nel meutre il nostro Comune e quello di Toriuo avevano preso parte alla rinavata lega generalo di Lombardia, esso Conte per lo compata le contra per la contra pe

<sup>(1)</sup> Mon. Hist, Pat. leges municipales col. 518.

trario aveva seguite le parti di Federico: quindi nessuna meraviglia, se i Vercellesi si tenessero in quest'epoca come svineolati dall'allecaza già contratta col Conte Tommaso. Tuttavolta però non mi consta, elle la riserva fatta dai Torinesi nel loro trattato sia stata poscia accettata dal nostro Comune.

148. Ad ogni buon fine i Vereellesi proseguirono le pratiche per meglio assicuraris dal lato del Canavese rievendo a concittadini Garibaldo e Robaldino Siguori d'Azeglio, concedendo loro addi 15 luglio 1228 (1) per anni dieci la riduzione del fodoro a pagarsi soltanto in ragione di soldi cento di estimo, quando pure fosse imposto ai cittadini e non ai forensi, con altre frunchigie, mercè le quali i detti Signori posero a disposizione del nostro Comune la metà loro spettante nel Castello d'Azeglio, e promisero far guerra e pace ad arbitrio del medesimo.

Poscia nel seguente anno e sotto il giorno 19 maggio (2) vollero i Vercellesi, che il Conte Pietro di Masino rinnovasse il giuramento per l'osservanza delle convenzione stipulata nell'anno 1224 (supra n. 112) e quindi aneora addi 8 successivo luglio (5) reinvestirono il Conte Ardissone fu Conte Paino di S. Martino dei feudi di Castelletto e Gifflenga, cercando così di tenere uniti i diversi rami della potente casse dei Valperga, giacchè prevedevano non lontana una guerra coi castellani del Canavese troppo parziali verso del Marchese di Monferrato; e perelè non era spenta la discordia col Novarese, anche da questo lato procurarono di rendersi più forti sia coll'inibire ai Signori di Confenza di fare aleuna vendita di beni a forestieri (4) sia coll'acquistare naovi diritti e giurisdizioni in Casalello (5).

<sup>(</sup>t) Bis. 11, 300.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, 147, 148, 149.

<sup>(3)</sup> Bis. IV, 141.

<sup>(4)</sup> Precetto 19 marzo 1229, Bis. I, pag. 27.

<sup>(5)</sup> Atto 29 marzo 1229, Bis. I, 264.

149. Queste cure particolari non toglievano, che si attendesse per mezzo di delegati ad attivare gli affari della lega Lombarda; infatti noi troviamo, che a promuovere la pace in Verona sullo scorcio del 1227, ovvero nei primi mesi del 1228 intervennero per Vercelli i Rettori Giacomo Orario e Orsetto Gabello (1). La partenza poi di Federico alla volta di Terra Santa sembrava rendere meno necessaria la lega, se non che l'Italia superiore erasi già radicalmente divisa in due partiti, riconoscendovi appunto a quest'epoca i migliori scrittori l'attuazione delle fazioni conosciute sotto nome di Guelfa c Ghibellina: quindi i Bolognesi ajutati da buon numero delle Città della lega s'innoltrarono a danni dei Modenesi, perchè tenevano la parte imperiale, ma unitisi questi ai Parmigiani e Cremonesi per ben due volte fugarono nel 1228-29 gli assalitori, talchè i Rettori della lega adunatisi in Verona nel maggio 1229 (2) e fra di essi un Illiberto pel nostro Comune (3) stabilirono, che nessuno degli alleati continuasse ad avere commercio con quelle tre Città di parte Imperiale.

150. Ritornato poscia Federico da Terra Sauta, abbenche i Lombardi conoscesero rimanergli non poco a fare in Puglia per ribattere le armi colà spedite da Papa Gregorio, pure, sospettando ch' egli fosse per calare dipoi a loro dauni, si adunarono in generale congresso nella Città di Milano addi 2 dicembre 1229, ed ivi posto a partito se occorresse qualche riforma ai patti della lega, decisero di confermarli come erano stati concliusi in Mosio, e ne rimovarono il giuramento stato per parte dei Vercellesi prestato dal loro Podestà Zenone de Andito, dal Rettore Giacomo de Tarbo, e dagli ambascatori della Credenza Uberto de Salugia e Nicolò Alsato (4).

<sup>(1)</sup> Ghilini, Annali d'Alessandria, Milano 1666, pag. 32

<sup>(2)</sup> Tristano Caico, pag. 279.

<sup>(3)</sup> Corio pag. 218.

<sup>(4)</sup> Corio pag 220.

151. L'anno 1230 sembrava tuttavia assicurare i Lombardi, attesi i trattati di pace, che si coltivavano tra l'Imperatore e Papa Gregorio, stati poi conchiusi nel giorno 9 luglio in San Germano, per cui Federico ottenne nel successivo agosto l'assoluzione delle censure, nelle quali era incorso. A malgrado però di quei trattati, i Milauesi credendo, che il Marchese di Monferrato ed il Conte di Savoia avessero invitato Federico a discendere in Lombardia, giudicarono miglior partito lo anticipare le ostilità prima che il nemico avesse tempo di adunare tutte le sue forze (1); epperò assistiti da varie Città della lega, ed in ispecie dai Piacentini, entrarono addi 9 giugno nel Monferrato, ove presero a viva forza il Castello di Mombaruzzo, e ridussero a patti, sebben per poco, lo stesso Marchese; quindi l'esercito loro capitanato da Uberto da Ozeno si portò a saccheggiare il territorio Astense sino in vicinanza delle mura di quella Città (2) e rivoltosi poscia verso il Piemonte tanto s'innoltrò, che giunse ad edificare un Castello nel luogo di Cunco ove si erano ricoverati gli uomini di Savigliano e di Sandalmazzo (5) insofferenti del dominio del Conte di Savoia, se non che lo stesso Conte unitosi col Marchese di Saluzzo ed altri potenti vicini diede ai Milanesi battaglia campale, e questi, vedutosi cadere estinto il loro condottiero, risolsero ben tosto di ritirare l'esercito.

Abbenchè nessuna Cronaca o documento dell'epoca, ma soltanto uno storico posteriore (4) ci assicuri dell'intervento dei Vercellesi alle narrate fazioni dell'anno 1250, rio none dubito però di affermarlo, perchè risulta positivamento della

<sup>(</sup>f) lbi.

<sup>(2)</sup> Cronaca d' Asti Rer. Itai. tom. XI, coi. 142.

<sup>(3)</sup> Guaivano Fiamma Rer. Ital. tom. XI, coi. 671.

<sup>(4)</sup> Vedasi il Tesauro, Storia di Torino vol. II, pag., 158, nota 160, ve all'appoggio di varii seriitori stabilisce, che in essa guerra, nelia quale al Milanesi erano associali il Fercelleri, i Torinesi e Testona, renne quest' ultima Città distrutta dagli armati del Conte di Savoia, e quindi riedificata dai Milanesi col nome di Moncalieri.

loro partecipanza alla continuazione di essa nel 1231, e perchè a tenore dei patti speciali con Milano, e generali come parte della lega, non poteva questo Comune rifiutarsi dal prestar mano alle stesse imprese.

152. Egli è poi a credere, che in esse parteggiassero a pro del Marchese di Monferrato non solo s'i castellani del Canavese ma eziandio i Conti di Biaudrate, e ciò io deduco dal trattato che sto per riferire, mentre il nostro Camune, conscio di dovere nel prossimo anno 1231 ripigliare la guerra sull'instanza dei Milanesi vogliosi di vendicare la morte del loro capitano Uberto da Ozeno, stimò opportuno di guarentirist da invasione alle spalle, con porre termine alle invetegrate contese cogli liporediesi, acquistando il loro appoggio mercè un trattato di lega difensiva ed offensiva.

Molte osservazioni dovrebbero farsi intorno a questo trattato, che porta la data del 27 gennaio 1231, (1) ma per amore di brevità ne accenuerò sommariamente le principali stipulazioni.

 Gli uomini d'Ivrea ed ogni altro solvente il fodro con essi giurcrebbero la fedeltà ai Vercellesi nel modo risultante dalle antiche investiture per riguardo ai castelli di Bollengo e S. Urbano.

2.º Ciascun Comune difenderebbe gli uomini e le proprietà dell'altro contro chicchessia, spiegandosi l'obbligo ai Vercellesi di difendere quei d'Ivrea anche dai Canti di Biandrate.

3.º I Vercellesi aiuterebbero gli Iporediesi ad ottenere regione e ristoro dei danni loro inferti dai Conti e Castellani del Canavese ed eziandio dal Conte Pietro di Masino, se pure per quest'ultimo il potessero essi Vercellesi senza spergiuro attesa la convenzione esistente col medesimo;

<sup>(1)</sup> Bis. I, 40.

Una parte di questo trattato net concernente il Borgo di l'iverone trovasi a col. 1311 a 1313 del tom. I, Mon. Hist. Pat. desunta dall'Archivio d'Ivrea.

ad ogni modo però ne l'ano ne l'altro Comune potrebbe in avvenire riceverlo a cittadino.

- 4.º Parimenti i Vercellesi non potrebbero senza il previo assenso degli Iporediesi aceettare a cittadino o socio aleuna persona, comunità o corpo della giurisdizione o Vescovado d'Ivrea o di Valle d'Aosta, tranne que luoghi, che già loro appartenevano, ed eguale proibizione s'intenderebbe fatta agli Iporediesi rimpetto a persone o corpi della giurisdizione o Vescovado di Vercelli.
- 5.º Riconosciuti come spettanti al Comune di Vercelli nel Vescovado Iporediese i luoghi di Alice, Meolo, Archo, Erbario, Loggie, Uliaco, Maglione, Torazzo ed Azeglio; quanto al Borgo di Piverone già da gran tempo conteso (V. n. 12 del libro I e n. 18 2 e seguenti di questo libro II); il medesimo per lo avvenire sarebbe comune ad ambe le Città, le quali non permetterebbero agli abitanti di ritornare negli antichi luoghi di Unasaco, Livione e Palazzo.
  - 6.º Il Comune di Vercelli dismetterebbe ogni diritto di spettanza privata degli liporediesi nella villa di Baroglio e nel Castello al piano, e non permetterebbe, che il suo castellano in esso luogo di Buroglio recasse molestia ai rustici dipendenti dai cittadini d'Ivrea salva guaita scaraquaita et arredio Castelli.
- 7.º Nissun acquisto di lorghi o castella potrebbero fare i Vercellesi nella giurisdizione o Vescovado d' Ivrea, nè fabbricarvi fortezza salvo nei luoghi già di loro spettanza, e caso ne erigessero in borgofranco non potessero accettarvi ad abitare alcuna persona dipendente dal Conte di Masino, se pur non fosse del luogo di Maglione, siccome a lui infeudato dagli stessi Vercellesi.
- 8.º Il nostro Comune aiuterebbe quello d'Ivrea a reintegrarsi nel possesso di tutti i diritti e giurisdizioni per esso aequistate tanto al di quà che al di là della Dora sotto il Podestà Ruffino de Ganzano.
- 9.º Ogni altro acquisto che venisse a farsi o dai Vercellesi o dagli Iporediesi nel Vescovado d'Ivrea al di quà

della Dora o nella valle d'Aosta s'intenderebbe comune alle due Città.

10.º Giascun Comune farebbe guerra viva sulla richiesta dell'altro senza restrizioni, nè potrebbe poi concordare alcuna tregua o pace salvo di comune consenso.

11.º Per ultimo a compenso delle concessioni fatte dai Vercellesi si obbligarono gli Iporediesi a dare loro la quarta parte totius fodri acquisti facti tempore Domini Rufni de Laude tune potentati Yporejae a Comune Yporejae et per ipanm Comune, cum fuerit exactum et collectum, sulso quod propter hoc... praedictum Comune Vercellarum nullam habeat jurisdictionem, vel intelligatur posse kubere in toto Episcopatu Yporejae et jurisdictione; et Comune Vercellarum tenentur adjusare bona fide ad colligendum et excutiendum praedictum fodrum in tota jurisdictione et Episcopatu Yporejae citra padum, si fuerit reguisitum.

153. Sarebbe difficile il decidere se maggiori sieno state le concessioni fatte dai Vercellesi col rinuuciare alla metà di Pivrone di quanto ottenero dagli lprordiesi, maneando ogni dato per valutare il quarto del fodro da questi ultimi ceduto, e su chi e come il medesimo cadesse; tuttavolta però venne a crescere con ciò l'autorità del nostro Comune, checchè gli Iporediesi abbiano avuto cura di esprimere, che con tale cessione non s'intendeva di accordare alcuna giurisdicne; per altra parte fu sempre utilissimo il trattato pre le imminenti guerre, che stavano per ricominciare, anzi lo credo promosso a quest'effetto dai Milanesi, od almeno deve essere seguito d'accordo con essi, giacche il nostro Comune promise di fare in modo, che li medesimi si readessero fra tre mesi malleradori di sua esecuzione con obbligarsi a costringervi la narte, che vi fosse di poi renuente.

154. Dopo alcuni mesi, cioè alli 12 giugno 1251 se crediamo al Fiamma ed agli Anuali di Milano, quel Comune spedì l'esercito capitanato da Ardingo Marcellino ad invadere il territorio di Monferrato, ed il Corio (1) ci narra,

<sup>(1)</sup> Mihi pag. 215.

che i Milanesi in numero di mille uomini d'arme e quattromila fauti col concorso di 100 soldati Novaresi, 60, Piacentini ed altrettanti di Alessandria giunti al Gume Po, e gettatovi un poate sbaragliarono l'armata del Monferrato, e quindi procedeudo acquistarono molte castella, fra le quali Ciriale e Girazo, là dove Ardiugo capitano dei Milanesi fu ammazzato con una palla di ferro.

La presa di queste due fortezze viene determinata dal Conte Giuliui (1) al giorno 18 agosto quanto alla prima ed al 14 settembre per la seconda, ma uessuno dei citati acrittori fece meuzione alcuna del coucorso dei Vercellesi, eppure vi presero parte, e parte molto attiva e principale. Infatti nel mostro muicipole Archivio (2) si conserva

un atto 1251 indic. IV die sabathi quatuordecimo mensis junii, che giova riferire in parte e couvocata Credencia

- . Comunis Vercellarum per præcones in exercitu obsidionis . Clavaxii Dominus Obizo Caza Vercellensis Potestas et
- Credenciarii illius Civitatis, qui ad illam Credentiam con-
- venerant, pro se et pro Comune et hominibus Vercella-
- rum... constituerunt... procuratorem Villelmum de Ferrario.
- o civem Vercellensem ad proponendum... coram Domino
- » Guala Episcopo Brixiensi quidquid ei videbitur.... pro
- » utilitate Comunis... et specialiter ad proponendum coram
- » dicto Episcopo et coram qualibet alia Ecclesiastica per-
- · sona, quod non habent aliquam jurisdictionem ordina-
- riam vel delegatam ad aliquid proponendum ipsi Pote stati et Comuni et hominibus Vercellarum ».
- Actum apud tentorium ipsius Potestatis coram testibus etc.

Con qualche fiducia di spiegare in appresso l'oggetto di quel mandato, intorno al quale niuno dei nostri scrittori seppe dare alcun lume; osservo intanto, che i Vercellesi si trovavano realmente iu assedio formale di Chivasso sin da?

<sup>(1)</sup> Tom. VII, pag. 453

<sup>(2</sup> Mazzo V pergamene.

14 giugno, circostanza questa che ci fa dubitare dell'asserzione de scrittori Milanesi, i quali pongono la partenza del loro "esercito, pel Monferrato soli due giorni avanti, a meno si voglia credere, che l'avesse preceduto quello dei Vercelesi, incaricandosi particolarmente di detto assedio uel mentre stesso, che i Milanesi iuvadevano le altre terre del Marchese.

155. Ora ritornando all'oggetto della fatta procura altro lume nou ci somministra l'archivio se non che sotto la stessa data il procuratore Deferrario ebbe a presentarsi in Saluggia al Vescovo di Brescia, ove protestò a nome del Comune di volersi appellare al Papa da qualsivoglia provvidenza si volesse dare da quel Vescovo, opponendogli mancanza di giurisdizione e actum in castro Salugiarum prope scalas pa-· latii Domini Hugonis Episcopi Vercellarum anno Dominicae . Incarnationis 1231 ind. IV die sabbati 14 mensis junii (1) >. Siffatte proteste ed appello erano come clausule d'uso, che talvolta, e come in questo caso, si facevano precedere alla stessa proposizione per sospenderne ogni effetto, e le medesime, cosa singolare, venivano per lo più rispettate portandosi quindi la questione in Curia Romana, se pure non trattavasi d'oggetto politico, come credo di supporlo in questa circostanza.

Se il Pontefice Gregorio nell'atto di conciliazione coll' Imperatore Federico aveva inserto l'obbligo di perfetta amnistia a favore di quei popoli, che gli avevano prestato soccorso armato, nulla però aveva stipulato in ordine alle vertenze tra la lega lombarda ed esso Federico, quindi standogli a coro il definirle, affine di togliere al medesimo ogni pretesto, formulò gli articoli di pace, e con sue lettere (2) diede incarico al Vezevo di Vercelli ed a quello di Brescia per riportarne l'adesione dalle Città confederate.

Esse non avevano però fiducia alcuna in quell'Imperante,

<sup>(1)</sup> Archivio Civico mazzo V pergamene.

<sup>(2)</sup> Lib. V, ep. 2, Rainaldi an. 1231.

da cui lo stesso Pontefice volle fidejinsori per la sua parce particolare, quindi iu quest'anno 1251 si mostrarono ben lontane dall'aderire al trattato, e questo appunto io credo sia stato l'oggetto della proposta, che il Vescovo di Brescia come uno dei delegati intendeva di fare ai Vercellesi stando in Saluggia nel palazzo del condelegato Vescovo di Vercelli, a cui probabilmente non conveniva immischiarsi a tale ricuardo coi suoi diocesani.

156. L'aderenza che per lo più si verificava tra il Marchese di Monferrato ed i Conti e Castellani del Canavase, e l'obbligo assuntosi dal nostro Comune di sostenere le pretese di quello d'Ivrea verso dei medesimi lo ponevano in necessità di guerreggiarli; a ciò eseguire cou maggiore nerbo d'armata si rivolse all'aleata Milano facendole sotto li 50 settembre 1251 formale domanda d'opportuno sussidio, e dal relativo atto (1) ricaviamo che il nostre Dodesta recatosi in Consiglio di quella metropoli denunciò al medesimo « quatenus debeat in eo sacramento, quo tenetur . Comuni Vercellarum pro Comuni Mediolani, preparare.. et dare e sis... ducentos milites bene priparatos ad serviciam Comunis Vercellarum ad eundum et equitandum in

Canapicio et contra comites et castellanos Canapicii et
 corum homines hine ad medium mensis octobris, et quod
 ad ipsam terminum debeat dare bannum comitibus et

castellanis Canapicii et corum hominibus iu rebus et per-

Questa domanda era regolare ed appoggista ai patti taute volte rinnovati di lega offensiva e difensiva fra le due Città, sempre per parte nostra religiosamente osservati: che anzi i Milanesi dovevano vedervi pure il loro interesse per conservare l'acquisto di Chivasso miancciato da quei castellani troppo aderenti al dispossessato Marchese; eppuro la domanda non fe accolta ancorchè reiterata per ben due solte con altro atto del 5 novembre stesso anuo ed otto susse-

<sup>(1)</sup> Bis. tom. 11, 70

guente gennaio (1); nè in questa sola circostanza il nostro Comune dovette sottostare a quella superiorità, che in ragione di sua potenza cercava di esercitare la repubblica di Milano sulle altre di Lombardia anche in isfregio delle convenzioni, sobbene a dir vero nel presente caso possa recarsegli a scusa una eminente ragione di Stato nell'interesse di tutta la lega Lombarda.

157. Federico si rodeva nel vedere una opposizione armata, che già l'aveva fatto retrocedere nel 1226; egli covava un'aspra vendetta contro i Milanesi come speciali direttori della lega, lusingava bensì il Papa coltivando trattati, ma intanto determinava di tenere per la festa d'Ognissanti una dieta in Ravenna, ove aveva chiamato il figlio coi principi dell'Impero sotto vista di conciliare le cose, ma ben con altri fini. Gregorio IX non li ignorava, tuttavia bramoso della pace et nolens ullam dare cuique materiam malignandi commetteva ai Vescovi di Vercelli, Brescia, e Mantova (2) di esortare i Rettori della lega a non frapporre impedimento al transito degli Alemanni per l'effettuazione della dieta, ma i collegati temevano e con ragione le iusidie di Federico, epperò adunatisi in Bologna, ben lungi dal mandare deputati alla Dieta, si opposero virilmente al transito di quei principi.

Ebbe bensì luogo al ss. Natale l'adunanza in Ravenna, ma pel ristretto numero di deputati potè conoscere Federico quanto pochi fossero i Commi a lui aderenti; per il che vieppiù adirato contro le città confederate proibì a quelli lo assumere a Podestà alcuna persona abitante nelle medesime: prolizione risuscita improvvida, imperocebà i Geno-

<sup>(1)</sup> Bis. II, 83, 84.

Nell'ullimo di essi atti gli ambasciatori Vercellesi facevano pure in-Manza perchè i Milanesi ponessero al bando gti uomini del Canavese siccome stati banditi dal nostro Comune.

<sup>(2)</sup> Dat Reate V. Kal, octobris pont. anno V presso il Rainaldi all'anno 1231

vesi, i quali già avevano eletto a tale ufficio Pagano da Pietrasanta Milanese; non vollero disdire al prestato giuramento, e ben presto dovette l'Imperatore rivocare il lando contro di essi pronunciato, per non veder passare quella repubblica al partito contrario (1).

Frammezzo alle narrate circostanze d'un comune gravissimo pericolo possono bensì trovare qualche scusa i Milanesi, se a vece di aderire alle nostre instanze per un soccorso d'armati nella guerra contro il Canavese, posero ogni studio per sopire queste particolari vertenze, ma non potranuo mai giustificare l'atto di prepotenza, di cui mi resta a for menzione.

158, La nostra particolare alleanza con Ivrea anche rimpetto ad alcuni dei Conti di Biandrate, la guerra contro i Castellani del Canavese, i vantaggi riportati sulle terre del Marchese di Monferrato adombravano contro di noi i Novaresi sempre insoddisfatti della pace del 1225, attizzati dai signori di Casalvolone (2) e non poco irritati per la protezione indiretta da noi accordata agli emigrati delle valli di Pallanza, Intra ed Ossola (vedi N.º 120) quindi era imminente una nuova collisione, a cui invano si volle porre argine dai Milanesi con intimare nel giorno 13 dicembre 1231 (5) al Comune di Novara la pretta osservanza di quella pace: intimazione questa, che sembrerebbe dimostrare come dal medesimo piuttosto e non da parte nostra siasi dato luogo alle nuove ostilità, se pur non esistesse altro atto dello stesso giorno 13 dicembre (4) ove il Podestà di Novara promise esplicitamente di osservare pel suo Comune la pace anzidetta.

<sup>(1)</sup> Caffaro. Annaii di Genova e Calco, mihi pag. 281.

<sup>(2)</sup> Nel giorno 3 marzo 1231 Il nostro Comune ordinò l'inserzione nello statuto del bando già pronunciato contro i Signori di Casatvolone. Bis, 1, pag. 347.

<sup>(3)</sup> Bis. 1, 266.

<sup>(4)</sup> Bis. 1V, 282.

159. Frattanto in esecuzione dei patti stipulati i Milanesi dismettevano con atto 15 dicembre (1) al nostro Comune medietatem pro indiviso loci Clavazii e et castri et territorii > et omnium jurium... eo tenore, quod Comune Vercellarum

debeat facere et sustiuere medietatem guardiæ et expen-

sarnm, et quod non debeat alienare nec invassare aliquo

modo ipsum locum et castrum sine parabola Comunis Medio-

 lani > (2). Però quest'atto di giustizia non fruttò ai Vercellesi se non spese ed umiliazione.

Ed in vero da tre atti del 6 maggio 1252 (3) risulta, che in esso giorno il Marchese del Mouferrato con buona mano di armati tauto proprii che de suoi alleati del Canavese si presentò per ripigliare il possesso di Chivasso allegando il conzenso del Podestà; che ici reggeo per parte dei Milancsi, e degli speciali (pro ambusciatori.

Non manco di protestare il Giacomo Guiscardo nostro rappresentaute in Chivasso, intimando anzi agli stessi Milanesi a nome del Comune e dei Rettori della lega di dovergli prestare man forte per non cedere il luogo, non manco ado opporre quella resistenza, che il piccolo numero dei soldati gli permetteva di fare, ma fin judarno, giacche gli ambasciatori Milanesi v per vim rumpendo porta Clucarii posumeru dictem Marchiomen cuan sui hominbus, qui crent circa trecenti, in loco Clavazii tradendo ipsum locum praedicto Marchioni.

Si ritirò anora il nostro Podestà nel Castello per dificaderlo, e rinnotò le sue proteste, le quali uon obbero migior effetto delle prime, mentre ancho del Castello e della torrè ne fu dato dai Milanesi il possesso al Marchese e et tune ipse Guiscardus concutas et computaus et expulsus cum

<sup>(1)</sup> Bis. III, 145.

<sup>(2)</sup> Da qui si vede come debba dirsi inesalta l'asserzione del Sigonio: inde cum oppugnationem Clivaxio applicuissent Ardico Marcellino ammisso domum repetere jussi sunt ». Col. 941.

<sup>(3)</sup> Bis. 111, 143, 144,

suis servientibus a praedictis ambaxatoribus et corum adjutoribus recessit tristis et dolens ».

A fronte di tanta prepotenza ricorre alla mente la società del leone, nè serve il dire, che i Milanesi abbiano voluto gratificare il Marchese per indurlo ad entrare nella lega Lombarda, nè vale l'osservare che dimostratisi contrarii alla guerra da noi progettata courro i Castellani del Canavese, estesa poi ai Novaresi, abbiano avuto dispetto al vederla loro malgrado in azione, poichè sempre sussiste la pur troppo consueta oppressione del potente a danno del niù debole alleato.

Nè bastò ancora quest'onta al diritto ed indipendenza nostra, ma probabilmente avvennero più gravi minaccie, imperocchè dopo alcuni giorni fu forza ai Vercellesi lo accettare ad arbitro nella vigente guerra quello stesso Comune di Milano, che li avera così brutalmente trattati.

160. Come in altre anche in questa guerra per difetto di menzione nelle Cronache ci mancano i fatti particolari, salve alcune poche induzioni, che ponno trarsi dagli atti della pace. Sembra però, che non prima del febbraio 1232 venisse incomingiata, ed abbia avuto termine verso la metà di maggio, stando collegati per la parte dei Novaresi il Conte Pietro di Masino gli altri castellani del Canavese (1) el i Signori di Casalvolone; e per parte dei Vercellesi il Conte Guido di Biandrate e gli uomini di Pallanza e circonvicine valli; quanto al Comune d'Ivrea si deve credere abbia presa parte attiva a pro' dei Vercellesi in esecuzione del recente trattato di lega, tuttavia i patti della pace non danno lume sufficiente ad affermarlo. Pare poi, che le ostilità abbiano avuto luogo tanto verso il Novarese come

<sup>(1)</sup> Era però riuscito ai Vercellesi di staccare dalla parte contraria il Conte Guglielmo fu Guido di Valperga, il quale con atto 1 aprile promise anche a nome del fratello Corrado di fare particolare accordo con Vercelli e con Ivrea. Archivio Civico pergamene mazzo V.

nel Canavese e segnatamente intorno al luogo di Palazzo; del rimanente per non divagarsi in congetture passiamo a narrare gli atti della pace pronunciata il 15 giugno 1232 (1) dal Podestà di Milano Pietro Vento, in cui tutte le parti belligeranti avevano fatto compromesso:

1.º Che si avessero a condonaro a vicenda i danni della guerra, con obbligo però ai Vorcellesi di restituire il bestiame tolto ai Signori di Orfengo e di Cocarna ed agli nomini di Casalino dopo che il compromesso era già stato accettato dai Novaresi.

2.º Che si restituissero reciprocamente i fatti prigionieri, in ordine ai quali giova riferire come spiegativa degli usi dell' opoca la seguente dichiarazione « salvo quod sit licitum » utrique Civitati et cuilibet earum carceratis, quos habent,

auferre videlicet ab uno quoque milite imperiales duode cim pro custodia diei et noctis, si ab eis non abstule-

runt, et imperiales quinque pro pedite et non ultra, ex-

veniens est sit licitum accipere, et exceptis expensis factis

in sparamturis ..

5.º Che in ordine ai Conti di Biandrate ed a quel borgo stessero formi i patti della pace del 1925, come eziandio in ordine ai ponti sulla Sesia, all'estrazione dell'acqua a Gattinara ed al porto di Romagnano (Vedansi i §S. 2, 5, 10 del n. 102 di questo libro) con probisione però ai Novaresi di recare alcua impedimento alle estrazioni d'acqua dalla Sesia, che tanto i Vercellesi come gli uomini di Biandrate credesserò di fare a proprio vantaggio.

4.º Che riguardo ai Signori de Castello (Vedasi il S. 7 del n. 102) stessero egualmente ferme le condizioni della pace del 1225, con inibizione ai Vercellesi di dare aiuto sia a questi Signori de Castello sia ai Conti di Biandrate per esimersi dall'osservanza delle convenzioni fatte coi Novaresi, e dalle vendite al loro favore seguite, dovendo anzi

<sup>(1)</sup> Bis. tom, II, 104.

i Vercellesi rilasclare loro liberamente i luoghi contemplati nelle stesse vendite posti nella valle Intrasca, Vallensasca, e nell'Ossola.

5.º Che il Comune di Vercelli avesse pure a rilasciare da ogni vincolo di cittadinanza il Comune e gli uomini di Pallanza se pur nol avesse ancora fatto (§ 8 del numero 102), nè potesse in avvenire prestar loro ajuto alcuno contro dei Novaresi.

6.º Che per contro dovessero questi ultimi liberare da ogni vincolo di cittadinanza i signori di Casalvolone, e lasciarli ritornare nella loro dipendenza verso del Comune di Vercelli, con proibizione di dar loro in avvenire il menomo ajuto a svincolarsene.

7.º Che si dovesse concedere piena amnistia dai Novaresi ai Conti di Biandrate e loro uomini e segnatamente al Conte Guido non che al Comune di Pallanza; e viceversa dai Vercellesi ai signori di Casalvoloue ed ai Castellani e Conti del Canavese, dichiarandosi particolarmente quanto ai primi e quod Comune Vercell. restituat dictos Guidonem e ci lacobum in printinum statum, et cos absolvat de omnibus bannis et interdictis et infamia... sine aliqua praestatione fodri prateriti restituendo, etiam possessiones, et ablatas per Comune Vercell. qualicumque occasione, et eisdem Dominis nullam molestiam inferat de cœtero vel eorum hominibus in possessionibus et tenutis et juribus, quue et quas habent et haberiat hine retro in Casali-

 gualone » e quanto ai Conti e castellani del Canavese,
 quod Comune Vercell. nullam faciat eis molestiam injuriam aut damnum inferat aliqua occasione praterita, nec
 cum hominibus de Canapicio ullam novam foederationem

vel societatem faciat, sed eos sinat quiete in eorum jure
 libere permanere > (ho notate queste clausule perchè avremo a discorrerue in appresso).

8.º Che i Novaresi dovessero rilasciare e per niun modo impedire ai Vercellesi il possedimento di Casalvolone, e che anzi, se in esso luogo avessero fatti acquisti dopo la pace del 1225, li dovessero cedere ai medesimi contro restituzione del prezzo pagato: e per converso i Vercellesi non ponessero impedimento al libero possesso di Casaleggio e Gargarengo per parte dei Novaresi.

9.º Che il Comme di Novara non potrebbe in avvenire fare alcuna lega o convenzione con quello d'Ivrea nè col Conte Pietro Valperga di Masino ed altri Conte e astelani del Canavese, ed avendone, dovesse scioglieria entro un mese, con promessa di non dare in avvenire consiglio od aiuto ai medestimi contro i Verrellesi.

10.º Che ciascuna d'esse Città non avesse a dare ricovero a quelli, che sarebbero banditi dall'altra: anzi dovessa tosto espellerli dal proprio territorio « ct quod pro remo-.

- venda seditione et scandalo inter praedictas Civitates....
   aliqua earum non ineat de coetero novam foederationem
- vel societatem vel vinculum sacramenti cum aliqua univer-
- » sitate vel singulari persona, quae sit de dixtrictu corum» dem Civitatum ».

11.º Che i Vercellesi non avrebbero a pagare pel transito del Ticino, e per altre canse sul territorio di Novara maggiori dazii di quanto si esigerebbe dagli altri Lombardi, e viceversa i Novaresi godrebbero d'eguale favore sul Vercellese.

12.º Nel riservare al Comune di Milano certa decisione super facto stratae de ultramontibus, di cui non si la altro indizio, si dichiarò che lo stesso Comune furebbe esservare dalle parti anche colla forza i patti di questa pace.

Tale fu la pace pronunciata in pubblico cousiglio dal Podestà di Milano alla presenza degli ambasciatori e Podestà delle Città di Vercelli e di Novara, i quali fecerunt pacem finem et remissionem osculantes viciasim inter se in dicto consilio.

Se però gli anzidetti articoli erano sembrati accettabili ai nostri rappresentanti, non così giudicò la Credenza.

Il volere inibire ai Vercellesi ogni azione contro i Cana-

vesani, verso dei quali avevano già acquistati molti diritti, ed avevano assunta la difesa di quelli spettanti al Comune d'Ivrea: il pretendere, che i Signori di Casalvolone fossero pienamente restituiti in pristino stato, e così venisse lasciato quel Castello in balia di ostinati ribelli pronti a darlo in mano. al nemico, erano condizioni insopportabili quasi atte a dimostrare non troppo parziale l'arbitrato. Onore però ne sia ai nostri padri, i quali non si lasciarono intimorire, e coll'attitudine dell'armata ricusando la restituzione dei prigionieri, ne ottennero formale, riparazione.

Infatti, adunato di bel nuovo il Consiglio di Milano, il Podestà Pietro Vento chiese facoltà di interpretare gli articoli della pace secondo i richiami fatti dai Vercellesi, e dalla relativa deliberazione 6 agosto stesso anno (1) risultano le seguenti modificazioni e spiegazioni:

Che stando ferma l'obbligazione al Comune di Milano di far osservare da ciuscuna parte gli articoli della pace non s' intenderebbe contravvenire alla medesima il Comune di Vercelli nei casi infrascritti.

- 1.º Tuttavolta credesse di prestare soccorso agli liporediesi contro gli uomini e Signori del Canavese per obbligarli alla osservanza delle fatte convenzioni.
- 2.º Quando il nostro Comune rivendicasse di propria autorità dritti qualunque a lui competenti verso gli stessi Canavesani
- 3.º Tuttavolta acquistasse dai medesimi altri diritti o cose qualunque, ovvero li ammettesse alla propria cittadinanza in seguito a volontaria loro adesione o domanda.

Che relativamente all'amnistia a darsi dai Vercellesi ai Consignori di Casalvolone, la medesima dovesse restringersi in modo, che gianuma il imedesimi e loro eredi potessero avere alcun possesso od autorità nel Castello ed altre fortificazioni di Casalvolone, e nemmeno abitare in esse senza speciale permesso della Credenza Vercellese. Che il Podestà di Milano avesse tosto a recarsi sul luogo di accampamento tanto dei Vercellesi che dei Novaresi per notificare loro le suddette modificazioni, il che fatto ed arrendendosi i primi a restituire i prigionicri, dovessero questi copdursi a Milano e non consegnarsi ai Novaresi salvo dopo formale accettazione delle anzidette modificazioni, la quale non avrenendo, gli stessi prigionieri sarebbero retrodati ai Vereellesi, e si ritirerebbe in questo caso l'esercito Milanese.

Se poi a malgrado le favorevoli iuterpretazioni come sorra date ricusassero i Vercellesi di consegnare i prigionieri al Podestà di Milano, allora l'esercito Milanese presterebbe soccorso ai Novaresi, e si considererebbero come non avvenute le modificazioni al trutatto.

Seguita la notificanza al nostro accampamento in Borgo Vercelli nel giorno nove agosto (1), e le condizioni essendo già state accettate dai Novaresi, si diede fine alla guerra colla reciproca restituzione dei prigionieri, mentre per la liquidazione delle relative spese risulta di apposita delegazione per parte dei Novaresi in data 6 seguente settembre (2). Quindi con atto del 4 8bre (5), la Credenza di Vercelli in esecuzione dei patti della pace, accordò un pieno condono alli Guidone e Giacomo figli del fu Guglielmo signore di Casalvolone ed alla loro prole, annullando i bandi e confische contro di essi pronunciate, con dichiarazione però espressa quod de coetero nullam fortiam nullam virtutem debeant habere in castro Casalisqualoni nec in Turri neque in Domeglono, nec in ipso castro debeant stare vel permanere sine parabola Comunis Vercellarum > .

162. Si è veduto quanto impegno avessero posto i Milanesi nel portare a termine il trattato; forse sospettavano

<sup>(1)</sup> Bis. II, 104.

<sup>(2)</sup> Bis. II, 43.

<sup>(3)</sup> Bis. I, 352.

essi di qualche nuova impresa di Federico, per cui la lega abbisognasse di tutte sue forze, ed in vero sebbene pendessero continue trattative, non appariva mai alcun risultato.

Il Pontefice Gregorio sempre anzioso di consiliare l'Imperatore colla lega, onde togliere al medesimo ogni presto all' difettuszione della crociata, aveva spediti i suoi legati per trattare eon Federico a Bavenna; scrissero però gli storici Milanesi, che informato egli del prossimo loro arrivo sinsi traslocato a Venezia, recandosi poi ad Aquileja prima che l'avessero potuto raggiungere, per il che i legati credendosi presi a gabbo abbiano fatto ritorno al Papa senza conclusione alciuna. Così pure ebbe a narrare il Muratori soggiungendo a quest' anno 1232 essersi bensi al Papa trattata la pace trat l'Imperatore e le Città della lega, che gli mandarono loro agenti in Anagni; ma nulla essersi conchiuso per la diffidenza, che passava fra le parti (1)».

Tuttavia lo stesso Muratori in altra sua opera (2), pubblicò gli atti relativi ad essa pace, tal quale si conservano pure nel nostro Archivio (3), e parmi sarebbe stato di maggior lume a questo tratto di storia, se ne avesse fatta socciale menzione ne suoi annali.

Infatti si ricava da quegli atti che nei giorni 15 e 14 maggio 1252 nella Città di Padova si adunarono alla presenza dei delegati Ponteficii Iacopo Vescovo Cardinale di Palestrina ed Ottone Cardinale di s. Nicolò in carcere tuliano, i Retori ed Ambasciatori della Città di Milano, Brescia, Bologua, Piacenza, Padova, Ferrara, Faenza, Como e Mantova a nome della lega di Lombardia, Marchia e Romagnola, ed intervenne pure a nome di Federico Hermagnola, ed intervenne pure a nome di Federico Her-

<sup>(1)</sup> Negli annali 1232.

<sup>(2)</sup> Antiquitates medii zeri tom. IV, diss. 48, col. 330.

<sup>(3)</sup> Bis. I, 227.

manno (1) Maestro de Spedalieri di Gerusalemme da Iniespressamente delegato con lettere esibite ai legati del Pontefice, e vi si riconosce pure che le parti vi fecero formale compromesso in persona di detti cardinali legati per definire le esistenti controversie formolate nel modo che segue:

« Quod Dominus Federicus Imperator gravissime a so-· cietate Lombardiæ Marchiæ et Romagnolæ asserat se

offensum pro eo videlicet, quod curiam suam quam Ra-

» veunæ indixerat pro succursu Terræ Sanctæ,!! disposi-tione imperii et aliis quibusdam honestis et necessariis.

impedierint, ut dicit, non permittendo venire filium

» suum et principes Alamanniæ per vias seu stratas impe-

riales ad ipsum nec adhuc permittant; quiu immo sibi et suis transitum impediant, ut proponit. E coutrario vero

» Societas dicat timere de ipso, ne velit malum et grava-

» men inducere super eos, et ideo si qua faciunt vel fe-

· cerunt pro defensione sua se facere asserunt ..

Quindi il compromesso doveva raggirarsi sui seguenti punti cioè e de satisfactione idones Imperatori prestanda, de securitate eidem societati facienda et firmanda, de modo

· adhibendo idoneo si Imperator velit filio suo et principibus

· Alemaniae venientibus ad ipsum a dicta societate liberum

> transitum adhibere >.

Sovr'essi punti dovevano i legati previamente trattare l'accordo tra il Nuncio dell'Imperatore ed i Rettori della lega, e quando loro non fosse riuscito si obbligavano a riferirne al Papa, che pronuncierebbe il suo laudo da osservarsi dalle parti sotto pena di ventimila marche d'argento; protestandosi però dagli Ambasciatori di dette Città, che non si avrebbero a considerare come obbligate al compromesso le

<sup>(1)</sup> Ibi; ideoque Venerabilis magister Hermannus etc.

Noto queste parole del nostro documento a giustificazione del Rainaldi ripreso dal Mansi suo annotatore N.º 2 pag. 161 an. 1237 colle parole: · Nescio unde hauserit annalista nomen Hermanni etc, credendo dovesse dirsi piuttosto Enrico.

altre Città della lega non intervenute all'atto, qualora loro non piacesse di aderirvi.

165. Il trovarsi ancora Federico nel mese di marzo a Venezia, ed il vedere in principio di maggio il maestro Ermanno accettare, a nome di lui, il compromesso mi fa dubitare dell'asserzione di detti scrittori, i quali pretesero, ch'egli avesse evitata di luogo in luogo la conferenza coi legati del Papa.

Non ignoro, che altri scrittori (1) abbiano assegnato il compromesso all'anno 1255; però la data ne è ben accertata nella nostra copia autentica (2), ed lo credo, che essi siano stati a ciò indotti dall'essersi soltanto pronnaciato il laudo dopo un anno ed oltre, senza aver posto mente all'interruzione delle trattative prodotta quanto all'Imperatore dai moti della Sicilia, e quauto al Ponteüce da quelli di Roma, che lo costrinsero ad abbandonarla dal principio di giugno 1252 sino al marzo dell'anno suecessivo.

Riassestate, almen per poco tempo, le cose proprie in Roma pronunció il Pontefice il suo laudo. Dat. laterani III idus junii Pont. anno VII, col quale, fatta previa meazione del compromesso e delle proposte delle parti, ebbe a dichiarare:

Che l'Imperatore dovesse concodere ampio condono per ogni denunciata offesa rimettendo in sua grazia tutte le Città e membri della lega segnatamente il Marcheze di Monferrato e le Città di Milano, Brescia, Bologna, Piacenza, Padova, Como, Mantova, Ferretra, Feenza, con revonare ogni bando o sentenza contro di loro pronunciata, e fare anzi rilasciare da suo figlio lettere Patenti di adesione alla presente pace con tutti i socii della lega.

Che per contro questi ultimi dovessero fare pace con tutte le Città e Signori del partito Imperiale, rivocando

<sup>(1)</sup> Giulini, Rajnaldi.

<sup>(2) 1232</sup> ind. V dic jovis terciodecime intrante mense madii.

ogai bando, sentenza o Statuto fatto contro di essi, ed in oltre tutti i socii componenti la lega dovessero mantenere e adhonorem Bei Onnipotentis et Ecclesine suae ac cjusdem Imperatoris pro subsidio Terrae Sanctae in expensis Societatis predietae per biennium milites quinentos ituro in termino, quem Romana Ecelesia duzerii prefigendo, quos in eundo morando ae redeundo Ecclesia Romana sub speciali protectione recipiet >.

Nel riservarsi il Pontefice di provvedere ulteriormente per ogni altra vertenza contemplata nel compromesso, mandò intanto ai socii della lega di osservare questo suo laudo, con fargliene pervenire autentica accettazione prima del 23 settembre dello stesso anno.

Il lettore vorrà condonarmi se troppo io mi sono dilungato intorno ad un fatto piuttosto relativo alla storia generale di Italia; giudicai però conveniente il farlo perchè appoggiato a dieumenti conservati nel nostro Archivio, i quali, sebbene già pubblicati non mi parvero ancora sufficientemente svolti; ed ancora perchè, quand' anche nel compromesso non sia intervenuta la Città nostra, troppo intenta alla sua guerra coi Novaresi, pure essa vi ebbe grandissimo interesse.

164. Se gli articoli del hudo Pontificio fossero stati accettuti da Federico, forse la famosa pace proclamata in quest'anno 1225 sull'Adige da frate Giovanni da Vicenza (1), tra i Guelfi ed i Ghibellini avrebbe avuta maggiore durata, che pur non ebbe; ma non appena l'Imperatore conobbe quella sentenza, ne porse bentosto amare querele in una lettera diretta al Vescovo d'Osia lagnandosi, che la medesima fosse troppo parziale ai Lombardi, e che niuna riparazione fosse stata ordinata per le gravi offese a lui fatte: alle quali coso rispose categoricamente il Pontefice

<sup>(</sup>t) Aveva per compagno il R. Manfredo da Fercelli, come et addita il Sigonio nella storia di Bojogna, col. 245.

con sue lettere dut. Anagniae 2.º idus augusti anno VII (1), faceudo anzi osservare, che i Lombardi se ne sentivano gravati per l'obbligo della Milizia loro imposta per la Crociata.

Infatti senza parlare delle altre Città, e restringendoci al nostro Comune noi troviamo, che nel giorno 20 agosto 1235 in Brescia i signori Giacomino de Thedaldis Bolognese ed Amisone de Surexina Anziani e Rettori della lega Lombarda ebbero ad interpellare Ambrosio Cocorella e Giacomo Tizzone ambasciatori di Vercelli, se pel loro Comune intendessero aderire od opporsi alla sentenza pronunciata dal Pontefice, al che i medesimi risposero quod confirmabant pracdictam sententiam secundum quod Rectores Mediolanenses confirmaverunt et confirmare volebant, salvo eo quod ipsum Comune Vercellarum non teneatur mittere Milites ultra marc, nec aliquas expensas predicto Comuni facere, vel aliquod onus pro ipsis Militibus ultra mare mittendis sustinere (2). Rammentisi però il lettore elle per una espressa riserva nel compromesso (sup. N. 162 in fine) le Città della lega non intervenute al medesimo erano libere di accettare o non il lando, che sarebbe stato proferito.

Impertanto e pel tergiversare dell'Imperatore, e per le condizionate accettazioni di non poche Città della lega, quel laudo non ebbe alcun risultato: e se nel seguente aprile 1254, Federico si mostrò disposto alla paec rimettendosi di bel movo al giudicio del Pontefice per ogni sua controversia eoi Lombardi (3); questi, insospettiti dalle offerte da esso fatte al Papa per sedare colle armi la sedizione dei Ronani, ritardarono da principio a prestare il loro assenso, e quando il diedero (4), nacquero bentosto altre complicazioni, per le quali niun componimento si potè operare.

<sup>(1)</sup> Rainaldi ad annum col. 84.

<sup>(2)</sup> Bis. IV, fol. 301.

<sup>(3)</sup> Vedasi la lettera di Federico riferita dal Rajnaldi au. 1234 col. 110,

<sup>(4)</sup> Ibi. col. 111.

165. Si ritorni però ai nostri particolari fatti.

Le interpretazioni date al trattato coi Novaresi (sup. N.º 161) avevano fatto libero il nostro Comune a poter costringere i signori del Canavese all'osservanza delle convenzioni con esso o cogli Iporediesi stipulate, quindi si disponeva a rinnovare le ostilità e valendosi degli obbirighi cui era tenuto il Conte Pietro di Masino, come suo Vassallo, con atto 6 9mbre 1252 (1), ebbe a deputare certo Giacomo de Malavengo per intimare allo stesso Conte su thine ad octo dies proximos debeat facere querram et thine ad octo dies proximos debeat facere querram

- ut hine ad octo dies proximos debeat facere guerram
   hominibus Ganapicii cum igne et sanguine... et quod de-
- nominibus Canapicii cum igne et sanguine... et quod de beat vetare stratam et mercandiam hominibus Canapicii
- per totam terram suam...

L'intimazione seguì il giorno dopo, ma convien dire, che la sola minaccia abbia prodotto il bramato effetto, giacchè non si trova più alcun cenno di intraprese ostilità verso il Canavese.

166. Quanto ai Novaresi, sebbene amendue i Comuni si fossero adattati ai patti della pace ed alle relative interpretazioni, che vedemmo pronunciate dal Podestà di Milano, erano però, seguiti posteriormente alcuni fatti parziali in danno reciproco, per la cui risoluzione si dovette con atto del 7 novembre 1253 (2), procedere alla nomina di due arbitri: cioè un certo Guglielmo per Novara ed Uberto da Saluggia per conto nostro con facoltà di pronunciare a Su-

- » per facto prexoneriorum et bestiárum et rerum ablata-
- rum per homines utriusque Civitatis, et super omnibus
- » saximentis et cambiis et robariis factis per Comune et
- homines Vercell, seu jurisdictionis in hominibus Novariae et
   jurisdictionis ejus a tempore pacis praedictae infra et su-
- per lignaminibus incisis super homines Burgi Mandelli,
- per lignaminous incisis super nomines burgi mandem quae homines Blandrati dicunt sua esse ».
  - Questo fatto dimostra la buona volontà delle parti di

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 148.

<sup>(2)</sup> Alto di protesta 26 marzo 1234, Bis. I, 390.

conservare la pace, come del pari si sarà aggiustata un altra piccola vertenza tra le medesime insorta da che l'appaltatore Novarese si fosse arbitatto di esigere dai Vercellesi pel pedaggio del poute sul Ticino (1) il doppio di quanto era imposto agli altri Lombardi, contro i precisi patti della pace (supra S 11, n. 160) quindi si mantenne per alcuni anni la concordia non così facile in tale epoca fra queste due finitini Comuni.

167. Nessun altro particolare fatto accadde nell'anno 1254 in ordine alle nostre relazioni all' estero, se si eccettua, che il Conte Pietro Valperga di Masino fece vivissime instanze acciò prima ancora che spirasse il quinquennio della convenzione 19 maggio 1229 (supra n. 148) se ne rinnovasse da ambe le parti il giuramento; vi aderi il nostro Comune a patto però, che il Coute fosse il primo a giurarne l'osservanze a promettosse pure di farla giurare dagli uomini tutti del suo contado, le quali cose avendo egli eseguite in adunana 24 maggio 1254 (2) rimase confernata per altro quinquennio la fatta allenza.

Eccoci al termine d'un periodo di 34 anni non contaminato, come in tanti altri Comuni d'Italia, da cittadine discordice, così potess'io proseguire la mia narrazione; ma a quest'epoca appunto cominciò ad apparire il germe di quell'Idra fatale, nù più ci lasciò gran fatto nella ancora lunga ma angosciosa esistenza della nostra Repubblica, sino a che la ridusse al tramonto dopo cento anni di alternati dissibili e rovine.

<sup>(1)</sup> Bis. II, 50.

<sup>(2)</sup> Bis. 1, 165.

## CAPO III.

Iniziamento alle discordie civili — Mutazioni uegli ordini governativi — Guerre ed altre relazioni all'estero.

## An. 1255 a 1245.

168. Nessuno dei nostri seritori ha cercato d'indagare l'origine delle discordie civili, le quali preparate a quest'e-poca scoppiarono poscia apertamente nel 1245, e tenuero di poi così lungamente avvinti i Vercellesi: toccarono bensi fatti principali, ma quali semplici consegueuze della divisione tra Guelfi e Ghibellini, che afflisse tutta Italia, e che credettero già radictata sotto tali espresso denominazioni nella nostra Gittà ancora prima di quest'epoca.

lo non contesterò, che tale malanno abbia contribuito a rafforzare di poi i nostri dissidii, ma già infieriva in varie alle etità d'Italia, senza che la nostra ne fosse infetta; altre cause particolari ci procurarono lentamente sì fatta rovina.

169. Senza tener conto delle leggi ecclesiastiche, più che mai riconosciute in quel secolo, avvalorate de decreti imperiali e profondamente rispettate dal Popolo, senza riguardo alla particolare posizione in cui si trovavano i Vercelles rimpetto al loro Vescovo, dalla cui investitura tenevano il governo quanto mai libero della loro patria, pretesero i Reggitori nostri di sancire decreti contro le libertà ecclesiastiche, ed usurparono i diritti temporali del Vescovo e del Clero nei luoghi loro riservati: ne foce il Vescovo vive rimostranze, rappresentò loro la fedeltà giurata nell'investitura, ammonl, ma invano; quindi lanciò l'interdetto, poscia la scomunica, e ne ottenne dal Pontefice la conferma.

La bolla relativa, Dat. Perusii 2.º Kal. madii anno IX, (1)

<sup>(1) 30</sup> aprile 1235, Bis. I, 17.

così si esprime e exposuit nobis venerabilis frater Ugo » Episcopus Vercellensis, quod quidam Cives Vercellenses » Consules societatis dictæ Civitatis cum cadem societate et corum fautoribus contra debitum fidelitatis, qua ecs clesice-Vercellensi tenentur, inter statuta, quæ per fras trem Henricum de ordine minorum de voluntate Comunis » Vercellensis nuper edita pro ecclesiastica libertate, costi-» tutiones quasdam iniquas adversus clerum et ecclesias » edere praesumpserunt, jura et jurisdictiones ac homines ipsius Episcopi et ecclesiæ suæ ac aliarum ecclesiarum et clericorum ipsis indebite nihilhominus substrahentes, » exigendo ab eis fodrum et banna, et aliis ipsos indebitis » exactionibus aggravando; propter quod Episcopus Civis tate supposita interdicto tum in ipsos quam in Albertum de Boniperto, qui nuper in Potestatem assumptus super servandis prædictis constitutionibus jurare præsumsit, s quum nollent ab eo moniti ea corrigere excomunicationis sententiam promulgavit s manda quindi il Pontefice al Vescovo ed all' Arcidiacono di Novara di far pubblicare tali sentenze nelle Città e luoghi circonviciui, e procurarne la inviolabile osservanza.

Conosciutosi appena il tenore di questa bolla dal cauonico Yporino di Livorno e da Andrea de Guitaco procuratori dei Vercellesi presso la Curia Romana, si adoperarono essi per farla rivocare facendone vive instanze all'auditore, ma il tutto inutilmente, talchè si ridussero a farne constare a loro scarico in un pubblico atto Dat. Perusii anno 1255 die nono intrante mense madii (1).

170. Ecco la prima sorgente delle nostre discordie; gli animi si riscaldarono, ed a vece di cercar modo di conciliare le cose, rientrando nei limiti delle leggi generali non che della feudale investitura, si decretarono altri statuti ancora più gravi, cle si dovettero più tardi rivocare, non però si separarono per allora i cittadini in Guelfi e fili-

bellini, il Comune continuò nella lega Lombarda, e soltanto dopo varii anni si distinsero i partiti, originati piuttosto da particolare iuteresse, quantunque nel progresso di tempo abbiano pur essi assunto il colore in voga a quel secolo.

L'abate Frova credette, che tali statuti contro le libertà ecclesiastiche già fossero stati sanciti fin dall'ann 12229 o quanto meno prima del 1253, e ciò perchè con atto del 10 ottobre di esso anno (1) il canonico Yporino era stato eletto a rappresentare il nostro Comune presso la Curia Romana.

Io ho esaminato quell'atto sottoscritto in Anagni, e vi trovai un generico mandato con obbligo di assistere giornalmente alle udienze durante un anno, per cui il nostro ambasciatore Ambrosio Georella promise al canonico Yporino uno stipendio di lire 25 pavesi (2); ma nessun cenno vi si legge di questioni col Vescovo: che anzi, siccome il Corcella avera poco prima sottoscritta in Brescia l'accettazione condizionata dei capitoli di pace promulgati dal Pontefice tra Federico e la lega Lombarda (V. supra n. 164) e siccome natano i scrittori, essersi continuate in Anagni le trattative; perciò io credo, che a quest'oggetto piutosto fosse diretto il mandato anzidetto: ad ogni modo quel documento ci dia a conoscere, come i Comuni italiani si trovassero in necessità di avere un rappresentante permanente.

Dalle espressioni della riferita bolla si ricava, che gli statuti incriminati debbono essere stati sanciti dopo la riforma operata da frate Enrico, la quale io credo appunto avvenuta uon prima del 1235 e più probabilmente sul finire del 1234, mentre nelle costituzioni d'esso Enrico (che si leggono a fogli 55 e 57 del volume degli statuti antichi) si trova l'assolutoria d'un bando pronunciato dal Podestà Guido de Landriano, il quale ebbe tale regime nell'anno 1234, e siccome la bolla non parla di esso Guido de Landriano, il quale ebbe tale regime nell'anno

<sup>(1)</sup> Bis. I. 230.

<sup>(2)</sup> Corrispondenti a L. 841 attuali.

driano, ma bensì di Alberto Boniperto nuper assumptus, mi sembra doversi conclaindere, che queste leggi contrarie ai diritti della Chiesa siano state promulgate dai Consoli in fine d'esso anno 1254 in occasione della nomina del Podestà Boniperto, con obbligo a questi di porle in esecuzione (V. n. 29 del libro 1).

Se il volume degli statuti antichi compilato nell'an. 1241, e tuttora esistente, fosse disposto per ordine cronologico di promulgazione di ciascuna legge, sarebbe facile il rintracciare quelle, che provocarono le censure, tuttavia io penso, che alle medesime appartenga il capitolo, che si legge a foglio 46 retro, alludendovi specialmente la bolla.

. Item statutum est, quod omnes clerici Civitatis Vercel-» larum et totius jurisdictionis dent de coetero fodrum de . toto suo patrimonio, quod habent in Civitate Vercellarum » et jurisdictione ».

171. Ritornerò fra breve a questo argomento: giovi frattanto accennare altra causa, la quale coadiuvò probabilmente in questa stessa epoca a sminuire l'accordo sin allora dimostrato dai nostri cittadini. È noto che nell'anno 1234 il primogenito di Federico congiurò per togliere il regno al padre, che i suoi ambasciatori furono bene accolti a Milano, e che ivi nel giorno 18 dicembre fu conchiuso il trattato con essa Città, con quelle di Brescia, Bologna, Lodi, Novara, e col Marchese di Monferrato; Tristano Calco (1) ne ba riassunti in poche lince i patti, i quali perchè ommessi nelle varie storie d'Italia credo opportuno di trascrivere: · Cuncti Henrico regi dediti fidelesque sunto; dolo fraudi

- o consilio in ejus pernicem non consentiunto, sed pro vi-
- ribus disturbanto aperiuntoque regi, tributum ullum non

<sup>(1)</sup> Hist. Patriæ lib. XIII, pag. 283.

Si osservi, che sebbene il Calco ponga questo trattato all'anno 1233, pure gli altri storici lo stabiliscono al 1234 essendovi intervenuto come Podestà di Milano il Gonte Corlenova, che ebbe tale ufficio in esso ultimo anno.

- pendunto: militares copias inviti extra longobardos fines
- » non mittunto, non obsides, non pignora dedunto: societas
- · quae longobardiae Marchiae Romandiolaeque nuneupatur,
- salva esto; contra Henricus hos omnes, et si qui alii prae-
- terea focderi accesserint, ab injuriis tueto » lo stesso scrittore soggiunge, che vi aderirono poco dopo i Padovani ed i Camiatesi.

Pensi il lettore se i Milanesi, colla preponderanza, che cercavano di esercitare sul nostro Comune, non avranno usato ogni mezzo per trarlo alla convenzione: e sebbene il buon senso della maggioranza abbia prevalso, ed i Vercellesi non siausi macchiati con questo atto di aperta connivenza alla ribellione del re Arrigo coutro del genitore, la quale fini ben presto colla prigionia e quindi colla morte dello tessos Arrigo; nondimeno ho luogo a credere, che un forte partito si fosse formato nella nostra Città, per l'adesione al trattato, e ne traggo origomento da un articolo di statuto mancante bensi di data, ma che dovette essere emanato nel primo trimestre del 1255, in cui trovavasi ancora a Podesià di Milano il Conte di Cortenova.

In esso statuto il Podestà di Vercelli Ruffino Conte di Lomello comunicò una lettera alla Credeuza scrittagli dal Conte di Cortenova, nella quale gli ordinava di ritirarsi immediatamente dal regime della nostra Città e quod regime et Domini R. de Putco Bonello nobilis Civis nostri i (cioè di Milano) con diffida, che ciò non eseguendo, tanto esso Conte di Lomello, quanto gli individui tutti di sua famiglia e comitiva sarebbero posti al hando e confiscati i beni loro, che anzi cuilibet concessemus ros offendere in persona et vestros homines et vestra et vestrorum hominum bona copere capi et defineri a quaetamque persona impune (1).

Per vero la Credenza promise al Conte Ruffino di tenerlo indenne da ogni conseguenza di tali minaccie, per il che continuò egli a Podestà per tutto l'anno 1255; ma intanto

<sup>(1)</sup> Vol. degli statuti antichi fol. 56 retro.

si viene a conoscere, che un altro Podestà era statto nominato da una frazione della stessa Credenza, ossia dalla minoranza nella persona del nobile Milanese Pozzo Bonello, nomina che dimostra una scissura uel paese, e la tendenza di alcuni di aderire con Milano al trattato col Re Arrigo, talchè la persistenza del Conte Lomello a Podestà aggiunse certamente nuova esca ai dissapori, che già esistevano per le ostilità contro il Clero e di I Vessova.

172. A queste facendo ritorno dirò, non risultare, che durante l'anno 1255, siansi di più aggravate, e nemmeno, che il Vescovo o l'Arcidiacono di Novara abbiauo ulteriormente agito in seguito alla riferita bolla pontificia, e ciò forse pel decliarae di salante del Vescovo Ugone, che passò al riposo dei giusti nel novembre dello stesso anno 1255 (1) dopo anni 20 ed oltre di operoso pontificato, come risulta dall'inservizione riferita dal Filepio.

La ribellione del figlio, per eni Federico dovette recarsi in Germania, e quindi il nuovo matrimonio d'esso Imperatore furono causa, ch' egli sospendesse nel 1935 la vendetta, che tanto maggiore quanto ritardata intendeva di fare courro della Città di Milano e delle altre, che averano aderito alla ribellione di Arrigo.

Intanto per acquistar tempo simulò al suo solito di voler rimetere ogni differenza al giudicio del Pontefice, con che doverse promulgarlo non oltre le feste del Natale; ma le Gittà della lega, sebbene aderissero al compromesso, prevedendo però, che non arrebbe effetto, giudicarono opportuno di confermare in Brescia (2) i patti dell'alleanza, e se a questo congresso non si vede intervenuto il nostro Comune, ciò accadde, probabilmente perchè teneva in allora dissenzioni patricolari con Milano.

<sup>(1)</sup> Necrotogio Eusebiano: secundo nonas decembris an. MCCXXXIV obili bonæ memoriæ Ugo hujus Ecclesiæ venerabilis Episcopus sedit annos XX et dimidium.

<sup>(2) 7</sup> novembre 1235. Muratori, Anquitates medii Ævi, tom. IV, pag. 333.

175. Non appena cominciava l'anno 1256, che due atti del 15 gennaio dimostrano continuate in Vercelli le ostilità contro il Vescovado, cercando il Comune d'impossessarsi delle giurisdizioni spettanti al medesimo, sebbene in parole si protestasse di volerne salvare i diritti.

Dal primo di questi atti risulta, che Giovanni de Filippo ed Ardissone Cane di Casale sant Evasio a nome di molti Casalaschi ivi nominati, e segnatamente delle famiglie Grassi e Cane, si sottoposero alla giurisdizione del Comune di Vercelli con alenin patti, fra i quali di pagare il fodro sulla base di lire mille Pavesi fra tutti, e di comprare casa in Vercelli del valore di lire 200 per cantela di loro promesse, obbligandosi inoltre di somministrare al nostro Comune tantam terram, super qua bene possit fieri bonum palatium et bona Turris, et specialiter in castro dicti loci vel supra fossatum ejusdem loci versus Padam, vel in platea ubicumque habont ad faciendum, vel versus Cuniolum subi magji paleuerit Comuni ».

Per converso la Credentza e con essa il giù nominato suo Podestà Conte Ruffino de Lomello dichiararono accettaril quali cittadini Vercellesi promettendo «quod si Dominus 2 Guillelmus de Lampugnano, vel aliquis Rector Comunis Casalis vel Dominus Episcopas Vercell. imponeret sel imponente alique disanum el adaptere proadelicis vel singulis, vel eos condemnaret vel condemnasset occasione alicuius concordiae, quam facerent vel tractassent inter se et Commune Vercellarum,... Comune teneatur omnes et singulos conservare indemnes de omnibus condemnationibus vel bannati e bei se datis vel illatis dicta de causa e dopo quali pati e promesse riesce ben singolare la chiusa dell'atto ove dice: Salvo omni jure et ratione Domini Episcopi Vercellarum (1):

174. Col secondo di detti atti Salando Falchetta ed Enrico de Apulia, come procuratori di molti altri Casalaschi,

<sup>(1)</sup> Bis. 1, 325.

qui omnes dicuntur illi de Curiu de loco Casalis saneti Evazii, fecero consimili sottomissioni e promesse al Comuna Vercellese, che il ricevette a cittadini obbligandosi pure a tenerli indenni da ogni bando e condanna per parte del Podestà di Casale; ma in questo secondo atto si tronan aggiunti alcuni patti, che vogliono essere riferiti, perchè costituiscono una grave differenza di posizione tra questi ultimi contresti detti delle Curie, ed i primi.

Per questi uomini delle Curie promisero i procuratori e quod ipsi facient pacem et guerram, et dabunt et vetabunt stratans culibet personae Civitati et loco seu locis et Burgie et villis et castris et Castellanis, quibus Comune Vercellarum faciet pacem vel guerram vel dabit vel vetabit stratam... nec de illa guerra facient pacem vel treguam

nisi de voluntate Comunis Vercellarum ..

tautes in Civitate >.

Ciò stante il nostro Comune loro promise > quod faciet guerram vivau ad ignem et sanguinem sine fraude per se et suos pro praedictis de Curiis cuiliber personac... Civitati et locis et burgis et castris et eastellanis, qui inceperint guerram praedictis omnibus et singuilis de Curiis, sicut faerret pro Ciribus Civitatis Vercellarum.

de l'iem quod si praedicti de Curiis inceperint guerran alicai persona vel villis etc. de coluntate Comunis Veredi, i psum Comune teneatur-illos juvare de prædicta guerra continue usque ad concordiam pro suo posse et ejus dixtrictu, et quod de illa guerra non faciet pacem vel concordiam seu transactionem vel pactum quin prædicti de Curiis in ipsa pace... ponantur, sieut alli cives labi-

Item quod Comune dabit et solvet prudictis de Curiis
 libras centum papienses ad faciendam unam turrim in
 castro Casalis vel ad portam castri ubi incepta est.

Item promisit Comune quod reddet et restitui facias
prædictis de Cartiis omnia banna, quae solverunt Domino
Uberto de Saluglis occasione maleficii et ferrutarum factarum a Guala Pagauo et Auselmo Cavagna, et eos liberare
ab illis hannis.

- Item quod restituet illis de Curiis omnes expensas, quas
   fecerunt vel facient occasione suorum obsidum datorum
- Comuni Casalis sive Domino Uberto de Saluglis tunc Po-
- testati prædicti loci... vel faciet et enrabit, quod Comune
- Casalis sancti Evasii expensas prædictas eis restituat •.

Per ultimo si convenne, che fosse riservato alli Pelucchi di Casale di aderire a tali patti sottoponendosi alla cittadinanza Vercellese entro il mese di febbraio allora prossimo.

La convenzióne venne giurata da detti Procuratori e dalla nostra Credenza, la quale mandò inserirla nel volume degli statuti, volendo anzi, che i successivi Podestà ne dovessero giurare la osservanza nec posint absolei per consilium neque per Arrengum nec alio modo (1).

175. Dal complesso di questi due atti già appare, che si trattava positivamente della ribellione delle più potenti famiglie di Casale contro del proprio Conuune e contro del Vescovo di Vercelli supremo loro Signore, ribellione già iniziata sul luogo con scontri e ferite, e quindi appoggiata dal Comune di Vercelli che assumeva la difesa dei rubelli, senza nemmeno coonestare l'apparenza dell'atto con indicare alcuna pretesa loro ragione, ricevendoli a cittadini e procurandosi per loro mezzo una torre o fortezza in luogo a tenere in freno il castello di'quel borgo, ma per meglio giudicare quelle convenzioni fa d'uopo risalire alquanto addietro.

Nel 1.º capitolo di questo libro (n. 25 e seguenti) io ebbi ad accennare come il borgo di Casale e sue dipendenze non fossero mai stati compresi nelle investiture, che il Vescovo soleva dare al nostro Comune, il perchè rimanesse ognora riservato sotto il governo dello stesso Vescovo; bena di Alberto (il santo) volcando conciliare il maggior bene di que suoi amministrati, aveva aderito ad un arbitrannento

<sup>(1)</sup> Bis. 1V. 380.

70 novembre 1205 (1) nel quale, mentre si riconosceva solennemente spettare al Vescovo « ouncum jurisdictionem et omnia quae ad jurisdictionem pertinent et omnem honorem et dixtrictum, et ounnia quae ad honorem et dixtrictum pertinent in loco Casalis et territorio et Curia et pertineutis » s' obbligava però il Vescovo ad coordare ai Casalaschi per via d'investitura feudale, e così sotto il giuramento di fedetà, la facoltà di nominarsi i proprii Consoli e Rettori, eni competerebbe la giurisdizione nelle cause minori riservandone le maggiori ivi indicate a definirsi dal Vicario del Vescovo in esso borgo, e con altre spiegazioni, che per brevità si tralasciano.

Adımque tutti i Casalaschi sia abitanti nel luogo come nelle dipendenze erano sudditi del Vescovo salvi gli accomenelle dipendenze erano sudditi del Vescovo salvi gli accomentari privilegi, nè competeva alcun diritto verso i medesimi al Comune Vercellesc, il quale avera beusì tentato altre volte di assoggettarscli colla forza (supra n. 26 e 34) ma poscia in atto già da me riferito del 12 ottobre 1215 aveva protestato « quod volebat ut Ecelesia saucti Eusebii sive . Dominns Episcopus jura et rationes, quæ consuevit habere in loco Casalis tempore Domini Alberti quondam e- pizcopi Vercell. abi illo tempore infra labeat et retineat, et de ilis utatur contra ipsos Casalenses et, ca vult defendere manutenere et dimittere, infatti in altro atto 50 novembre 1218 (sopra Num. 68) i Vercellesi liberarono i Casalaschi da ogni viucolo di cittadinanza, e li lasciarono ritornare liberi al loro borgo.

176. Con qual diritto adunque poteva il Comune Vercelle addivenire alle convenzioni del 1256 testò riferite? Esso Comune vassallo e dipendente da quello stesso Vescovo cui si cercava di usurpare la giurisdizione; e cou qual fronte stipulava quei patti l'Enrico di Apuglia? Lo stesso, che nell'anno 1224 in atto 21 giugno, (2) quale

<sup>(1)</sup> Archivio Civico, Pergamene.

<sup>(2)</sup> trico Rerum patriae, pag. 72.

ambasclatore de: Casalaseni, prometteva per essi al Vescovo Ugoue e stare et obbedire omnibus mandatis ipsius Domini > Episcopi ordinamentis et praeceptis ad omneus suam volum- tatem et miscricoraiam > affine di ottenere la liberazione da una multa di lire mille contro di essi Casalaschi pronunciata dal Vescovo per le trasgressioni in quell'atto riferite.

Vuolsi dall'abate Frova, che i De Curiis di Casale rappresentati dall'Enrico de Apuglia oltre ad essere sudditi del Vescovo come Casalaschi, gli fossero eziandio in particolar modo vassalli come investiti di feudo, e per vero nel secondo di detti atti del 15 gennaio il Comune mon promise loro alcun rilevo dai bandi del Vescovo, come aveva fatto nel primo atto pei Grassi, anzi più estesa erasi apposta la clausula salvo omni jare et ratione Domini Episcopi et salva libertate Ecclesiae; ma non passò un mese, che la nostra Credenza, superando ogni ribrezzo, dichiarò apertamente in atto 11 febbraio 1256 (1) e quod si Episcopus Veredelensis pro pactis et conditionibus et concordiis, quae et quau illi de Curiis de loco Casalis fecerant cum Conumi Vercellarum auferati is et alicui jusorum bannum aliquod,

quod Potestas et Comune Vercellarum teneatur cos conservare et quemlibet ipsorum indemnem et indemnes .

177. Io non potrei accertare se al momento di questi atti usurpativi della giurisdizione del Vescovo già fosse stato detto Giacomo de Carnario ovvero se la vacanza della sede Vescovile abbia dato coraggio alla usurpazione: conosco bensì, che il Fileppi nella storia sua manoscritta lo disse soltanto eletto nel 1256, citando come primo suo atto una investitura da lui data in quell'anno ai Signori di Crevacuore, di cui ignorava il mese, e che fu addi 10 maggio (2); io credo però, che già cra stato eletto sin dal mèse di marzo se non prima: ad ogni modo non si trova in Archivio

<sup>(1)</sup> Nella siessa pergamena, che contiene detto alto del 15 gennaio.

<sup>(2)</sup> Bis. II, 199.

nè in quest'anno nè posteriormente l'atto d'investitura, che ciascun nuovo Vescovo soleva dare ai Vercellesi per autorizzarli al proprio governo (supra n. 12 e 20) e per vero, come mai il De Camario avrebbe concessa l'investira, quando ben lungi dal rivocarsi le leggi sancite contro le libertà ecclesiastiche, e già incriminate dal suo predecessore o dalla Sauta Sede, gli si insripavano così apertamente e colla sola ragione del più forte i proprii diritti: se non che più oltre ancora furono spinte le ostilità, come avreno a jurarare.

178. Fermo intanto il Comune uel suo assunto, e riflettendo, che le promesse fatte agli anzidetti Casalaschi abbisognerebbero di un forte appoggio in quelle parti, ebbe a
deputare in adunanza 4 marzo 1256 Enrico de Mortaria
e Nicolino Carraria (1) non solo per intimare al Comune
di Casale di non imporre alcun fodro nè recare danno veruno ai cittadini di Vercelli cola abitanti et specialite illie
tatis et domunis Vercellarum, ma ancora per richiedere dal
Podestà e dagli uomini di Paciliano la rinnovazione del giuramento per l'osservanza dei patti stipulati (Vedi giuramento per l'osservanza dei patti stipulati (Vedi giuramento per della consegnare ai Vercellesi le loro fortezze a norma delle esistenti convenzioni.

Relativamente al Comune di Casale si argomentavano i Vercellesi di far rivivere alcune condizioni al medesimo imposte nell'atto di pace dell'anno 1188; ma, oltrechè tali petti nella parte pregindiciale al dominio del Vescovo dovevano considerarsi annullati per la rinuncia posteriormente fatta dai Vercellesi ad ogni ragione sovra quel borgo (n. 175 di questo libro) i privilegii poi colà stabiliti a favore dei cittadini Vercellesi che vi avrebbero dimorato, non potevano applicarsi al caso presente, nel quale sotto pretesto di giurato cittadiniatico si trattava di distogliere dalla giu-

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 344.

risdizione di quel Comune e del Vescovo suo Signore la migliore e più ricca parte di quegli abitanti, di cui alcuni erano già stati sottoposti a condanne ed obbligati a dare ostaggi prima ch'essi ginrassero la cittadinanza Vercellese.

Quindi il Podestà di Casale in pieua Credenza del 16 marzo dello stesso anno (1) nel mentre con belle maniere cercava di rispondere alle domande dei nostri ambasciatori protestando non essera stato escluso dalla Credenza alcuno ne dei Decurii nè dei Grassi; e non volere loro impedire di intervenirvi, dichiarava poi apertamente e quod juraerent, a precise fodruna praedictia cieibus Vercelleusibus impositum pro corum poderio exigere, et uultam remissionem inde pacere posset, quia Potestas ab exactione cessare non potest, nec eam renittere ». Udita poscia lettura di detti atti del 1198 il Podestà ed i Credenzieri di Casale si limitarono a richiederne copia antentica, avuta la quale e habebunt Constillum specialiter cum Episcopo Vercellarum Domino suo » espressioni, le quali mi hanno fatto asserire, che non era più vacante la Sede in quel giorno 16 marzo 1236.

179. Se realmente appartenesse a quest'anno la liberazione di Vercelli dagli assalti del Marchese Lancia, come asseriano due enuditi nostri scrittori, potrebbesi credere, che le ostilità contro il Vescovo procedessero dal partito ghibellino quando sovverchiava il guelfo; ma quel fatto vuolsi riportare a tempo più rimoto, nè in quest'anno erano ancora distintamiente formati cotali partiti.

E facendo capo dalla Dissertazione del chiarissimo Dottore Agostino Mella (2) così vi si legge: «vixit hie Marchio » (Lancea) co tempore quo dissidia Civilia coeperant inter

- Ticiones ed Advocatos qui Advocati cum fuerint expulsi de
   anno 1255 circiter a Civitate, ut eis faveret Marchio in
- vigilia Anti Francisci adortus est Civitatem cum suo

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 359.

<sup>(2)</sup> Responsum juris pro inclita Civitate Vercelt. M.ss.

» exercitu, quae viriliter pugnando hostiles conatus inanes reddidit .

Il Durandi poi ebbe a scrivere «Giunse in Lombardia nell'anno 1256 il Marchese Lancia Imperiale Vicario in

s tempo, che in Vercelli contrastavano gli Avoqudri ed i Tiz-

» zoni i primi di fazione Guelfa, e gli altri della Ghibellina: riuscì quindi ai Tizzoni coll'aiuto del Lancia di discac-

ciare gli Avogadri da Vercelli; ma siccome nella Città

» prevaleva il partito dei Guelfi a questi, di lì a poco si

riaprirono le porte: sperava nondimeno il Lancia con

» replicate sorprese di impadronirsi di Vercelli, ma ogni

suo attentato fu inutile, ed i Vercellesi respinsero vitto-» riosamente gli imperiali alli tre di ottobre del medesimo

> anno 1236 > (1).

Se questi due scrittori concordano in punto della liberazione della Città e quasi in ordine all'epoca, sono poi affatto discordanti circa la parte o Guelfa o Ghibellina, che venne assistita dal Marchese Laucia, poichè il Mella lo fa protettore dei Guelfi Avogadri, ed il Durandi dei Ghibellini: di ciò ragioneremo a suo tempo, intanto osserviamo in primo luogo, che i Tizzoni non ebbero la supremazia Ghibellina se non dopo molti anni, quando cioè era già estinta la famiglia dei Bicchieri, e che anzi nel bando di questa nessun Tizzone si vede compreso.

Converrà in secondo luogo ritenere, che il Marchese Lancia comincia bensì a comparire nella storia d'Italia in quest' anno 1236, ma unicamente per accompagnare nei ceppi in Puglia il ribello Arrigo; per altra parte non si potrebbe credere, che egli abbia avute a sua disposizione truppe imperiali per dare l'assalto alla nostra Città in epoca, nella quale l'esercito di Federico venne trattenuto dal progredire più oltre per l'imponente armata dei Milanesi e degli alleati portatisi ad incontrarlo sino a Monte-

<sup>(1)</sup> Dissertazione dell'antica condizione del Vercellese. Torino 1766, pag. 137.

chiaro. Arroge, che il Marchese Lancia non fu nominato Vicario imperiale se non alcuni anni depo: non dirò nel 1240 colla Cronaca Piacentina (1) e peggio nel 1241 come negli annali Milancsi (2) bensi nell'anno 1259, come troviamo nei nostri documenti, nell'esporre i quali si vedrà, che nè gli Avogadri nè i Bicchieri nè i Tizzoni furono posti in esilio prima dell'anno 1245.

Per questi motivi, io credo, che ad epoca più rimottu debba riportarsi il fatto pure verissimo del Marchese Lancia, e che perciò il medesimo non ebbe alcuna influenza negli atti ostili al Vescovado da me esposti, e ne fu auzi una conseguenza dopo non pochi anni. Riservandomi quiudi di stabilire l'epoca più probabile di quell'assalto, cerchiamo intanto quale possa essere stata la causa delle .narrate ostilità verso il Vescovo ed il Clero.

13. Egli è cosa riconosciuta dal Muratori, e dagli altri eruditi, che le repubbliche del medio evo quando trovavansi in pace colle vicine nulla lasciavano d'intentato per sottomettere alla propria giurisdizione i Conti rurali od altri Signori di castelli posti nel perimetro del loro territorio, che per lo più misuravano dell'esteusione del proprio Vescovado; questo procedere l'abbiamo veduto progressivamente in pratica nell'esame dei nostri documenti, ed allorquando il Comune non ebbe più alcun Signore laico da assoggettare in qualche modo al sno impero, tentò ridure ad eguale condizione i luoghi e le fortezze possedute dagli ecclesiastici; che anzi il nostro si rivolse a togliere al proprio Vescovo quelli, che si era riservati non comprendendoli nella consuca investitura.

Alcuni tentativi ne aveva praticato per lo addietro, ma ben prestò era stato astretto a confessare il nessuno suo diritto; ora però l'usurpazione fu molto più estesa e pertinace; nè lo potrei indicarne l'intima cagione quando non si

<sup>(1)</sup> Rer. Ital. tom. XVI, col. 463.

<sup>(2)</sup> Ibi tom. XVI, col. 650.

voglia attribuire alle sostanziali mutazioni contemporaneamente operate nella costituzione governativa.

180. Al Numero 24 del libro primo lo dimostrato, che unitamente ai Credenzieri, il cui ufficio lo dissi ereditario, avevano pure voce deliberante i Cousoli eletti dalle due Società popolari di S. Eusebio e di S. Stefano; tuttavia non abbastanza sodifisatte queste Società ottenero ancora una maggiore influenza per mezzo d'uno statuto, del quale ci manca bonsì la data, ma il crederei pubblicato verso l'anno 1224.

Ivi — quod Potestas infra XV dies adjungat tel adjungi faciut XXVIII Gredenciarios in Credencia Scilicet XIV de Societate Sancti Euschi et alios XIV de Societate Sancti Stephani (4). In quest'anno poi 1256 comincia a presentarsi una formola più esplicita nelle determinazioni della Credenza leggendosi in atto 11 febbraio (2): consilium more solito congregatum in palatio Comunis Vercellorum statuit voluit et ordinacii, et Dominus Ruffinus Comes de Lomello Potestas Vercell. voluntate Credenciariorum et ipsi Credenciarii volucrunt > in quale formola si scorge la determinazione del potere legislativo distinta dalla promulgazione fattane dal Podesti incaricato del potere esculpia.

181. Ma in ciò non consiste la mutazione sostanziale: bensi io la riconosco nello statuto, che sto per riferire, esso pure senza data, non però posto in pratica prima del giorno 11 novembre 1256, ed è del seguente tenore:

c Hem statutum est, quod si Potestas tempore soi regi-, minis fecerit consilium de pace vel guerra facienda vel > fodro vel mutuo yel equis imponeudis vel estimo faciendo > vel de avere Comunis dando, excepto pro adequantiis, tenectur vocare ad illud Consilium CC paralicos, et ctima in > aliis consiliis, shi Potestati tulle videbitur: nec possit

<sup>(1)</sup> Statuti antichi fol. 18 retro.

<sup>(2)</sup> Bis. II, 199.

- » loc capitulum mutari sine Consilio Credentiae, ubi vocati sint Paratici (1).

A seguito di questo statuto si leggono le seguenti aggiunte, le quali sembrano di data posteriore e spiegano i requisiti che dovevano avere i paratici per entrare in Consiglio.

- · « Item statutum est, quod nullus eligatur vel sit de du
  - eentum paraticis nisi sit Dominus major domi suze et non
  - alterius masnengus nee mercenarius, et quod sit civis
  - · Vercellarum oriundus vel qui abitaverit in Civitate Ver-
- cellarum per X annos ipse vel pater, et elizatur per consules paraticorum >
  - · Et quilibet Potestas teneatur præesse sine licentia capienda infra octo dies ab introitu sui regiminis ».

Accennerò per ora, che si chiamavano Paratici gli esercenti una data arte soggetti ai particolari statuti della medesima, e che di queste corporazioni ne esistevano otto e più nella nostra Città, riservandomi di darne maggiori notizie nel libro 5.º capo 5.º del Commercio.

182. Le adunanze generali del popolo, dette Concioni od Arrengo (2), erano divenute rarissime e ristrette piuttosto a circostanze di solennità: che se una ne troviamo ancora per l'anno 1255 in fatto di statuto penale (5), in generale però la Credenza si era resà così onnipotente a dichiarare soventi volte, che tale o tal altra convenzione o sua deliberazione' sarebbesi fatta eseguire dal Podestà senza poterne venire dispensato per Arrengo « nec possit absolvi per Consilium neque per Arrengum nec alio modo » clausula questa, che vedemno testualmente apposta nella recente convenzione coi Decuriis di Casale; quindi egli è a credere, che il popolo e per esso le varie corporazioni delle arti avranno fatta una qualche imponente dimostrazione, per cui siasi vinto lo statuto dell'intervento dei Paratici nelle più essenziali deliberazioni della Credenza, ed anzi in nu-

<sup>(1)</sup> Statuti antichi fol. 71.

<sup>(2)</sup> Voce corrolla derivante dall'arringare che vi si faceva.

<sup>(3)</sup> Statuti antichi fol. 57.

mero di duecento pari al Maximum dei Credenzieri; innovazione capitale, che ridusse il governo molto più popolare di prima.

185. Abbiamo vedute le opposizioni farte dai Milanesi a che si conservasse al nostro governo il Podestà Conte Ruffino da Lomello, e ne abbiamo indagata la causa assegnandola al desiderio di trarci secoloro nella ribellione del Re Arrigo, rimase nondimeno nell'ufficio di Podestà il Conte Ruffino non solo per l'anno 1235, ma certamente ancora nella prima metà del susseguente anno, come ne assienzano eli atti testè riferiti del 16 marzo 1236 d'intimazione al al Comune di Casale; quando però per la resa di Arrigo, cessarono i motivi di discrepanza tra noi ed i Milanesi, e vieppiù si fece argente l'unione della lega contro il minacciante Federico, tosto vediaño a Podestà di Vercelli un Milanese rinomato assai pei varii governi da lui sostenuti in Italia, voglio dire Ottone de Mandello, (1) del cui regime, sebbene pochi atti siausi conservati, sono però i medesimi oltremodo risoluti e gravissimi.

184. Al foglio 33 retro dello statuto inedito si trova una deliberazione cunanta sotto la presidenza del suddetto Ottone, la quale porta bensi la data 1255 indictione 1X die martis duodecimo mensis augusti, ma deve rettificarsene l'anno e sostituirvisi il 1256, così volendo e l'indizione ed il segnato ciorno di martedi.

Con essa fu prefisso ai Conti del Cauavese il termine in con al 24 d'esso meso per recensi a Vercelli e prestare l'osservanza dei patti convenuti sia col nostro Comune sia con quello d'Ivrea, mentre altrimenti si dichiaravano sino d'allora confiscati tutti i loro beni posti al di quà della Dora, da non restituirsi mai più non ostante qualunque

<sup>(1)</sup> Fu Podeski di Minno nell'anno 1213 – di Firenze 2216 e 1230 – di Piacenza 1227 a di Padova 1225 e 1235 – di Vicenza 1226 e era egii uno dei cinque figli di Alberto de Mandelio già Podestà di Verceiti negli anni 1198 e 1208, ed altro di essi fogti cioè il Robaconte ebbe in moglie Aldisia figlia di Pietro Bicchieri e sorella della Beata Emitia.

arrengo. Probabilmente si adattareno quei Conti ad una intimazione corredata da tanta minaccia, non trovandosi in quest'anno alcun indizio d'ulteriore contesa a tale riguardo.

A questa deliberazione del 12 agosto tuttochè assai importante, non si vedono intervenuti i Paratici, ma ben ne risulta del loro intervento in altra delli 11 novembre dello stesso anno presiedata essa pare dal de Mandello, la quale ebbe a produrre conseguenze così gravi e lunghe, che appena furono assopite col trattato di pace del 1254, come vedremo a suo luogo, intanto che giova riferirne la parte sostanziale, « MCCXXXVI die martis nudecimo intrante mense novembris. — Convocato Consilio Credentia... in » qua Credencia fuerunt convocati alii ducentum de paraticis » videlicet qui sunt de adjectione (1) statutum est quod si anis Castellanus vel nobilis vel civis de civitate vel epi-» scopatu Vercellarum citatus vel requisitus de hoc bis vel ter recusaverit reddere presenti Potestati.... castrum sunm » vel Turrim vel domum aut fortiam » e ciò entro il termine a statuirsi dal Podesta, si avesse a porre al bando il ricusante, distrurne il castello o la torre e rendere liberi gli uomini da lui dipendenti, affrancandone il luogo, come era stato affrancato il Borgo di Trino.

Se questa ingiunzione a dismettere al Comune le proprie Castella fisses stata ristretta ai possessori, che da esso le tenevano in fendo, nulla sarebbevi a ridire; ma l'ordine fu concepito in termini così generali a potersene valere eziandio contro i feudatarii altrui e seguatamente contro quelli del Vescovo, ove contrastassero alle nuove mire del Comune: che se di poi ne venne ordinata la cancellazione ciò accadde soltanto dopo 12 anni ed in circostanze assai diverse dalle presenti.

Aueora più grave fu l'operato dal Comune a danno del Vescovo e del Clero in quest'anno 1256, e ne avremo distinta relazione in una Bolla dell'anno seguente,

<sup>(1)</sup> Statuli antichi fot. 58.

185. Intanto io mi avviso, che riconciliati con Milano, e con un Podestà Milanese siano pure concorsi i Vercellesi ad arrestare per quest'anno le mosse di Federico, abbenché non ne parlino le cronache, e tanto più me ne persuado perché risulta del loro intervento nel 1237 all'infelice giornata di Cortenova.

Trascorsa senza effetto l'epoca prefissa nel compromesso del 1255, il Pontefice, sempre iutento a procurare la pace alla Lombardia, aveva con sue lettere datate da Viterbo il 12 aprile 1256 richiesti da Federico nuovi poteri, pregandolo a mandargli il maestro Ermanno per concertare ogni cosa e che se esso imperatore si accingesse ad oppugnare i lombardi » mazime cam se precise in manibus Ecclesiae posuerint... id pati acquanimiter caundem Ecclesiam non decent.

Segui animata corrispondenza tra il Pontefice e Federico risoluto questi di debellare, come diceva, i ribelli e seguatamente i Milanesi praecertim Mediolamensium me laceassivi insolentia » e senza volere ascoltare nè le ammonizioni ed untimazioni del Papa, nè quelle del legato espressamente inviatogti, scrisse ben anzi ad un suo amico di volere ad ogni costo entrare in Lombardia «ur in Italia hacercica pra-ritate eracietant jura Imperii reformaret ibidem » Addit se

- viro Principi daturum provinciam, ut redenntes ad officium in gratiam recipiat; sollicitet ipse Borgomensium,
- . Vercelleusium, Alexandrinorum, Brixianorum, Lauden-
- siumque praefectos, ut oratores ad solemnem illorum or-
- dinum Conventum (apud Parmam) mittant, se die sacro
- sancti Johannis Baptistæ Aquila Augusta moturum, atque
- in sancti Jacobi subsequenti festo comitia celebraturum
- I fatti posteriori ci accertano non avere i Vercellesi dato ascolto a quelle lusinghe. Mosse infrattanto Federico il suo esercito, e giunse sino a Cremona; ma i Milanesi cogli al-

<sup>(1)</sup> Rainaldi att' anno 1236, n. IV.

leati accorsero ben tosto con un'armata di ciuquantamila uomini e si avanzarono in bell'ordine sino a Montechiaro tenendosi però sulle difese; attalchè Federico vedendo non essere impresa a prendersi a gabbo, trovò prudente il retrocedere rivolgendosi però ad esterminio della infelice Vicenza.

E quando i moti del Duca d'Austria obbligarono esso Federico a pensare alla casa propria e far ritorno in Germania, allora credette di dover tenere a lada i kombardi con ravvivare le trattative di pace; epperò si rivolse egli stesso al Pontefice affinchè si rinnovasse il compromesso, Possibile, che Gregorio potesse ancora lusingarsene dopo tante tergiversazioni e ripulse da quel versipelle avute, l'eppure non era ancora giunta l'ora del giudicio, che doveva poggiare su d'una inaudità pazienza: il Pontefice accettò di nuovo l'offerta e con suc lettere: Dat. Viterbii octavo Kal. junii 1237 invitò i Lombardi a mandare, i loro deputati a Mantova per l'ottava di Pentecoste.

186. Ma Federico erasi poscia sbrigato del suo oppositore il Duca d'Austria, il suo orgoglio non permetteva più
ne si parlasse di pace, e l'ira, repressagli per poco nel
cuore dalla stringente necessità, divampò con maggior impeto; condusse quindì l'esercito a Goito, ove gli si aggiunsero oltre a estemila Saracini fatti venire dalla Puglia, non
che i suoi fidi Reggiani, Modenesi e Parmigiani; ed avuta
per trattato la forte Mantova, vi si recò nell'ottobre, riensando però di dare udienza ai Cardinali mandatigli dal
Papa, i quali perciò se ne ritornarono senz'altro a Roma
(red ciun noltet alloqui. Cardinales, ipsi Romann recersi sunt,
così Riccardo di San Germano in Cronicon).

Disceso poscia sino all'Oglio vi trovò schierato l'esercito dei Milanesi, Vercellezi, Alessandrini, Novaresi e di altri della lega, se non che questo escreito dopo di essersi distinto con mirabili fatti cadde in un aguato sulle fiui di Cortenova, e fu di poi dagli imperiali intieramente sconfitto sul finire di novembre, per cui ue avvennero gravissime mutazioni in queste parti.

Intorno a questo miserando avvenimento, in cui si troyarono pure avvolti i nostri cittadini, odasi quanto ne lascio scritto un autore contemporanco (1).

• Et eua Mediolaucuses sibi male caverent, et pluribus de suis dedissent licentiam de exercitu redeundi; Imperator cos invasit, et victo prælio triumplavit, et cepit caroccium et Potestatem Mediolani et quamplurimos de meliorib.s majoribus et nobilioribus civilus Mediolani et de Vercellis, Alexandria, Novaria, et alis Civiatibus atque locis, qui cum Mediolanensibus capti fucrunt et detenti, et etiam valuerati et mortul in ipso prelio; postemour unit Cremonam, et hoc fuit messe novembris ».

Bustino per noi questl ceuni, mentre il lettore troverà in tutte le storie generali d'Italia più ampia indormazione e della strage dei nostri fatta, dai Saraceni e del trionfo, che ne menò Federico a Cremona, e della più che harbara uccisione da lui ordinata del Podestà di Milano caduto prigione in quel fatto: meglio essendo che io ripigli la narrazione delle nostre particolari contese col Vescovado.

187. Un solo documento ci rimane all'uopo, prima però di riferirlo gioverà far conoscere quanto lasciò scritto il Rainaldi all'anno 1237 N.º XIV, essendochè cibbe egli a farne il ricavo dagnon pochi Brevi Pontificii.

farne il ricavo da non pochi Brevi Pontificii.

Vercellennes știam, ad quos Cardinalem Episcopum
Pracuestinum Apostolici legati munere auctum miserat,
leges Ecclesiasticae dignitati adversas poenitus abolire
gravissimis literis Gregorius jussit. Qui non modo Pontifici dicto audientes non fuere, sed in deteriora lapsi,
atrocia Ecclesiis ac viris Ecclesiasticis, Episcopo citam in
exilium pulso, mala intulrer: quibus de rebus Gregorius
graves ad Novariensem Episcopum ad Clerum Vercellensem atque ad Archiepiscopum Mediolanensem et sufraganoso Episcopos literas exaravit.

<sup>(1)</sup> Continualore degli annali Genovesi del Caffaro. Rer. Ital. tom. VI, col. 475.

Inutili essendo state le anunonizioni sì del Cardinale legato come dei Vescovi a ciò deputati, il Pontefice si vide costretto ad un atto di rigore contro de' nostri padri, a cui nemmeno si arresero se non quando per infelici successi dovettero riconoscere aggravata su di loro la mano del Signore.

188. Impertanto il Pontefice nel suo breve del tre settembre di quest'anno 1237 diretto al Vescovo di Novara, (Odemaro): così parlava dei nostri fatti:

» Vercellensium superbia furiosa usque adeo jam ascendit, quod nihil aliud eis restat nisi ruere in præcipitium · confusionis ignominiam adducentis, ut prosperis exaltati

humilientur et confundantur adversis.......

» Nam licet olim conquerente Venerabili fratri nostro (Ugone da Sessa) Episcopo Vercellensi intellecto, quod Po-

testas et consiliarii et populus statuta quædam seu de-» stitutiones potius contra ipsam- Ecclesiam et ecclesiasti-

am libertatem ediderant, quibus eam multipliciter affli-

pebant, clericis et hominibus suis collectas imponentes et fodrum et alia ipsos pene importabiliter aggravantes,

eisdem Potestati consiliariis et populo preces porreximus

et mandatum, ut statuta ipsa de suis capitularibus amo-» verent.... venerabili fratri nostri Archiepiscopo Mediola-

nensi super iis executore coucesso; eis tamen obturantibus.

» more surdæ aspidis, aures suas idem Archiepiscopus Ci-

· vitatem ipsorum supposuit ecclesiastico interdicto .. · Verum cum nec medela linjusmodi corum duritiani

» aliquatenus emolliret, priefatus Archiepiscopus personaliter > Vercellas accedens præsentibus venerabilibus fratribus

» nostris Prænestiuo tunc Apostolicæ sedis legato et... Y-

» poregiensi et Thaurinensi Episcopis precibus et monitis » sollicite institit apud eos, eis firmiter injungendo, nt

· cligentes parere potius quam perire, nobis humiliter ac-

· quiescerent in hac parte... et cum ipsi... non solum hoc s facere poenitus renuissent Ottone de Mandello Potestate

respondente proterve, quod nec eis statutorum librum

exhibere petitum, nec delere statuta de suis capitularibus procurarent, eisdem elericis et hominibus nihilominus exterminium cominando; verum etiam addentes prioribus graviora miserint ad terram corumdem Episcopi et Ee-elesiae multitudinem armatorum, qui, animalibus et rebus hominum suorum abductis in praedam, duo castra ejusdem Episcopi occuparunt et muniverunt balistariis et balistis armisa aliis et armatis, dietus Archiepiscopus enundem Ottonem et omnes consiliarios Vercellenses excomunicatos pubblice nunciavit, et corum Civitatem supposuit interdicto »

« Nos quoque iterato prædicits Vercellensibus dedimus literis in mandatis, ut præmissa sine difficultate qualibet emendarent, ac satisfacerent de damnis et injuriis eidem Episcopo irrogatis, tibi per alias literas nostras nihilominus injungentes, ut, si prædati Vercellenses maudatum nostrum negligerent adimplere, tu faciens eos tamquam excomunicatos ab omnibus arctius evitari, eisdem commercia interdicens alicurum, et ne quis ipsorum in Potestatem vel Rectorem assumeretur alienbi, nullusque ad nundinas accederet Vercellenses, næe scholares in ipsa Civitata utlerius morarentur » (l'università instituita in Vercelli all'anno 1228, vedasi al § 5, cap. 5.º libro III) contradictores per censuram ecelesiasticam appellatione postposita compescendo.

c Et quamvis dilectus filius noster Otto sancti Nicolai in carcere Tulliano Diaconus Cardinalis apostolicæ sedis legatus inde transitum faciens Potestatem et consiliarios supradietos, te et Thaurinensi Episcopo praesentibus, multa precum instantia salubribus monitis exortationibus et exemplis ad obbediendum nobis in facto hujusmodi, secundum datam a Deo sibi prudentiam, inducere laboravérit; et bec ipsum eis injunxerit vixo voce; ipsi tamen spiritu ad superbiam obfirmato non solum acquiescere monitis noluerunt, sed etiam ipso legato adhue in Vereellensi Diocessi existente, eni ob reverentiam Apostolicæ

 Sedis debuerant detulisse, terram ejusdem Episcopi Vercellenis intrantes hostiliter in multitudine armatorum devastando segetes, succidendo vineas et arbores, concremando aedificia, et alia crudelia et enormia committendo, multos

• ex hominibus ceclesiae Vercell. jurare, ut Potestati et Co-

muni Vercell, obbedirent et subessent eis quoad jurisdictionem, compulerunt .

· Propter quod tu contra jam dictos Potestatem et ei-» ves, iuxta mandati nostri tenorem aggravans manuni . tuam in omnes, qui jamdictum Ottonem vel aliquem Ver-· cellensem in Potestatem sive Rectorem assumerent, sive » qui ad nundinas accederent Vercellarum, ac in hospites, · qui reciperent aliquos corum in hospitio, excomunicatio- nis sententiam promulgasti, et fecisti camdem sententiam. · per plures vicinas Civitates et Dioceses pubblicari. » Sed furor eorum quia pertinax, et indignatio quia a dura, quoniam, sic istigante illo qui malorum omnium est inventor, iniquitatum suarum ferugine duruerunt. Quod » licet circa eos multo labore sudatum fuerit, de ipsis ta-» men rubigo nimia non exivit, quia potius peccata peccas tis addentes, codem Episcopo Vercellensi venienti ad nos · itinere constituto terram ipsius multiplicato exercitu intra-» verunt, ae turribus de Andurno et de Clavaxia occupatis » ipsisque munitis, et obsesso eastro Bugellae praedicti E-» piscopi, multos ex hominibus ceelesiae duxere captivos ac » nonnullos etium compulerunt ut suæ subessent jurisdi-» ctioni jurare; et quod est auditu horribile multa nefanda » in pluribus ecclesiis committentes quamplurima monasteria » tam Civitatis quam diocesis Vercellensis, quae ducere » machinas ad obsidendum terras ecclesiæ, ac quosdam » clericos, qui coram officialibus Potestatis stare indicio » rengerant, præsumpserant banno supponere Civitatis, ae recipere homines et vassallos ecclesiae in loco Casalis sancti Evaxii et alibi, non absque ipsius gravi præjudia cio in suos habitatores et Cives, Omnibus clericis gene-

raliter ecclesiam defendentibus bannum et exterminium

sa crapiuam bonorum omuium comminando, facta nihitominus prohibitione militibus et popularibus vassallis ecclesiae ac omnibus suae jurisdictioni subjectis, ne quis Episcopi praesentiam adeat, vel ei prestet auxilium consilium et favorem sine licensia Potestatis, alique multa contra Deum et eamdem ecclesiam committendo (quæ non solum longum sed etiam tediosum esset et difficile per singula recensere!

Heu quis Vercellenses cosdem adeo fascinavit, ut diabolice adiaventiones hujusmodi ab eis, quos de fdei
puritate tolies commendari audivimus processissent, et tam
grandem maculam tumque saluti contrariam in corum
poni gloria patiantur, nisi aliquis extraneus iis temporibus obtinuerit corum regimen Civitatis, qui sumo
vetus fermentum afferens sinceriatis corumdem azimo
fermentavit, quum ex illa venenata radice Arianæ perfidits, que in eis repululare videtur per opera præsumanut nettlentes feructus hujusmodi processisses

hdiæ, quæ in eis repululare videtur per opera præsamantur pestilentes fructus hujusmodi processisse.

Licet igitur lenius hactenus erga ipsos, quam corum
culpa forsan requireret, duxerimus procedendum; ne, si
eorum vulneri adhuc crudo ferram subito fuisset appositum, non ex corruptione sua sed ex nostra demum asperitate ad seniem, qua computruit, vulnus ipsum videderetur esse perductum. Quia tamen iniquitates ipsorum
adeo excreverunt, quod eis multiplicatis sanguis videretur sanguinem tetigisse, ne prophetæ sententiam incurramus dicentis: maledicius qui prohibet gladium suum a
sanguine, nos nolentes eso diutius tantorum excessuum
impunitate gaudere, immo illos tali castigatione compesecre, ut quibuscumque ipsorum culpa fuit in scandalum
pena sit in exemplum, de consiilo fratum nostrorum

« Ut nisi praefati !Potestas consiliarii et populus infra duos menses post monitionem tuam ad mandatum ecclesiae humiliter revertamur, de omnibus damnis et injuriis eidem Episcopo et ecclesize ac clericis et civis hominibus irro-

duximus statuendum.

gatis satisfactionem debitam impensuri, prædictus Otto et quicumque ejus judex Vicarius socius vel Assessor in regimine Vercellarum extitit extiterit vel existit in Potestatem seu Rectorem, et quilibet ab eodem Ottone descendens usque in tertiam generationem ad aliquod ecclesiasticum beneficium aliciub inullateum assumatur, et is secus actum fuerit assumptione seu provisione ipsorum viribus caritura, ita quod nullum emolumentum exinde poenitus subsequatur: nullus etiam interim sibi desuper aliquo debito, sed ipse aliis respondere cogatur: locus autem qui eum vel aliquem prædictorum contra statuti nostri tenorem in Potestatem vel Rectorem assumpserit ac alia quæ ad jurisdictionem ipsius loci pertinent, quamdiu idem Otto traverit bis moram, ipso facto sit suppositus ecclesiastico interdicto.

sutus ecclesiastico internacio.

A Nullus prateirea Vercellensis privatus, de persecutoribus

ipinius ecclesiae, usque ad tertiam generationem ad beneficium ecclesiasticum assumatur: præfatus quoque Otto,
nec non et consiliarii statutarii scriptores dictorum statutorum, et qui secundum statuta ipsa processerint vel
hactenus processerunt, infames sint ipso facto et ad actus legittimo nullatenus admittantur, ac privati jure patronatuum et feudis, quae tenent ab ecclesiis, ipso jure,
nec ad pubblica officia vel ad gradus summos admittantur, et eorum seatentiæ, si judices fuerint nullam obtineant firmitatem, si tabelliones instrumenta conscripta
per ipsos cassa et irrita habeantur ».

Comune insuper Vercellarum... (1) jurisdictione nundinis et feudis, que tenent ab ecclesia supradicta sint
juso jure privati, et strata substrabatur eisdem, nullusque
ipsis vel eorum alicui, sed ipsi teneantur aliis, de debitis
respondere: res etiam et bona ipsorum ubicumque fuerint ac persone eorum impune ac licite, quamdiu con-

<sup>(1)</sup> Manea qui qualche parola nell'autografo: il Frova vi suppone homines, io crederei et dicti persecutores.

) tumaces fuerint, capiantur: Rectore loci Potestate vel Domino, qui hæc fieri prohibuerit, ipso facto sententiam

excomunicationis incursuro >.

Nulla Civitas seu locus aliquem Civium prædictorum » in Potestatem vel Rectorem assumat, nec aliquem Civem » suum permittat eiusdem regimen Civitatis assumere, et · si secus actum fuerit, tam assumpti quam assumentes » sententiam excomunicationis incurrant, et quamdin ibi · fuerint, locus ipse suppositus sit interdicto ecclesiastico .. · Quocirca fraternitati tuæ per apostolica scripta in · virtute obedientize, et stricte præcipiendo, mandamus, » quatenus ad Civitatem personaliter accedens prædictum · Potestatem consiliarios et populum supradictum efficaciter · moneas et inducas, ut, diligenter prout convenit, atten-. dentes quod in hac pugna longe magis est vinci quam » vincere gloriosum, quia sicut qui vincit vitium vincitur · a virtute, sic profecto qui virtutem captivat a vitio capstivatur, Salomone testante qui ait melior patiens est viro

· forti et qui dominatur animo expugnatore urbium, Deo et » ecclesize, quos graviter offenderunt, plonne satisfacient de commissis .

Quod si Lucerna Domini spiraculum hominis, qui in-» vestigat secreta ventris, ad diligentem monitionem tuam · ipserum corda non dignabitur illustrare, sed potius eos » indurari permiserit, tamquam pro magnitudine culpre divino indicio reprobatus: tu spiritu fortitudinis roboratus tam hujusmodi statutum nostrum quam praemissas · excomunicationis et interdicti sententias per omnes Civitates · et loca in quibus expedire videris solemniter pubblicans, et faciens usque ad satisfactionem condignam inviolabili-· ter observari, casdem sententias singulis diebus dominicis · et festivis pulsatis campanis et candelis accensis nihilomigus innovando, eidem Ottoni, Nicolao Carrariae, Ar-· dicioni de Ivaco, Bonifacio de Sabello, Uberto Argento,

. Corrado de Riferio, Ribaldo de Burontio, ac aliis offi-» cialibus Civitatis, qui castra et terras ecclesiae Vercel-

 lecerunt jurare, quod Potestati ac Comuni praedictis obedirent de cœtero et subessent; Henrico quoque et Uberto de Mortario, Jacobo de Tizono, Gothofredo de Storario, Jacobo Buca, Nicolao de Vussallo et consulibus praeteritis et præsentibus tam societatis sancti Eusebii
 quam sancti Stephani, et aliis qui statuta contra liberta-

 lensis impugnari spoliari seu devastari fecerunt, vel ceperunt ipsius homines aut capi ab aliis procurarunt, ac

tem ecclesiae Vercellensis et clericorum ac ipsius hominum ediderant, vel ad exequendum ea dederunt consilium auxilium vel consensum, quos idem Vercell. Episcopus

duxerit nominandos, ut infra certum tempus (item Otto
 dimisso regimine Civitatis Vercell.) comparcant coram
 nobis satisfacturi de damnis et injuriis irrogatis eisdem

 Episcopo elericis et hominibus, dixtrictius injungere non postpoass, in cos si per annum a tempore denuntiationis facte per Archiepiscopum nominatum in excomunicatione
 permanserint, nec non et sequaces et adjutores corum,

permanserint, nec non et sequaces et adjutores corum,
 prout contumacia ipsorum durius exegerit, processurus;
 contradictores autem, si qui fuerint, vel rebelles per cen-

suram eamdem, appellatione remota, compescas, nullis litteris obstantibus harum tenore tacito a Sede Aposto-

 lica impetratis. Dat. Viterbii III Non. septembris Pontificatus nostri anno XI » (1).

ficatus nostri anno XI » (1).

189. Nel riportare questo documento ho compiuto al dovere di storico, con quanto dolore però, il comprenderà chiunque sente amore di patria: nè fu caso di raccorciarlo contenendo esso la narrazione successiva di molti fatti, che non conosceremmo altronde.

Se noi volessimo esaminare queste provvidenze colle viste ed usi presenti, ci parrebbero esse grandemente rigorose; ma se ci riferiamo alle massime di dritto pubblico allora vigenti, se abbiamo riguardo alle tante preventive ammonizioni anche per parte di speciali legati pontificii

<sup>(1)</sup> Archivio Civico, pergamene mazzo V.

così malamente corrisposte, se ponism mente, che le libertà ecclesiastiche, e l'esenzione dei tributi e da ogni sorta d'angherie erano eziandio guarentite al Clero dalle leggi Imperiali sotto pene gravissime di confisca, di esilio e di multe (1), comminate non tanto ai privati quanto ai Podestà e Comuni con privazione di ogni giurisdizione; noi conchiuderemo, che le provvidenze pontificie, dopo tanto ricalcitrare, erano divenute necessarie tanto più verso di un Comune, che riteneva la sua esistenza politica per investitura della quale esos Comune si servira Den rigoro-samente verso i minori Vassalli e verso le popolazioni soggette, ove non obbedissero, senza neanco ammettere nel suo seno alcun rappresentante del luoghi medesimi.

Non consta, che il Vescovo di Novara eseguisse di subito gli ordini contenuti nel Breve Pontificio, e siccome in esso non si fa menzione d'un altro esorbitante statuto, che pure esiste e fu poi cancellato nel 1241; perciò io crederei, che il medesimo sia stato promulgato sullo scorcio del presente anno 1257 e così nell'intervatlo tra la conferma del-d'interdetto e l'assolutoria poscia ottenutane.

- (1) Nos Fredericus II, leg. 1.º; Irrisumus, omnia staluta el consucinios qua Civitates etc. contra libertalem Ecclesis vet ecclesiaticas personas defer vel servare... prasumpserint, et si de costero similia altentaverint, ipso jore decernimus esse nutla et eas nua jurisdictione mille marcharum pracipimus subjacere leg. 2.º Item nutla Potestas... collectas sive exationes angarias ecclesiis vel ecclesiatici personia imponere vel invadere bona ecclesiasitar ecclesiatici personia monitare vel invadere bona ecclesiasitar pracionale facto propelle tatem ecclesia persona per anum in excomunicatione facto propelle tatem ecclesia persitieri, ipso jure Imperiati banno subjacect a que mulistense extrabatur risi piro sa Becclesia absoluta fuerit.
- Leg. 8.\* Trasgressores vero hujusce nostræ costitutionis bonorum suorum pubblicatione mulctentur.
- Così nelle leggi prociamate da Federico, ed approvate da Papa Onorio III nella sua Bolla: Has leges etc. Magnum Bullarium Lugduni tom. 1, pag. 90 Vedasi pure il Muratori, Antiquitales tom. VI, dissert. 71, col. 82-83.

- « Îtem statutum est quod si aliqua persona de Civitate » vel dixtrictu Civitatis literis impetratis a Summo Ponti-
- vel dixtrictu Civitatis literis impetratis a Summo Ponti fice vel impetrandis usa fuerit pro justicia habenda, post-
- » quam ei denunciatum fuerit et dictum quod eis non uta-
- . tur; tunc Comune debeat ei vel ipsis inferre ct facere to-
- s tum malum quod facere posset in illo poderio, quod ha-
- beret tunc tempore in nostra jurisdictione (1).

Di questo statuto lo lascio i commenti al lettore: esso fu il corollario di quella invelenita guerra, che si era intrapresa contro del Vescovo e dei suoi aderenti, ai quali tutti si voleva togliere ogni mezzo di difesa: ben presto però vedremo i nostri padri ritornare a più sani pensieri, scossi certamente dalle conseguenze durissime della rotta toccata loro coi Milanesi a Cortenova non appena trascorsi tre mesi dopo l'accennato Breve Pontificio, e della quale già si è fatta mezione.

190 e Federico dopo avere solennemente trionfato in

- Cremona per la riportata vittoria recossi poscia a Pavia
- (così il Muratori all'anno 1238), servì la vicinanza sua ad indurre il popolo di Vercelli a sottomettersi al di lui
- o dominio. Trovossi cali nella Città di Vercelli nel di 11 di
- » febbrajo: venne anche alla divozione di lui tutto il Paese
- da Pavia sino a Susa, e cominciò a pagargli tributo.
   Io non ho alcun documento per confermare la presenza

di Federico nella nostra Città addi 11 febbrajo come ebbe ad indicare il Muratori forse all'appoggio di qualche diploma firmato in Vercelli sotto quella data, non dubito però di sua venuta leggendo pure nel Sigonio «Fredericus hibernia

- » Cremonae actis, Vercellas et Thaurinum et coeteras illius
- . tractus Civitates per mensem februarium et martium adiit,
- atque ea sibi jurare obsequium jussit (2) ».

Quello però, che posso confermare si è la piena sottomissione, che a nome del Comune ebbero a fare in Pavia i nostri Ambasciatori all'Imperatore Federico, il quale non

<sup>(1)</sup> Statuti antichi fol. 50 retro.

<sup>(2)</sup> Tom. II, col. 962, an. 1238.

solo accordò intiero perdono ma confermò eziandio al Comune i suoi privilegii e le antiche consuetudini, come appare dal diploma, che riferisco in nota (1).

- (1) « Fredericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus » Jerusalem et Sleillæ Rex.
- « Quanto nos cuteris orbis principibus prafecit Altissimus, et solti » nostri fastigia magnificentius exattavit, quanto etiam felicem Statum
- a nostrum extatit Dominus in Ligurum subjugatione rebellium, quorum
- » excrescente nequitla invalescere nitebantur Catholicae fidel perversores.
- . tantum dignum fore decrevimus, ut il, ques Dee nobis auxilium præbente
- . subjecimus, et qui implorant supplietter veniam delictorum, favoris et » gratiæ nostræ beneficium non negemus.
- . Quum igitur Universitas Fercellarum pro co quod temporibus re-troactis Mediolanensibus et compluribus corum factiosæ partis nostris
- » rebellibus et imperii imprudentes adhæserant in muttis contra nos et
- » sacrum imperium molientes, ad fidelitatem et mandata nostra et
- « imperii rediissent in personis et rebus in Civitate et Episcopatu
- » ac dixtrictu corum praecise sine conditione tenore vel pacto in
- » omnia et per omnia se nostris mandatis exponentes pro commissis
- » contra majestatem nostram venlam suppliciter implorassent.
- Nos, licet pro tam flagittosis excessibus delictorum enormitate pen-· sata triumphanti potenti dextera nostra possemus in cos exercere
- » gladium ad vindletam, agentes tamen miserjeordiam cum tisdem, tam
- » quam qui volumus misericordiam præferre fudicio. Vercellenses ipsos,
- » qui sicut praeise, at supradictum est, se in omnibus et per omnia
- » exposucrant nostræ beneplacito majestatis, in gratiam nostram re-
- » cepinus remittentes eis omnem offensam, quam contra nos et im-· perium visi sunt bactenus commistsse.
- « Ex abundanti quoque gratia nostra confirmamus quoque eisdem » Civibus Vercettensibus fidelibus nostris bones usus consuetudines ad-
- » probatas, gaibas usi sunt tam in Civitate Vercellarum quam extra
- » lemporibus divorum Augustorum progenitorum nostrorum memorice » recolendæ usque ad hæc felicia tempora nostra, net non et possessio-
- » nes et res quas intus civilatem lpsam et Episcopatum et extra juste
- · et rationabiliter tenere consueverunt hactenus et habere, utpole eum
- · cives eosdem, qui, ut dictum est, postris beneptacitis præcise se de-
- aderunt, pace justicia et bono statu abundare vetimus, salva in ont-» nibus et per omnia imperiali justicia.
- « Ad hujus autem rei memoriam et stabllem firmilalem præsens scri-
- » plum fieri et sigilio majestatis nostræ jussimus communiri.

192. Sfasciata la lega, deboli i Vercellesi per le interne discordie, impotenti inoltre a fare resistenza ad un Principe, che imbaldanzito dalla vittoria e coadjuvato dai confinanti Pavesi avrebbe potuto contro di essi inferocire, colsero prudentemente l'occasione di sua venuta a Pavia per offerirgli fra i primi la loro intiera sottomissione e ne riportarono meno danno: tuttavia non posso concorrere nell'avviso di varii dei nostri storici, i quali attribuirono questa sottomissione ad un partito ghibellino prevalente nella nostra Città: vi saranno pure stati alcuni di tale tempra; ma, convien ripetere, una vera divisione fra Guelfi e Ghibellini non esisteva ancora fra noi, e qualunque fosse l'opinione individuale, nel fatto però i maggiorenti procedevano uniti nell'intento di sottomettere al proprio governo i luoghi e le castella appartenenti agli ecclesiastici; che se ci fossero rimasti i nomi degli intervenuti nei consigli degli anni 1256, 57. 58. vedressimo comparirvi promiscuamente individui delle varie famiglie, che primeggiarono poi distintamente o nella parte Guelfa o nella Ghibellina. Così nell' adunanza 15 gennajo 1236, in cui si cercò di distogliere dal dominio del Vescovo i principali Casalaschi troviamo intervenuti N.º 5 del casato Tizzoni, 3 dei Biechieri, 3 dei Bondoni, 2 degli Avoqueri, 3 dei Viallardi ed uno dei Pettenati, parimenti risultano essere stati deputati iu ambasciata a Federico sul principio del 1238 un Ardizzone Avogadro ed un Robaldo de Crevacorio: e così ancora noi vedremo nel seguente anno portare lagnanze il Vescovo per alcuni fatti degli Avogadri, i quali furono poi i Principi del partito Guelfo.

195. Diceva, che i Vercellesi avevano mandato Ardizzone

Archivio Civico, Bis. I, 90, e Mon. Hist. Pat. tom. I, 1337.

o Dat. Papiæ anno Dominicæ Incarnationis 1238 octavo mensis ja-» nuarii XI indictione imperante Domino nostro Federico II Det gratia

<sup>»</sup> invictissimo Imperatore semper Augusto Jerusalem et Siciliæ Regi im-

<sup>»</sup> perii ejus anno XIX, Regni Jerusalem XIII, Regni vero Siciliæ XLI » feliciter. Amen ».

Nel nostro Archivio si couserva un' autentica declaratoria datata da Padova il 15 febbrajo 4258 (1), e profierta da Reffrido da s. Germano e da Lorenzo da Parma giudici della Gran Corte Imperiale, dalla quale risulta che essendosi presentati i suddetti Ambasciatori a Federico (certamente in Pavia) il medesimo benignamente acceptiendo le loro suppliche aveva rimesso in tempo i Vercellesi a provare con testimonii l'allegato diritto d'imporre fodri alla Villa d'Alice, non ostante una sentenza già in conterario emanata; epperò quei giudici mandavano instruirsi nuovamente la causa avanti al nobile Rainaldo de Guasto Imperiale Capitano d'Ireva.

Questo documento ci dà a conoscere, che il Comune di Ivrea avea già fatta la sua sottomissione, come la fecero le altre Città del Piemoute, non però in modo così assoluto come serisse il Muratori forse all'appoggio del detto dal Fiamma « tola Civitas Mediolani rebellis fuit (2),imperocchè avremo argomenti per far vedere, che Alessandria non cedette così presto e si sostenne per assai tempo.

194. Conseguenza della nostra sottomissione sarà stata il somministrare nonini e denari al solito di consimili circo-stanze, mala più umiliante pei Vercellesi, i quali avevano cercato di sgravarsi di una mitissima superiorità del Vescovo, fu quella al certo di dovere sottostare ad un Podestà nominato dall' Imperatore: nè in ciò egli pose remora alcuna, imperocchè già in atto del 1.º marzo di quest'anno (5), risulta in tale carica Andreas de Acada a D. Federico Imperatore Potestas constitutes: qualificazione, che accompagna di poi i successivi Podesta di Vercelli, sino all'anna 1945.

Nella pace di Costanza dell'anno 1183 erasi statuito

<sup>(1)</sup> Bis. IV, 290.

<sup>(2)</sup> Rer. Ital. tom. XI, 674.

<sup>(3)</sup> Archivio dell' Ospedale maggiore di Vercelli.

- . In Civitate illa, qua episcopus privilegio Imperatoris vel
- Regis Comitatum habet, si consules per ipsum Episcopum
- onsulatum recipere solent, ab ipso recipiant sicuti recipere
- consueverunt, Alioquin unaquaeque Civitas a nobis consulatum recipies ..

E siccome i Vercellesi per le ostilità intraprese contro il Vescovo non avevano riportata la consueta investitura, l'Imperatore trovossi in diritto per deputare loro un Podestà di sua scielta.

Questa improvisa mutazione, e le rinnovate esortazioni del Vescovo di Novara Delegato Pontificio valsero a ricondurre la Credeuza a più sani pensieri verso del proprio Vescovo, ed a cercar modo di sgravarsi dalle censure e pene intimate nel Breve di Papa Gregorio; epperò in quest'anno 1238 ricorsero alla Santa Sede per ottenerne l'assoluzione, Questa notizia l'abbiamo dal Rajnaldi al N. LXVI dello stesso anno « Explicuit (Gregorius ) Vercellensibus » Ecclesiae sinum hoc anno, quos ob latas iniquiores adver-» sus Ecclesiasticos leges anatemate inustos facti poenitentes a Novariensi Episcopo censurarum religione absolvi jus-» sit (1) ».

195. Anche i Milanesi, vedendo assoggettate a Federico quasi tutte le Città della Lega, avevangli mandati Ambasciatori con larghissime offerte, sommissione, obbedienza, danari, e diecimila militi in sussidio di Terra Santa, alla sola condizione « ut ipsos cives sine simultate diligeret et » salvus permaneret civium status et Civitatis: Imperator procaciter rejutavit exigens irrefragabiliter, ut cives co-

- muniter cum sua Civitate et bonis omnibus se suaque
- absolute suae manciparent voluntati: cujus tyrannidi Ci-
- » ves comuniter responderunt, quod nullo modo hoc face-

<sup>(1)</sup> Se avessi polulo ritrovare le lettere 392, 93, 91, 96 e 97 del libro XI citati in margine dal Rainaldi sarel in grado di dare speciali notizie in ordine all'epoca precisa, ed alle condizioni di quest'assoluzione, ma non essendone venuto a capo, forza è stare contenti al breve ragguaglio che ne diede l' autore.

rent; dicentes: Timentus tuam edocti experimento ferita-

teni, malunius sub clypcis gladio lancea mori vel spiculis quam laqueo fame vel incendiis > così scriveva Matteo

Paris nella sua storia tuttochè parzialissimo di Federico.

Egliè pur vero che i Vercellesi erano stati beuignamento trattati dopo essersi resi a discrezione, ma i Milanesi conscreano quanto l'odio di Federico fosse in essi concentrato siccome promotori e sostenitori della lega; quindi non dovevano prestarvi fidanza; nè era in loro perduta la memoria degli orrendi strazii sostenuti sotto il primo Federico, per il che paventavano con ragione una replica dall'inviperito nipote: la ripulsa però ch'esso diede a così larghe offerte gli alieno l'animo di molte popolazioni, e fu il principio della rovina dei suoi affari in Italia, essendo impreteribile, che i tiranui scavino o tosto o tardi la propria fossa.

Infatti i Milanesi si disposero ad una disperata resistenza, ed ebbero dalla loro parte i Piacentini, Bresciani e Bolognesi, anche gli Alessandrini, come diceva, non vollero sottometersi, o quanto meno si ribellarono ben presto. Genova irritata dalla pribettione di Savona, Albenga, Ventimiglia e Porto Maurizio, si rivolse a parte Guella (1), ma più di tutti gli animosa Bresciani si propararono dalla più memorando resistenza.

196. Vedendo Federico, che la vittoria di Cortenova era lungi dall' assicurarlo nel possesso di quell' Italia, che enfaticamente Chiamava Hacreditas mea (2) recossi in Germania per adunare un esercito capace a mandar ad effetto il suo disegno, e con esso ritoruando risolso di dare principioall' oppugnazione di Brescia.

In quel mezzo i Pavesi fautori di Federico, ed il Marcheso Lancia colle milizie di *Vercelli*, Novara, Tortona ed Asti si recarono sul Po verso Piacenza allo scopo di distruggere

<sup>(1)</sup> Continuatori del Caffaro; Rer. Ital. tom. VI, col. 479.

<sup>(2)</sup> Lettera ad un amico riferita dal Rainaldi, an. 1236, n. IV.

il naovo ponte costruttori dal Piaceutini per agevolare le operazioni concertate coi Milanesi; ma andò fallita l'impresa degli imperiali, ed ogni loro sforzo venne rintuzzato dai Piacentini, i quali seppero eziandio stornare le navi incendiarie, che eransi fatte discondere a danno del ponte (1).

Io non mi estenderò a narrare il famoso assedio di Brescia incominciato da Federico verso la metà di Inglio, dal quale dovette vergognosamente ritirarsi dopo due mesi e sei giorni, e per cui eterna gloria ne rimase al popolo Bresciano.

Egli è a credere, che i Vercellesi non siano stati obbligati a prendervi parte, mentre premeva piuttosto a Federico, ch'essi ed i loro vicini tenessero in freno la Città di Alessaudria contemporaneamente assediata.

Di questo doppio assedio ne menava vanto Federico in una sua lettera al Giustiniani di Puglia riferita dal Sigonio (2), e da assegnarsi al settembre 1258 « ivi Castra nostro-» rum rebellium reliquam populationem defiximus ac duaz

- · de nostris rebellibus fortissimas Civitates Brixiam et Ale-
- » xandriam eodem tempore divisis nostrorum exercituum copiis
- sic instanter obsedimus, sic in toto evastavimus e vicino,
   ut ab obsidentium castris ad muros quindenarius pubes
- et octogenuarius senex frequenter inermes proicere la-
- et octogenuarius senex frequenter inermes proncere la pidem periculosum non crederent, difficile non putarent ».
- 197. A credere a Federico, esso dovera avere in pugno quelle Città; eppure quanto ne fu scornata la boriosa superbia? E senza nulla detrarre alla gloria acquistata dai Bresciani, che si difesero da una oppugnazione certamente più vigorosa siccome assistita dallo stesso Imperatore, mi accingo a provare, che non poca lode debbasi pure attribuiro agli Alessondrini per una bea più lunga resistenza con ceguale felico risultano, senza che io creda dilungarmi dal

<sup>(1)</sup> Cronaca Piacentina. Rer. Ital. tom. XVI, col. 463.

<sup>(2)</sup> De Regno Italico. Edizione di Milano 1732, tom. II, col. 962, an. 1238.

mio assunto, perchè si tratta d'un fatto a cui ebbero ad intervenire i Vercellesi, e forse in doppia maniera,

Il Sigonio dupo riportata la lettera di Federico ebbe a soggiungere: Alexandria inde capta, Brizia eo majore mole oppugnata est; ma il Muratori già dubitò di quell' asserzione allorche disse negli annali «scrive il Sigonio avere

- Federico Imperatore, nello stesso tempo che assediò Bre scia, cou un'altra parte della sua grande armata fatto
- scia, cou un altra parte della sua grande armata latto
   l'assedio di Alessandria, e che questa venne in suo po-
- s tere: non ne trovo io parola nei vecchi storici, anzi,
- » veggo in contrario una lettera di Papa Gregorio scritta
- nel 1240 nel dì 10 maggio agli Alessandrini, coi quali si
- rallegra della loro costanza nella devozione verso la Chiesa contro gli attentati di Federico; ma nello stesso
- > Chiesa contro gli attentati di Federico; ma nello stesso > anno 1240 si soggettarono poi ad esso Imperatore >.

Per contro lo storico Alessandrino all'appoggio del Sigonio ammette la presa di quella Città: dice, che alcuni del partito Gibilellino, essendosi recati fuori a devastare le campagne dei Guelfi, instigarono Federico a mandarvi una parte del suo essercito per soggiogarli; stretta quindi la Città e trovandosi solianto in essa la parte Guelfa con alcuni terrazzani di Sant' Agata (ossia di Santhià) mandati in soccorso dai Vercellesi, dovette arrendersi dopo alcuni giorni, e ne fi fatta strage dei difensori (1).

Siccome il Ghilini non porta altro documento in appoggio salvo la lettera di Federico, la quale fu scritta durante l'assedio, e non parla della resa, così mi sia lecito il dubitare di questa a fronte di alcuni documenti del mese di giugno 1259, dai quali consta della continuazione della guerra contro gli Alessandriui.

Esiste in fatti fra le pergamene dell' Archivio Civico (Mazzo V) l'atto seguente « Anno 1239, indictione XII, » die jovis sexto ante Kal. junii convocata Credencia loci » Sanctae Agathae ex parte Domini Imperatoris et ex parte

<sup>(1)</sup> Ghilini, Mitano 166 pag. 67.

Domini Mainfredi Marchionis Lanciae sacri imperii Vicarii a Papia superius: Ego Bertolinus de Verruca Notarius

præcepi sub pæna C marcharum argenti Alberto de

Anna Consuli prædicti loci Sanctæ Agatæ et Credencia-

· riis illius loci ibi coadunatis, quatenus homines praedieti

loei Domini Episeopi sub eadem poena sine mora, omni

· oecasione postposita, bene muniti in instante exercitu facto

. contra Alexandrinenses accelerent festinanter et vadant.

· Actum in prædicto loco... præsentibus testibus Nicolao de

» Bugella servitore Comunis Vercell. et Lanfranco Castel-· lano Notario et Guillelmo de Serzuco de Sanct' Agatha

· de jurisdictione Vercellensi ».

Questa precisa intimazione venne fatta eziaudio nel giorno dopo ai Consoli e Credenzieri di Biella e quatenus ipsi et · homines loci, cum tota jurisdictione Domini Episcopi · Vercellensis ad jamdictum locum Bugellae spectante, et specialiter Andurno, Clavasia, Poleono et Pitenengo sub adem poena in instanti exercitu contra Alexandrinenses » vadant » come eguale intimazione venne fatta in particolare al Comune di Andorno ed a quello di Moncrivello, e ripetuta ancora agli uomini di Santià nel giorno 17 di giugno (1).

In questi atti noi vediamo espresssamente riconosciuta per parte dell'Imperatore la particolare giurisdizione spettante al Vescovo di Vercelli sul borgo di Santià, sulla Città di Biella e suo distretto, segnatamente sui luoghi di Andorno, Chiavazza, Pollone e Pettenengo e sul luogo di Moncrivello; sebbene appaia che in Santià esistessero altresì individui soggetti alla giurisdizione del Comunc Vercellese.

198. Quale poi sia stata la ragione, per cui cotali intimazioni vennero fatte piuttosto ai sudditi del Vescovo, che agli altri Vercellesi cercò indovinarla l'abate Frova dicendo, che l'armata di questi ultimi fosse stata destinata ad osteggiare i Milanesi, come constasse da una lettera di Federico riportata dal Martene.

Esaminata però questa lettera mi parve doverne assegnare la data a qualche mese dopo le anzidette intimazioni, quindi da altre cause dovettero le medesime dipendere.

Le perenni tergiversazioni di Federico per esimersi dalla promessa crociata in Terra Santa, il pretendere di scusarsene a pretsot della guerra di Lombardia, e non volere poi accettare la pace proposta dal Pontefice malgrado i varii compromessi, corredati esiandio dell' espressa facoltà di obbligare le parti colle cenurue ceclesiastiche all' esecutiva del laudo (1), non che, al dire del Muratori, l'avere Federico occupata la Sardegna pretesa dalla Chiesa Romana come incontrastabile suo diritto, ed i segreti maneggi di lui per incitare i Romani a ribellarsi contro del Papa loro legittimo sovrano (2) furono le cause principali, per le quali il Pontefice, rotta alla perficu una così lunganime sofferenza, ebbe a fulminare nel di delle Palme dell'anno 1259 la scomunica contro di Federico II confermandola solemmemente in Laterano il giovedi santo dello stesso anno.

Dopo questa premessa riescirà più facile il comprendere il perché nelle giurisdizioni ancora ritenute dal nostro Vescovo siano state necessarie solenni intimazioni e minaccie per obbligare quegli abitanti a portarsi all' esercito di Federico; intimazioni, che sebbene reiterate, io non credo ibbiano prodotto aleun effetto, imperocehé, quantunque i Vercellesi si fossero riconciliati colla Santa Sede, cionondimeno o per non essersi ancora adempiute alle condizioni, o per fondato timore della parte avversa, il Vescovo Giacomo de Carnario non era rientrato a Vercelli e tenera sua residenza in Santià, quindi gli uomini d'esco borgo, che il Chiliui dice essere stati mandati dai Vercellesi in soccorso di Ales-

<sup>(1)</sup> Possint etiam lidem legati et Romana Ecclesia dictum Imperatorem et Civitates ipsas et Societatem compellere per censuram ecclesiaticam ad ipsius arbitrium observandam atto 14 mag, 1232. Bis. 1, 277.

<sup>(2)</sup> Negli annali, 1239.

sandria, vi saranno stati piuttosto mandati dal Vescovo, che ne aveva la giurisdizione, ed a cui premeva di coadiuvare la parte Guelfa, tanto più dopo la scomunica fulminata contro di Federico.

Nè hasta l'aver provato la continuazione delle ostilità contro gli Alessandrini sino al 17 giugno del 1229; altro argomento in trovo per credere, che le medesime furono più oltre protratte, dal che venga a giustificarsi l'elogio, di cui nel Breve Pontificio 10 maggio 1240 diretto agli stessi Alessandrini (1), e citato come si disse dal Muratori.

199. Non mi fermerò a narrare le dispettose ire, e le rappresaglie usate da Federico dopo conosciuta la sentenza di scomunica, dirò soltanto, che vieppiù incaponito prese tutte le misure per giungere all'agognata distruzione dei Milanesi da lui considerati come l'unico fomite e singolare appoggio della parte guelle; e sebbene in seguito alla perdita di Ravenna abbia dovuto trattenere l'esercito sul Bolognese durante il mese di Inglio (2), pure, non appena gli venne fatto d'impossessarsi delle Castella di Plumasso e Crevacore, che tosto egli prese ad eccitare i popoli confinanti coi Milanesi ad ajutarlo efficacemente nel meditato esterminio.

Due lettere di Federico ci furono couservate dal Martene (3), una diretta ai Vercellesi, l'altra ai Pavesi; amendae tendono al succennato scopo, ed in una già si fa menzione della presa di Piumazzo e Crevalcore, perciò io le credo spedite nell'agosto 1259.

Breve si è quella diretta ai Pavesi: si loda primieramente quia vos ad populationem Alexandriae rerum et hominum

Vedasi presso il Rainaldi an. 1240, ivi · Nos tandem attendentes quod diebus istis... in devotione ecclesiae inconcussi et stabiles permansistis etc.

<sup>(2)</sup> Muratori ad an. 1239.

<sup>(3)</sup> Gollectio veterum scriptorum Parisis 1724, tom. II — Papiensibus Ep. 16, col. 1149 — Verceitensibus Ep. 20, col. 1153.

potenter intenditis > soggiunge poscia « fidelitati vestrae
 mandamus quatenus labores laboribus et subsequenter lap-

des laudibus conjungentes ad Mediolani dextructionem

· vos viriliter preparetis equis armis et aliis necessariis.

Ecco ancora viva in agosto 1239 l'oppugnazione di Alessandria cominciata nel 1258 contemporaneamente all'assedio

sandria cominciata nel 1258 contemporaneamente all'assedio di Brescia (più sopra al n. 196 verso il fine). L'altra lettera diretta ai Vercellesi, siccome soltanto

L'altra lettera diretta ai Vercellesi, siecome sottanto pubblicata in una rara collezione, e dai nostri storici non ancora trascritta, merin di essere riferita in nota (1) anche a maggiore illustrazione della storia d'Italia.

(1) . Cum bracchium Domini exercituum processus nostros et exes-· citus prosperos facientis, in bostes per continuas rebellium strages in · manibus nostris datos, supremam nobis de lpsis designet victoriam et · promittal: firmi nostri propositi est ad continuam coercitionem rebel-» lium promplis affectibus tam benivolam Domini prosequi voluntatem, » ut non immerito rebelles nostri hostes cœlesti imperil esse censean-· tur, qui dato nobis de manu Ejus sceptro imperii et regnorum obsti-» nata pertinacia contradicunt. Ideoque revera ne dubitetur, et costernatio » losorum ab universis nostris fidelibus expectetur, cum jam a Divino judi-· cio in cervices cornm gladius noster immineat e vicino, propter quod scire » vos volumus quod in depopulatione Bononiae parata nostra voluntate · pro voto, ut potequie prieter alia castro dudum plumatio de dixtricto » sno in flamma et ctadio deplumato ponilus et subverso, sicuti ad vos » notitiam credimus pervenisse, postmodum circa quoddam atiud majus » castrum nomine crespator, quod contra fideles nostros obicem oppo-» nebat, feliciter castris nostris dispositis diebus paucis aquarum multi-» tudine quadruplex valiorum ipsius series plæna erat exhausta, ac i-• terum circumquaque per molimina bellica ipsis propugnaculis commu-» nitts, die et momento in ictu oculi facto congressu flamma et gladio · noster incepit victoriosus exercitus; universis, qui ibi fuerant et po-· tuerunt flammam seu gladium (declinare), nostro carceri consignatis, » ac misso cum copioso exercttu dilecto filio nostro Henrico Sardiniæ » rege, ut abinde prædictis nostris rebellibus insistat ad depopulationem · continuam eorumdem, cum hac multitudine armatorum, nos die felici-» bus auspiciis castra movebimus, ad conterendum caput perfidiae . Mediolanensis Civitatis, el liberandum omnes fideies nostros perpetuo » a morsibus corumdem, processuri tam ceieriter ».

Il tenore di questa lettera ai Vercellesi ha una tal quale impronta di confidenza e di favore affatto insoliti, sebbene quanto al partecipare le sue vittorie sia noto come Federico togliesse qualsivoglia occasione per magnificarle con quell' enfasi, che sempre lo distinse; quanto poi al discendere sino alla preghiera, deprecamur, probabilmente nella sua oculatezza egli prevedeva come fosse difficile l'indurre un popolo, altronde già diviso di opinioni, ad oppugnare con calore una città stata per tanti vincoli e per sì lungo tempo a lui unita, quindi il solo tornaconto gli faceva modulare le sue espressioni, e se si vuole un indizio di quella versuzia, di che meritamente fu seguato, dirò, che quasi nel mentre egli stesso scriveva la suddetta lettera ai Vercellesi, non si rimoveva dal confermare al Marchese di Monferrato contro ai nostri patentissimi diritti (Vedasi al § 2 e 3 del n. 21 di questo libro) la concessione del 1219 pel possesso dei luoghi e castelli di Paciliano, Torcello, Cuniolo e ponte dei Cunioli sul Po, come appare dal diploma 31 agosto 1259 riferito dal Benvenuto (1).

200. Rimane ad esaminare, se i Vercellesi aderendo allo invito abbiano fatto parte dell'armata di Federico, la quale realmente alli 12 del successivo settembre cominciò ad in-

<sup>•</sup> Ea propter fidelitatem vestram, quam eximil ardoris zelum ad nostros successus prosperos et ad nostrum felicem adventum ardentia sci-

<sup>.</sup> mus desideria gercre !! deprecamur mandantes quatenus inconti-

nenti sic vircs vestras decenter paretis, ut ad nostrum victoriosum exercitum cum laudabili armatorum numero sine mora qua

<sup>.</sup> libet exeatis sicut honori nosiro in instanti negolio et vestris cogno-

<sup>»</sup> scitis meritis expedire; sic celeriter venientes, ut cum venerimus, nulla

<sup>»</sup> Interposita dilatione una nobiscum et cum aliis fidelibus nostris de

partibus lpsis ad costernationem rebellium triumphaliter intendamus,

et sie officium, quod ad dextructionem comunium hostium et ad no stram et imperii exaltationem habetis per testimonia operum de bono

stram et imperii exaltationem habetis per testimonia operum de bono
 in melio agnoscamus, et vobis inde nedum ad laudes sed ad grata

meritorum compendia de nostra possimus munificentia respondere ..

meritorum compendia de nostra possimus munificentia respondere

<sup>(1)</sup> Rer. lial. tom. 23, coi. 384.

radere il territorio dei Milanesi; questi però sostenuti dal legato Pontificio Gregorio di Montelongo, e seguendo le direzioni di quell' Ottone de Mandello, che già vedemino due anni avanti a Podestà di Vercelli, non si limitarono alla semplice difesa, ma così bene sorpresero ed incalzarono gli imperiali, che dopo una lotta di 24 giorni costrinsero Federico a retroccdere e ritirarsi in Toscana (1) per non ritorane più in Lombardia per varii anni

Nè il Fiamma, nè gli annali milanesi come neppure il-Corio ed il Calco, che narrarono i fatti di quella guerra, ebbero ad accennare l'intervento dei Vercellesi a sostegno degli imperiali, bensì li dissero soltanto accompagnati da buon nerbo di Saraceni e dai Pavesi e Cremonesi: egli è però vero, che in adunanza della nostra Credenza del 7 marzo 1240 (2) il Vicario imperiale Marchese Lancia ebbe a prescrivere al nostro Podestà e quod deberet solvere ado-» quantias de Comuni illis qui tenuerunt equos in anno praes terito sponte vel praecepto Potestatis ultra illorum ducentum, qui tenuerunt equos pro Comuni il che proverebbe esservi stata non solo una regolare cavalcata dei nostri a prò di Federico nell'anno 1259, ma esservisi pure volontariamente aggiunti alcuui partigiani del medesimo; tuttavia a fronte del silenzio tenuto dagli scrittori milanesi, io attribuisco piuttosto tale cavalcata alla continuazione della guerra contro gli Alessandrini, e credo anzi, che ciò avrà servito di scusa al nostro Comune per esimersi dal partecipare all' ideata oppugnazione dell' antica sua alleata Milano.

201. All'appoggio del Rainaldi (supra n. 194) ho detto, che i Vercellesi avevano ottenuta nel 1258 l'assoluzione dalle censure, cui soggiacevano pèr le loro ostilità contro del Vescovo; ed ho poscia soggiunto, che non perciò il medesimo era rientato in Vercelli avendo anzi stabilita la sua residenza in Santià come in luogo forte di speciale sua.

<sup>(1)</sup> Giulini tom. VII pag. 532 a 539 e Muratori ad annum

<sup>(2)</sup> Bis. 1, 381.

giurisdizione, nè senza motivo il fece, imperocchè, sebbene non si possano avere sott' cochio le lettere pontifice citate dal Rainaldi per la narrata assoluzione, egli è però certo, che questa sarà stata accordata sovra "promessa di reintegrare il Vescovado nelle usurpategli giurisdizioni, di riparare ai danni dati alle persone da lui dipendenti, e di abolire gl'incriminati statuti; ora non poche di queste promesse restavano ad adempirsi uncora sul finire del 1350, come vedremot che anzi una delle leggi più contrarie alle libertà ecclesiastiche non venne cancellata salvo all'anno 1241, e quindi non senza ragione il Vescovo continuava a risiedere fuori di Vercelli e tanto meno era caso di rientrarvi perseverando il Comuno a tenere le parti di Federico, tuttochè stato alla Pasqua del 1239 scomunicato.

A comprova delle ineseguite promesse, ed anzi di continuate angherie, ci si presenta un atto in data 22 dieembre 1259 (1) nel quale due delegati dal Podestà di Vercelli denuuciano all' Arcidiacono ed ai Canonici di s. Eusebio adusati in capitolo e quod relatum erat Potestati, quod Civitas ista... debeat interdici a crastina die in antea, unde Potestata mirabatur multum, quum esset paratus facere rationem et vindictam de omnibus male factoribus, dicendo dictus Potestas, quod paratus erat facere rationem omnibus conquerentibus usque ad exitum sui regiminis ».

Rispose l'Arcidiacono « quod bene recepera literas ab Episcopo Vercell, continentes, quod propter injuriam sibi factam a Potestate Vercell, et a quibusdam hominibus Civitatis Vercell, occasione hominum Bugellae, qui detinebantur apud Massaziam in terra Massaziae, quod deberet poni Civitas Vercellarum et Curia illius Civitatis in interdicto .

Ed in altro atto del giorno seguente (2) il Vicario del Podestà protestava solennemente al nunzio del Vescovo

<sup>(1)</sup> Bis. I. 81.

<sup>(2)</sup> Archivio Civico pergamene Mazzo V.

Decarnario ch'esso Podestà, suoi giudici ed assessori erano pronti a farc giustizia sovra ogni instanza, che egli volesse fare contro persone soggette alla giurisdizione Vercellese

- » et specialiter de Advocatis, si aliquam de eis vult facere » querimoniam : item denunciavit et dixit eidem (nuncio)
- » quod si idem Episcopus ponere vult vel posuit illam Po-
- s testatem vel ejus judices vel homines Civitatis seu jurisdi-
- s ctionis Vercellarum in interdicto, quod nomine dictae Po-
- restatis et Comunis appellat ad Dominum Papam.

Questa protesta di voler rendere ragione al Vescovo tam de Advocatis Vercellarum quam de aliis personis venne ancora rimnovata per parte del Podestà sia all'arcidiacomo e Capitolo Eusebiano come al Canonico D. Giacomo Scutario Vicario del Vescovo con atto 27 stesso dicembre (1), che anzi replicata il giorno dopo al nuuzio di lui Gioanni de Rado assicurandolo di nuovo, che si voleva fare giustizia super fatto Advocatorium.

202, Qualc fosse questo fatto lo vedremo fra breve; intanto mi pare emergerne la prova di quanto io ebbi ad asserire; vale a dire che sino all'anno 1243 non si distinsero realmente i partiti dacchè gli Avogadri, naturali propugnatori come poi lo furono delle ragioni del Vescovo, erano anzi incriminati dal medesimo, e questa prova si fa più manifesta se si pon mente ad una solenne adunanza tenuta nel giorno 6 aprile 1240 (2) per rinnovare ogni quinquennio il giuramento dei patti col Conte Pietro di Masino, poichè fra i 138 Credenzieri intervenuti vi si riconoscono tre del casato dei Bicchieri, tre dei Tizzoni, due dei Bolgari, uno dei Bondoni ecc.; famiglie venute in fama di Ghibellini e con essi tre degli Avogadri, quattro degli Alciati, due degli Arborii, un Pettenato ed un Viallardi, famiglie dichiaratesi poscia costantemente di parte Guelfa, e tutti ancora riuniti e presieduti da un Podestà nominato dall' Imperatore.

<sup>(1)</sup> Arc. Giv. Mazzo V.

<sup>(2)</sup> Cod. de palti I, 174.

203. Ritorniamo ora alle contese col Vescovo apparenti da dette proteste: la prima di esse era relativa al ritenersi tuttora prigioni in Massazza alcuni Biellesi dipendenti dalla particolare giurisdizione d'esso Vescovo: e giova credere siano stati i medesimi bentosto liberati posciaché nou fu decretato il già minacciato interdetto; la seconda poi concerneva l'indebita occupazione del Castello di Messerano, che era pure di ragione particolare del Vescovo.

Nell'una e nell'altra contesa parmi fossero implicati gli Avogadri, e se per la prima mancano documenti a provàrio, non sarà però fuor di proposito il supporlo, se si osserva, che que Biellesi erano trattenuti in prigione a Massazza, luogo già in allora spettante agli Avogadri; per l'occupazione poi di Messerano l'Archivio Civico somministra tre atti, che ne fanno fede.

Col primo in data 11 aprile 1240 (1) un messo del Podestà di Vercelli ordina al signor Giovanni Avogadro di consegnargli a nome del Comune Castrum Messerani, quod ipse Dominus Advocatus tenebat guarnitum: il che eseguitosi, lo stesso Messo a seconda degli ordini avuti consegna quel castello in custodia a due Consoli d'esso borgo di Messerano per farne poscia quanto loro sarebbe prescritto dal Comune Vercellese.

Col secondo atto del giorno 15 stesso aprile (2) i due Consoli di Messerano in adempimento agli oridini ricevuti riconsegnano il castello al deputato del nostro Comune, il quale a nome del medesimo ne fa la restituzione al Vescovo : ipsum castrum... Johanni de Guidalardis nuncio Domini Episcopo i montimenti et omnia jura, quae ipse Dominius Episcopus habet in ipso castro et rebus, restituit ».

Col terzo atto d'eguale data si conferma la reintegrazione fatta a mani del nunzio del Vescovo, e si fa constare del

<sup>(1)</sup> Bis. I, fol. 80.

<sup>(2)</sup> Bis. II, fol. 14, Bis. III, 68.

possesso da esso preso si del castello, come di alcuni mobili ivi esistenti.

Diremo noi, che l'Avogadro aresse usurpato quel castello per proprio conto? Mai no: egli è indubitato, che lo teneva in governo a nome della Credenza Vercellese, di cui faceva parte; comunque però la partecipauza del medesimo al diritto di Viscontia (1) per cui gli Avogadri erano aministratori delle giurisdizioni temporali del Vescovado zede vacante, non gli avrebbe permesso di tener mano a quella indebita occupazione a pregiudicio del Vescovo Giacomo de Carunzio.

204. L'indice dei documenti di storia patria Vercellese (2) nota a quest' anno 1240 un atto, che dovrebbe recare molta luce ai fatti dell'epoca, initiolandolo « Pace fatta tra i si-gnori liscchieri e Debondonis colla Città di Vercelli » questo documento esisteva ancora nell'archivio Civico sullo sococio dell'ultimo secolo, posciache l'Abate Frova lo accenna nella sua storia manuscritta colla data di giugno 1240, dicendo però, che la pergamena era in molti luophi latera, ed altresi smarrite le parole, per cui non potè riferirne la sostanza: in oggi andò a vuoto ogni mia ricerca, nè si è pottor ritrovare.

Tuttavia, siccome quella intitolazione nell'indice farebbe credere, che già esistessero ostilità contro i Bicchieri ed i Bondoni, a cui ripugnerebbero le osservazioni da me fatte, converrà darvi alcuna spiegazione.

Una memoria di quel documento ci fu conservata a carte 133 degli Statuti stampati di Vercelli « item quod ea, quæ » continentur in quadam pronunciatione facta per Dominum

- M. Episcopum Vercellensem (Martino Avogadro) tunc præ-
- positum et Dominum Rufinum Advocatum de qua extat
- instrumentum scriptum per Johannem de Gosmario Notario
- MCCXL indictione XIII, die martis 9 mensis junii, et quid-

<sup>(1)</sup> Per questa Viscontia vedasi il numero 225 del presente libro II.

<sup>(2)</sup> Vercelli 1834. tipi Coretti pag. 32.

- · quid in instrumento illius pronunciationis continetur nullo
- modo debeat observari attendi vel fieri, et si Cives vel
   nobiles in dicto instrumento contenti occasione dictae
- pronunciationis convenirent vel in judicium vocarent Co-
- » mune Liburni, ipsis Civibus et nobilibus nullo modo ju-
- » sticia inde fiat per Potestatem vel Consules ».

Dalle espressioni usate in questa revoca (la quale manca di data, ma emanò durante il Vescovado di Martino Avogadro tra l'anno 1245 e 1268) parmi potersi dedurre che l'arbitramento 9 giugno 1240 pronunciato da due Avogudri concernesse alcuni diritti giurisdizionali competenti ai nobili Debondonis e Bicchieri, ed altri sul luogo di Lieorno e già contesi dal nostro Comune, arbitramento, che si volle poi revocato quando si costitul quel luogo come borgo franco (vedasi al n. 242 libro III) nou essendo nuovo, che si intitolassero paci simili accordi ossimo transazioni.

Ad ogni modo vedendo e Boudoni e Bicchieri far parte della Credenza in aprile dello stesso anno 1240 tengo fermo non sia esistita alcuna ostilità, ed anzi ne ricavo un argomento di concordia-cogli Avogadri, posciaché due di quesiti furono eletti per arbitri a terminare quelle controversie.

- duod propter istud Citadinaticum predictus marcino seu
   beredes eius non sint adstricti subire vel sustinere aliqua
- heredes ejus non sint adstricti subire vel sustinere aliqua
   onera ipsius Civitatis, vel fodrum vel taleam ipsi Comuni
- solvere, vel mutuum facere, vel justiciam subire, sed ab
  - (2) Bis. 1, 211.

ounnibus universaliter oneribus immunis existats essendosi soltanto fatto riserva di rientrare nel dominio di detta casa tuttavolta venisse la medesima alienata o legata fuori de'discondenti legittimi di esso Marchese, ed è a questa donazione e cittadinatico, che i nostri sertitori attribuiscono la permanenza iu Vercelli della Nobile famiglia de Lanceis sino al secolo ultimo scorso, lo che io non sarei in grado di accertare.

206. Anche gli Alessandrini passarono in quest' anno 1240 alla parte Imperiale, ossia che prevalessero ivi i Ghibellini. ossia che fossero stanchi d'una così lunga oppugnazione. sempre però iugrati al beneficio loro fatto in quell'anno stesso da Papa Gregorio colla Bolla 10 maggio restituendo loro la Sede Vescovile da assai tempo trasferita in Acqui . A-· lexandrini ommissa Dei reverentia et Romanze Ecclesize, et spreto juramento quod fecerant Societati Lombardiæ.... Mandata Mainfredi Marchionis Lanceæ Vicarii Federici Im-» peratoris temere juraverunt, ipsum quoque in regimine Ci-» vitatis ejusdem volontarie procreantes (1), dimodochè in queste parti stettero soltanto fermi contro di Federico i Milanesi, i Piacentini ed i Genovesi, e quantunque il Conte di Savoja ricevesse dal Papa un' esplicita dichiarazione 16 settembre 1240 (2), non essere egli obbligato ad osservare il giuramento verso l'Imperatore siccome scomunicato, pure io credo, ch'egli siasi tenuto neutrale almeno per alcuni anni: niuna menzione ritrovandosi di lui e de' suoi militi nelle guerre di cui farò cenno; per il che jo dubito moltissimo dell'asserzione degli annali Milanesi, laddove all'anno 1241 si legge « Tune Imperator super Lombardiam fecit tres Vicarios: Scilicet Hentium filium suum Regem Sardiniæ, et Comitem Sabaudiae et Gualvanum Lanceam Marchionem (3), asserzione poscia adottâta da Ludovico della Chiesa (4), ma tralasciata dal Muratori.

<sup>(1)</sup> Annali Genovesi Rer. Ital. Tom. VI, col. 482.

<sup>(2)</sup> Mon." Hist. Pat. Tom. 1 col. 1346.

<sup>(3)</sup> Rer. Ital. Tom. XVI col. 660.

<sup>(4)</sup> Storia del Piem. pag. 67.

207. Quantunque i Vercellesi per evadersi dal minacciato interdetto avessero fatta ragione al Vescovo sia in ordine ai prigionieri Biellesi come pella restituzione del Castello di Messerano, continuava pur egli ad abitare in Santià ritenendo la nostra Città come separata dalla Chiesa mentre perseverava nell'aderire allo scomunicato Federico, ed in quel borgo e non in Lucedio, come volle il Fileppi, si rese defunto nel giorno 15 febbraio 1241.

Dissi che il Vescovo Giacomo de Canario morì in Santià. e ne traggo validissimo argomento da che, oltre al celebratissimo suo testamento riportato dall'Irico (1), si conserva nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli un suo codicillo del 13 stesso febbrajo rogato in Santià, dal quale risulta, che vi si trovava gravemente infermo, ed in vero morì due giorni dono.

208. Non appena si era resa vacante la sede Vescovile, che già risvegliavasi nel Comune Vercellese la brama d'ingoiarne le giurisdizioni temporali nulla curandosi delle censure, da cui così da poco tempo era stato assolto; quindi in adunanza 11 giugno 1241 (alla quale oltre ai Credeuzieri furono pure chiamati 200 Paratici) si accettarono a cittadini di Vercelli numero 65 abitatori di Santià ed undici di Palazzolo luoghi amendue di speciale giurisdizione del Vescovo, eccitando altri abitatori ad abbandonarla con offerta di privilegii (2).

<sup>(1)</sup> Storia di Trino pag. 81.

<sup>(2) .</sup> Receperant infrascriptos homines, et omnes illos qui voluerint · venire ad abitandum in jurisdictione et dixtrictu Vercellarum et · specialiter illos de Sancta Agatha et Palazolii et illos qui voiuerint » venire ad habitandum in dietis locis Sanctæ Agathæ et Paiazolii ab-. solvendo cos ab omnibus fodris mutuis datiis et bannis et recer-· camentis et scuffiis hodie retro eis impositis, exceptis bannis de · maleficiis et ideo receperunt eos in cives et pro civibus civitatis Ver-· cellarum, quia confessi sunt, et juraverunt (cioè i 76 individui no-» minati nell'atto) esse, ut consveverunt, habitatores homines de ju-· risdictione Vercellarum, et omnia poderia et domus fuisse super

L'Abate Frova nel commentare questo documento disse, non poterseno ben comprendere il contenuto salvo col soccorso degli annali del Canonico Modena, laddove accenna, che non poche famiglio Vercellesi di parte guelfa avessero seguiato il Vescovo nella nuova sua residenza di Santià, e che dopo la morte del medesimo sia stato più facile al Comune il farli rientrare in Vercelli, riamettendoli ai dritti di cittadianaza come dalla teste riferita deliberazione.

Sebbene alcunché di vero vi possa essere nell'asserzione del Modena, essa non può ancora appagarmi, imperocché, se la cosa fosse stata in questi termini, nulla ostava, che venisse lealmente dichiarata; ma la redazione del documento mi sembra intralciata ad arte per giungere ad uno scopo, per cui mancava la coscienza del diritto.

Non si trattava già di far rientrar in Vercelli i 76 particolari, come disse il Modena; bensì che continuando a stare a Santià ed a Palazzolo dovessero riconoscersi come dipendenti dal nostro Comune colla cittadinanza Vercellese, come giuravano d'esserlo stato pel passato: e siccome sin dall'anno 1216 già si era procurato di staccare dalla giurisdizione Vescovile varii capi di casa di Santià privilegiandoli del titolo di cittadino a condizione quod venirent ad habitandum cum corum familiis in jurisdictione Vercellarum come

- · dixtrictu et in dixtrictu civitatis, promittentes Comuni Vercellarum
- » Domino Jacobo de Tizone recipienti vice et nomine Comunis... quod
- » de coetero erunt cives et fideles Comunis Vercell, et solvere sodra
- et dacita et facere exercitus et cavalcatas et omnia alia facere sicut
   faciunt et consueverunt facere cives et nobiles Civitatis Vereellarum
- raciunt et consueverunt facere cives et nobles Civitalis vereeliarum
   qui se supponunt pro se corumque heredibus beneplacitis et volunta-
- » tibus hominum et Comunis Vercellarum... concedentes eis et singulis
- » corum mercatum in praedicto loco Sanctae Agathae habere se-
- » mel in hebdomada: scilicet non vetando alicul per civitatem vel dix-
- » trictum Vercellarum vel alterius personæ, quia bene vadant et le pos-
- sint ad alia mercata quocumque voluerint, et quod quilibet possit ire
- » ad mercatum Sanctae Agathae sine pæna si voluerit ire ». Bis. I, 132.

in atto 29 aprile stesso anno (1) io credo, che fin d'allora si era trovato modo, mercè l'acquisto di terreno attigno al borgo di formarvi un cantone in suolo indipendente od almeno ritenuto per indipendente dal Vescovo, ove andavano trasferendosi le abitazioni, ed in vero vedemmo pocostante (sopra al numero 197) l'esistenza in Santià di due classi d'individui soggetti all'una od all'altra giurisdizione.

Con questa premessa si può credere, che per la nuova residenza eletta dal Vescovo Decarnario in quel borgo gli antichi suoi dipendenti fossero ritornati nel suo distretto, e che in ora per la morte del Vescovo, stante le multe e minaccie loro fatte dal Comune, siansi di nuovo assoggettati al medesimo col perdono di tali multe come vediamo nell'atto: ma il medesimo non si limita a questi individui, esso estende le concessioni a chiunque voglia recarsi ad abitare in detti borghi e nominativamente a quegli altri che già vi abitavano ( certamente sudditi del Vescovado ) di più si concede un mercato, tuttavia sapendo di non averne facoltà, si spiega immediatamente questa concessione con dichiarare, che non s'impedirebbe ai distrettuali di recarsi a qualunque mercato ed anche a quello di Santhià ove così loro piacesse. insomma egli è evidente che si voleva precisamente formare una nuova cittadinanza ed escludere poco per volta ogni giurisdizione del Vescovo: ed in questo senso di aggregazione generale degli abitatori di Santià l'intese pure l'eruditissimo Durandi (2), allorehè nell'accennare lo stesso documento ebbe a scrivere « e nello stesso tempo ali abitanti del Borgo di Santià furono ascritti alla cittadinanza Ver-· cellese ».

209. Quante tergiversazioni per iscuotere una larva di supremazia del Vescovo, quante per imperare sui paesi finitimi coll'illusione di formare uno stato indipendente col nome di Repubblica, come appunto in quell'anno riordi-

<sup>(1)</sup> Bis. I. 94.

<sup>(2)</sup> Dell'antica condizione del Vercellese pag. 140.

nando essi Vercellesi il Codice dei Statuti, lo intitolarono Series Statutorum Reipubblicae Vercellensis, e poi ubbidire ad un Federico, ch'essi avevano per tanti anni combattuto e sprezzato, e che a quella stessa epoca li teneva sottomessi per mezzo d'un Podestà di sua nomina fino ad obbligarli a sancire uno ingiustissimo statuto; dico sino ad obbligarli. imperocchè per prevalente, che fosse il partito Imperiale, non mi da l'animo di credere spontanea la deliberazione, che si legge al foglio 58 retro di detto Codice, colla quale fu statuito, che se taluno dei Vercellesi avrebbe pagato a a mani del Nuncio dell'Imperatore qualche somma, e consegnato oggetti da essi Vercellesi dovuti a persone di Milano e Piacenza o di altri luoghi ribelli all'Impero, non se ne renderebbe più oltre giustizia all'antico creditore, ma il solvente sarebbe tenuto libero da ogni molestia e diseso dal Comune.

Non ignoro, che rappresaglie d'eguale tempra usavansi contro dei nemici, ma quando almeno andassero a profitto degli ordinatori delle medesime, non già a beneficio di un terzo; quindi egli è ovvio il riconoscere la mano, che estorse dai nostri quella ingiustissima deliberazione.

210. lu questo mentre Federico esaltato al sommo per la cattura delle galee Genovesi ottenuta per mezzo dei Pisani alla Meloria, e per la quale teneva prigioni due Cardinali e molti Vescovi e Prelati, già chiamati da Papa Gregorio al Concilio in Roma, spingeva per mezzo de suoi Vicarii in queste parti e personalmente nella Romagna, una guerra vivissima ai pochi Guelli, ponendo a fuoco le terre e devastando il paese, sinchè affranto dagli anni e dal dolore il pio Pontefice ebbe a passare al riposo dei giusti nel giorno 21 agosto 1241 (1).

La parte Guelfa poteva dirsi ridotta ai Genovesi, Milanesi e Piacentini, gli altri popoli o Signori volontariamente o forzatamente ubbidivano a Federico; quindi egli credette

<sup>(1)</sup> Così Muratori ad ann. 1241.

di poter tentare in quest' anno l'assalto di Genova per mare e per terra, cd apputto nell'esercito imperiale sotto gli ordini del Vicario Marino de Ebulis intervennero i nottri Vercelleti assieme ai Pavesi ed Alessandrini, ed ai Marchesi di Monferrato e del Bosco, come ricaviamo dagli annali di Genova (1). Ardita era l'impresa e si pervenne a stabilire un forte in capo al faro di essa città, ma tanta fu la difesa per ogni lato fatta dai Genovesi, che l'esercito imperiale dovette per quest' anno ritirarsi.

Non appena si era aperta la primavera del 1242, che quest'esercito ripigliava le ostilità occupando il luego di Buzalla, dal quale dovette però retrocedere il 28 marzo; rivoltosi quindi verso il borgo di Levante, vi si ingaggiò suf vivo combattimento, che l'annalista ci dice riuscito a favore de'suoi Genovesi colla fuga degli imperiali, dal che preso buon augurio il Podestà di Genova eredette di poter condurre i suoi militi verso la metà di settenubre ad assediare la ribelle Savona, sperando di tener bloccate nel porto le navi imperiali, che vi si erano riparate, ma vi accorse ben tosto il Vicario Imperiale Marino de Ebulis coi militi di Lombardia (2), e per questo rinforzo avuto dagli assediati ed anche per fortuna di mare fu forza ai Genovesi il dismettere l'impresa.

211. L'abate Frova non trovando alcun doermento a comprova dell'asserzione dell'annalista genovese dubitò del nostro intervento in quei fatti d'arne, il che però mi sembra certissimo, ed egli stesso se ue sarebbe convinto, se avesse consultato il codice de'statuti antichi, posciachè al foglio 68 vi si registra una obbligazione passata dal Comune il 19 tottore 1242 verso alcuni individui per varie somme «quos » denarios prestaveruat Comuni pro solvendis militibus, qui » erant in exercitu Domini Vicarii Imperatoris, qui missi puratura per Comune Vercellarum » e niù distintamente al

<sup>(1)</sup> Rer. Ital. Tom. VI, col. 491.

<sup>(2)</sup> Ibi col. 493.

fol. 72, si ha notizia di altro debito del Comune verso il Chiavaro Rufino Avogadro fu sig. Rainero di somme sborsate nel ultimo trimestre 1242 per varii servizii, fra i quali e pro solvendis solidis militibus et albalestreriis, qui in cavalcata Savonae iverunt, et damna quae in eadem cavalcata fecerunt et sustinuerunt ».

Nè in queste parti soltanto toccò ai Vercellesi di prestar servizio pell'Imperatore; ma persino nel Regno di Puglia. come accennerò in appresso, mentre avvicinandosi l'anno 1243, da cui realmente ebbe principio la discordia civile, così a lungo perdurata, io chiudo questo capitolo, nel quale abbiamo veduto come la medesima vi sia andata per sette auni preparando e colle ostilità verso il Vescovo ed il Clero. e con gravissime mutazioni negli ordini governativi.

## CAPO IV.

## An. 1245 a 1254 212. La parte guelfa era, come vedemmo all'anno 1242,

pressochè ristretta ai Milanesi, Piacentini e Genovesi, e mal poteva reggere ai replicati assalti di Federico assecondato da tutti gli altri popoli comprensivamente ai Savonesi fattisi ribelli ai Genovesi, senonchè sullo scorcio dell'anno riuscì a questi ultimi il trarre nella lega i Marchesi del Caretto di Ceva e del Monferrato « ipso quidem anno ( così il continuatore di Caffaro ) licet non modica quantitas » pecuniae duretur proinde Marchionibus, facta fuit pax et conventio inter Dominum Bonifacium Marchionem Montis ferrati, Manfredum Marchionem de Caretto, Georgium et Manuelem Marchiones de Ceva et fratribus, et Comune

- Januae Mediolani et Placentiae ex altera, et mense januarii » ipsi Marchiones venerunt Ianuam et juraverunt in pubblica
- > concione... manutenere et desendere pro posse Sanctam Romanam Ecclesiam et dicta Comunia Ianuae Mediolani et
- » Placentiae, et inimicis Ecclesiae facere vivam guerram ».

Soggiunge poi il cronista, che al primo di marzo 1243 l'esercito Genovese si pose in marcia contro Savona aspettando i sussidii promessi dal Marchese di Monferrato, ma che questi eplurimae accusationes interponcus nihil facere voluit, edivit Mediclanum, ubi cum Domino G. de Montelongo

Apost. sudis legato tractavit, ut Civitatem Vercellarum ad
 devotionem S. Rom. Ecclesiae et ad Societatem nostram

reduceret.

Ouo facto post multos dies Civitas et homines Novariae,

qui tunc tempore partes Imperatoris fovebant, ad servitium

S. Rom. Ecclesiae et unitatem et societatem nostram ipsi
quoque conversi sunt (1).

215. Era necessario il riferire questi tratti di cronaca contemporanea sia per farne confronto coi documenti, che i rimangono, sia per intendere più agevolmente le gravi mutazioni occorse in quest'epoca nel nostro Comune.

Abbiamo veduto come da lungo tempo e con tenace persistenza si travagliassero i Vercellesi per sottoporre alla propria giurisdizione le Castella e persone dipendenti da quella riservata al Vescovo, e questa brama si era vieppiù accesa ora che si trovavano vacanti e la Sede Pontificia e la nostra Vescovile.

Se ai Mareliesi fu allettamento per entrare nella lega con Genova una grossa somma di danaro, ai Vereellesi per trarli nella stessa lega conveniva far loro sperare l'agognato possesso della piena giurisdizione mereè l'alienazione di tutti i relativi duriti del Vescovado.

Ebbe quindi ragione il Cronista assegnandone la conclusione in marzo, o meglio in aprile 1245; ma le prime proposizioni furono certamente fatte in modo secreto sin dal decembre precedente, e vennero senza dubbio intavolate dal Marchese di Monferrato non appena entrato nella lega, poichè gli premeva di aggiungervi i Vercellesi anche per ac-

<sup>(1)</sup> Rer. Ital. tom. VI, col. 491 e seg.

quistare maggiore difesa verso gli Alessandrini, Tortonesa e Pavesi, che lo circondavano e si mantenevano di parte Imperiale.

214. Dissi in modo secreto perdeh nessun indizio se ne rieava dai documenti, anzi al Podestà Imperiale Gioanni de Archidiaconis si lasciò compiere tranquillamente il suo ufficio in Vercelli sin compreso il giorno 1.º gennaio 1245 (1), come era costune; ma appena partito, e senza che si possa conoscere perchè non fosse ginnto colui, che il doveva surrogare a nome dell'Imperatore; ecce assumersi dai Consoli di s. Euschio è di s. Stefano il governo della Repubblica, nominarsi fra di essi due Podestà Ruffino Arogadro el Ardisone de Blaudrate detto de Yvaco, e prendere tosto non poche determinazioni, elie accennano il proposito di mantenersi indipendenti da ogni estranea autorità, non senza molta peritanza dell'esito.

215. I primi atti di questo rivolgimento sono del lunedi 5 gennaio (2): però già vi compajono come Podestà l'Avogadro e l'Yavaco, e nel mentre si cominciò a provvetera all' argente difesa della Città, non si tralasciò di rassicurare i nuovi Reggitori con varie guarentigie e promesse aceiò più fermamente continuassero nell'assunto gravissimo incarico.

In primo luogo si coneedette ai Consoli allora in ufficio ed ai primi, che sarebbero nominati si per la Società di s. Stefano che per quella di s. Eusebio, ampia facoltà indipendente da ogni Podestà futuro « custodieudi seu custo» dire faciendi Givitaten Vercellarum, et portas Civitatis et turres et muros et fossata et alias municiones et forcias ipsius Civitatis tam intus quam extra et circum ipsam, et « custodes ponendi et removendi, et quod debeant claves por tarum tener et servare causa claudendi et aperiendi ipsas starum tener et servare causa claudendi et aperiendi ipsas

> portas >.

<sup>(1)</sup> Stat. ant. pag. 72.

<sup>(2)</sup> lbi 73 retro.

v Item statutum est, quod praedicti Consules, qui modo
sunt cum aliis qui pro tempore fueriut Societatis s. Euschii

et s. Stephani possint fieri facere munitiones et defensio-

nes Civitatis Vercell, tam intus quam extra ad corum vo-

» luntatem vel majoris partis eorum, et quod Potestas tenea-

tur solvere omnes expensas, quas praedicti Consules fece-

Le quali facoltà furono concesse ai Consoli in esercizio, in concorso dei futuri, e così in modo durativo etiam tempore sequentium consulum non obstante co quod finitta temterim Consulatus dal che si vede, che i promotori del rivolgimento acconsentirono beusì a dividere la loro autorità coi nuovi Cousoli, di cui era prossima la nomina, ma non vollero dismetterla sin compiuta l'impresa.

Fu pure nello stesso giorno deliberato, che i Consoli attuali delle due Società verrebbero dal Comune dificsi e tonuti indenni da qualunque multa, pena o danno, e che nessun Podestà potrebbe loro proibire di portare armi, nè potrebbe obbligarli a fare di notte la guardia alla Città: « quod > Potestas non posset eis proibibere auominus vadant in Ci-

 Potestas non posset els promoere quominus vaaant in Civitate vel extra Civitatem cum armis ad corum voluntatem.

et quod non cogeret ipsos Consules vel aliquem eorum

de nocte facere guaitam vel scaraguaitam, vel etiam de nocte
 ire per Civitatem vel extra aliqua occasione contra eorum

voluntatem vel cujuslibet eorum, licitum sit tamen eis vel

· cuilibet eorum mittere pro eis aliquem ut faciat guaitam

vel scaraguaitam ».

Nel libro III al capo. IV, Della guerra, ritorueremo a questo statuto per le opportune osservazioni; frattanto egli è ovvio riconoscere da queste cautele volute dai principali motori della rivoluzione, quanto incerto se ne considerasse l'esito, e come i medesimi avessero a temere dai proprii concittadini di diverso partito.

Nè bastava alli Ruffiuo Avogadro ed Ardissone de Yvaco, che già loro si fosse promesso in qualità di Consoli delle società il rilevo da ogni pena o danno, ciò desiderarono pure nell'altra loro qualità di Podestà interinali, e si per essi che pei loro vicarii e giudici, così proseguendo lo statuto.

- . Item statutum est quod Comme et homines et Potestas teneantur conservare indemnes Dominos Ardicionem de
- . Yvacho et Rufinum Advocatum Potestates Vercell. et eorum
- , judices Dominos Lanfrancum Pectenutum et Jucobum de
- . Scoto et corum Milites Dominos Julium de Ugocione et
- . Bartholomeum de Brugno ab omni poena atque mulcta eis
- » vel alicui corum imposita vel imponenda ab Imperatore
- » vel alio occasione regiminis Comunis, quod susceperunt ».
- Si concesse inoltre ad essi Podestà Giudici e Militi di andare armati a loro piacimento, e si dichiararono esenti dal recarsi fuori in ambasciate, cavalcate od esercito.

216. Staccatosi in questo modo il Comune dal partito Imperiale, diede mano a trattare coi Milanesi e col legato Pontificio Gregorio de Montelongo, che risiedeva in quella Gittà, offerendosi disposto ad entrare nella lega guelfa semprochè gli venisse definitivamente concessa ogni giurisdizione spettante a questo Vescovado.

Dai documenti, che sto per riferire, risulta che sin dal febbrajo d'esso anno 1245 già si erano innoltrati al legato con apposita ambosciata i capi di domanda sotto la mediazione del Marchese di Monferrato, e fors'anche dei Couti Guido ed Uberto de Blandrate.

Tuttoché la proposta dovesse parere gravissima e di dificile esecuzione, massime in un tempo, in cui la Chiesa era ancora priva di Pontefice ed era pur vacante la nostra Sede Vescovile, trattandosi niente meno che di spogliare il Vescovado di un diritto emineute non guari valutabile, confermato beusì con tante Bolle Pontificie, ma originariamente concesso dagli Imperatori e Re d'Italia, epperò non alienable senza il consenso eziandio dell'Impero, di cui il Vescovo era in certo modo feudatario; nondimeno il legato Gregorio de Montelongo risoluto a quel che sembra di avaloara el il partito della Chiesa coll'unione dei Verellesi,

qualunque fossero i sacrifizii cui dovesse per ciò accoasentire, si mostrò disposto a trattare sui proposti capi di convenzione, e spedì in Vercelli come suoi delegati l'abate di s. Genuario, l'abate di s. Stefano ed il Prevosto di Faenza muenedoli di tre distinte credenziali dirette la prima ai Consoli delle due società la seconda ai Podestà Avogadro ed Yvaco ed al Podestà de Paratici, e la terza ancora alli Podestà e Consoli azzidetti.

Sebbene mancani di data risulta di loro presentazione in tre atti autentici del giorno 8 marzo 1243 (1), e ciascuna lettera termina col seguente periodo e cui superfacto jurisdictionis Episcopatus Vercellensis et aliis, quae vobis, ex parte noutra duzerit proponenda, eredatis securi tamquam nobis, et efficere procuretis ».

Nel giorno seguente venne convocata la generale Credenza per le opportune deliberazioni, del che se ne conservano due atti distinti, uno preventivo, in cui senza intervento dei delegati si riesaminarono i capitoli di convenzione già prima innoltrati al legato, ad effetto di stabilire le precise basi della trattativa, il secondo per la comunicazione indi fattane ai delegati, i quali vi annuirono sotto una sola osservazione di forma.

217. L'importanza dell'oggetto, ed i riflessi, che occorrerà di fare ai singoli articoli mi obbligano a riferire questi atti quasi integralmente omettendone soltanto alcune ripetizioni; del rimanente i medesimi serviranno anche ad illustrare quanto si è accennato nel libro 1.º circa la forma della deliberazioni nella nostra Coredora;

## Primo Verbale autentico dal Not. Rufino Faxolo

Anno Dominicae Incarnationis MCCXLIII indictione I die martis X mensis martii Dominus Rufinus Advocatus et

Dominus Ardicio de Blandrate, qui dicitur de Ivaco Po-

<sup>(1)</sup> Biss. I, 88 e seguenti.

testates Vercellarum præceperunt mihi Rufino Faxolino
 quatenus infrascriptum Conscilium extractum de libra

· consciliorum receptorum in Credencia autenticarem et in

• pubblicam formam redigerem, tenor cujus talis est (1).

Die lunae nono mensis marcii convocata Credencia in
 palatio Comunis Vercellarum more solito ad campanas

et praecones, ad quam Credenciam vocati fuerunt ducenti

de paraticis.

Ibidem Dominus Rufinus Advocatus et Dominus Ardi cio de Blandrate... Potestates Vercell, praeceperunt con-

silium super eo quod Abbates s. Iannarii et s. Stephani

Domini legati et Dominus

Dantelmus Prealonus, et Dominus Jacobus de Terciago

Ambaxatores Mediolani dixerunt, et responsum dederunt
 in ploena Credencia a parte Domini legati et Comunis

m pinena Gredencia a parte Domini legati et Comunis
 Mediolani super petitionibus factis per Comune et amba-

· xatores Comunis Vercell.

In reformacione ipsius conscilii, facta divisione, super
 jurisdictione placuit omnibus secundum quod consuluit
 Andreas de Guitaco: super quo capitulo tale fuit Consci-

» lium: Andreas de Guitaco consul societatis s. Eusebii

per se et sociis suis, et consulibus s. Stephani consulit
 super capitulo jurisdictionis, quod Dominus Legatus fa-

» ciat, quod Capitulum Vercell. det jurisdictionem Ecclesiae

» quam habet in Episcopatu Vercell. Comuni Vercellarum, C » et quod Dominus Archicpiscopus Mediolani consentiat

huic negotio secundum quod sapicutes tractabunt quare
 melius valere possit, et quod Dominus Legatus et Capi-

tulum Vercell. et Archiepiscopus teneantur, quam cito
 Episcopus Vercell. electus fuerit, quod confirmet ea, quae

Episcopus Verecti. etectus fuerit, quod confirmet ea, quae
 facta erunt per Capitulum Vercell. et quod Dominus Le-

patus faciet quod istud confirmetur per Ecclesiam Roma-En nam et per Cardinales et per Dominum Papam quam

o cito electus fuerit; et requiratur Dominus Legatus quod

» hoc teneat juramento, et procuret facere et complere, et

<sup>(1)</sup> Arc. civ. pergamene Mazzo VI.

- F. Cardinales similiter jurent, si fieri poterit: et quod iu • juramento, quod ficiet Episcopus excipiatur jurisdictio, • vel eam det antequam juret, seenndum quod sapientibus • videbitur quare melius valeat Comuni Vercellarum.
- C Item in reformacione ipsius conseilii facta divisione
   placuit majori parti super duobus ultimis capitulis in
   dicto Domini Guillelmi de Ferrario Ecclesiam tangentibus
   secundum quod dictum est per cumdem Dominum Guil-
  - lelmum, super quibus capitulis tale fuit conscilium suum.
     Quod Dominus legatus promittat, quod bona fide
- pro posse suo curabit, quod Ecclesia Romana concedet
  privilegium Comuni Vercell. de capitulo quod sie incipit.
  - > Item quod Dominus Legatus faciat adimpleri et compleri > auod Comune et homines Civitatis et jurisdictionis Vercell.
- non positi etc . (Gioverà qui avvertire, che manca eziandio nell'apografo il seguito di questo e di altri infradesimati capitoli riferendosi lo scritto al tenore della domanda già prima presentata, della quale non si conservò il documento, mi riservo però di firne conoscere l'oggetto con altri titoli) et de allo capitulo quod sic incipit : letem quod afinati.
- clericus vel laicus non possit impetrari litteras etc >.
   Item placuit majori parti, quod si Ecclesia Romana et
- L. Comune Mediolani et pars sua renerit ad concordiam
- Imperatoris, quod Comune Vercell. ponatur in eadem pace,
   gua positum fuerit Comune Mediolani et alii Lombardi.
  - qua positum merri Comune mediciani et ani Lombardi.
     Liem facta divisione de sacramento faciendo a Legato
     super eis, quæ tanguut Ecclesiani, fuerunt in concor-
- MI. diam quod Legatus juret, et Cardinales jurent similiter si de Cardinalibus fieri potuerit.
- N « Item super guerra non incipienda a domo placuit

  omnibus, ut sie siat secundum quod petitum est per

  Comune Vercell. in petitionibus suis.
- Item super prexoneriis placuit omnibus secundum quod consultum est per prædictum Andream de Guitaco.
   super quo capitulo tale fuit conseilium suum. Consulti
  - enim, quod id, quod postulatum est per Comune Vercell.

- de carceratis, compleatur per Dominum Legatum et Pote statem et Comune Mediolani Comuni Vercell. . .
- · Item super sacto debitorum, quæ debebant homines
- Vercell, comuniter vel singulariter, placuit omnibus se cuudum quod dictum est per prædictum Andream, super
- · quo Capitulo tale fuit Conscilium suum. Item id, quod
- » postulatum est per Comune Vercell. de debitis, quæ
- debentur per Comune Vercell, et singulares personas qui busdam de Mediolano, compleatur, et similiter super de-
- bitis, que quidam Vercellenses debebant quibusdam de
- » Placentia; et inquirantur ipsa debita et pouantur in
- scriptis.
- lem dictum est et Conscilio placuit de rebus aliis
   ablatis per nunciis Imperatoris in hospiciis Vercell, quod
   sie fiat de ipsis, sieut fieri debet de praedictis debitis.
  - ltem placuit super quingentis Militibus habendis, quod
  - . Comune Mediolani teneatur eos dare Comuni Vercell.
  - · postquam guerra ei incepta fuisset, sicut in alio capitulo
  - de quingentis militibus continetur, vel Comune Medio-
  - » lani teneatur dare succursum de Militibus et peditibus ad
  - · voluntatem Comunise Vrcell. pro defensione terrae Comu-
  - nis Vercell. et ad offendendum inimicos. .

    « Item quod quam cito ista negotia erunt in tali statu.
  - aguare compleri possint, veniat Dominus Legatus Vercell,
  - et hoc si ambaxatores viderint et in concordia fuerint.
  - · quod prædicta negotia sint iu tali statu, quare compleri
  - possint, aliter non veniat.
    - (Seguono le solite forme per l'autentica dell'atto)
    - Verbale secondo.
  - Anno Dominicae Incarnationis 1243 indic 1.a die lunae
     IX martii. Convocata Credencia in palatio Comunis Vercell.
  - ad sonum campanarum more solito, ad quam Credenciam
- fuerunt vocati ducenti de paraticis: ibi Dominus Abbas
- · sancti Ianuarii, et Abbas sancti Stephani, et Præpositus
- · Faventinus nuncii Domini Gregorii de Montelongo Apo-
- » stolicae Sedis legati et per litteras sigillatas sigillo inscripti
- stoncas Senis legati et per interas signiaras signio inscrip

Domini Legati, ut manifeste apparebat; prædicti Domini . Abbates et Præpositus promiserunt Dominis Ruffino Advocato et Ardicioni de Yvaco Potestatibus Vercell, reci-» pientibus vice et nomine Comunis Vercell. facere compleri s et attendi et observari a Domino Legato id totum . quod » continetur in quibusdam petitionibus factis a Comuni Ver-» cell: seu ab Ambaxatoribus insius Comunis super facto · jurisdictionis Episcopatus Vercell. secundum quod continetur in quodam scripto facto per Bichinum de Guerra notarium, protestantes tamen de juramento, quod petebatur a praedictis Ambaxatoribus a praedicto Domino Legato. · quod suprascripti Abbates et Præpositus exceptaverunt; » et prædicta omnja ut prædictum est et in sigulis memo-» rati Abbates et Præpositus vice et nomine dicti Legati » adprobaverunt et attendere et observari facere a prædicto Domino Legato protestantes de juramento. ( Segue l'autentica )

218. Da questi due atti si viene a conoscere, che i delegati di Gregorio di Montelongo accompagnati dagli ambasciatori Milanesi avevano previamente discussi avanti la Credenza
i capitoli della nostra proposta e fattevi non poche osservazioni; che procedutosi poscia dalla sola Credenza
all'esame di tali osservazioni, ben conoscendo la medesima,
come si volesse ad ogni costo la sua adesione alla lega,
abbia tenuto fermo su tutte le sue domande nel concernente
la cessione della giurisdizione ed altri privilegii a concedersele dalla Chiesa, fino a proibire al Legato di reccarsi a
Vercelli, salvo fosse per dare agli ambasciatori Vercellesi
tali assicuranze per convincerli della piena esecuzione del
trattato.

In ordine poi ai capitoli concernenti i Milanesi si vede, che la Credenza ne confermò bensì alcuni (Vedasi in margine le lettere N. O.) portò ad altro (R) una tal quale modificazione, ed in due di essi capitoli fece ragione alle loro osservazioni, promettendo per parte agestra (P. Q.) di addisfare con more a quel debiti, che i Vercellesi avevano

contratti verso persone di Milano e di Piacenza, e de'quali era stata così ingiustamente decretata la estinzione mediante pagamento ai tesorieri di Federico, come si ebbe ad accennare al N. 209.

Se però per questo oggetto l'attuale promessa era di pretta giustizia, ravviso una mera concessione quell'altra concernente il risarcimento dei dauni per le cose dei Milanesi e socii confiscate da Federico negli alberghi della nostra Città, a meno ciò fosse seguito sull'instanza della Credenza, il che non è da supporre.

Risulta per ultino, che i Delegati di Gregorio di Montelongo, vista l'irremovibilità della Credenza, finirono con accettare per intiero il partito loro fatto, eccettuandone soltanto l'obbligo del giuramento, che si era voluto imporre al legato Poutificio; ed una così pronta accettazione, senza riserve di riferire, prova evidentemente quanto larghe fossero le instruzioni date ai Delegati e quanto loro premesse la conclusione del trattato.

219. Prima d'inuoltrarsi nell'esposizione dei successivi documenti, mi sia lecito di rilevare alcuni punti nel primo verbale, i quali illustrano quanto io diceva nel libro primo intorno al metodo di discussione nella nostra Credenza.

É da notarsi în primo luogo la divisione di cadun articolo di proposta fattasi dalli Podestà, e la votazione parziale quindi seguitane, per cui varii articoli furono approvati a pieni voti ε placuti omnibus (Λ. Μ. Ν. Ο. Ρ.), altri a pluralità placuti majori purii (G. L.).

In secondo luogo appare, che alcuni articoli furono votati sulla proposta, altri poi sul consulto, ovvero come oggi direbbesi sull'emendamento progettato da taluno dei congregati (A. G. O. P.).

220. Vedemno, che la discussione del trattato segui in Vercelli nel lunedi 9 marzo, e nel giorno seguente ne venne spedita copia dal Notajo Fasolino; quindi i nostri ambasciatori partirono pgr Angera, ove già si erano recuti quelli di Milano non che gli Aluti auzidetti per riferire ogni cosa al legato apostolico, e sebbene la proibizione d'entrare a Vercelli, senza la perfetta adesione agli articoli, fosse ristretta nel documento al solo Legato di Montelongo, pure vedremo, che la medesima era stata altresì estesa agli stessi ambasciatori di Milano nelle instruzioni date ai nostri per la conclusione del trattato.

La fernezza dimostrata dalla Credenza ottenne il suo scopo, e con atto 15 stesso marzo ricevuto in Augera dal Notajo Vercellese Bichino de Guerra (1) il Legato Apostolico a nomo della Chiesa Romana ed il Podestà ed Ambasciatori di Milano pel loro Comune « responderunt petitonibus factis ipsi Domino Legato per se et nomine Romanæ Ecclesia et prædictis Potestati et ambaxatoribus vice Comunis Mediolani per Dominos Guillelmum de Ferrario, Henricum de Maxino, Petrum de Blandrate, Henricum Advocatum, Sanguinem agni Alsatum et Versellinum de Vassallo Ambazatorez Gomunis Veredi.

фиæ petitiones continentur in quodam scripto facto per
 Ruffinum Faxolinum notarium (supra numero 217) quod
 ipse Legatus in sua persona et Ambaxatores Comunis

pse Legatus in sua persona et Amnaxatores Comuns
 Mediolani volunt venire pro adimplendis et faciendis et
 fieri faciendis secundum quod in igsis petitionibus continetur

neri facientais secunaam quoa in igais petitonious continetar
 ad voluntatem Commis Vercell. et ipsi Ambaxatores Modiolani de prædictis omnibus complendis et faciendis.

et facta prædicta responsione, praedicti Ambaxatores Co-

munis Vercell. consenserunt, quod Legatus et jamdicti Ambaxatores Mediolani veniant Vercellas ».

Actum in Angleria Mediolanensis Diœcesis: interfuerunt
 testes Dominus Johannes Abbas Sancti Januarii et Dominus
 Petrus Abbas Sancti Stephani et Dominus Bonifacius

» Marchio Montisferrati et Comites Guido et Ubertus de

. Blandrate ..

Fra breve si vedranno gli atti di finale conclusione del trattato nel concernente la Chiesa, e sebbene non ci siano

<sup>(1)</sup> Bis. I, 91, 92.

pervenuti gli altri relativi al Comune di Milano e socii, nondimeno già risulta, che ogni cosa era stata concordata qui coluntaturi. Comunis Vercellarum; l'assistenza poi del Marchese di Monferrato qual testimonio all'atto anzidetto conferma l'asserzione dell'Annalista Genovese, siccome egli sia stato il promotore dell'adesione del nostro Comune alla lega Guella; che anzi il medesimo dieci giorni dopo trovarsi in Vercelli, ove ebbe a concedere all'Abbazia ed Ospedale di S. Andrea uno speciale privilegio, ricevendoli sotto la sua salvaguardia per ogni loro interesse ne'suoi 'Stati, come da Diploma Dat Vercellii in Domo Joannis de Tizzone anno gratiac' 1245 indic. 1.a die jovis VI ante Kalarvilis (1).

221. Adunque il Legato Apostofico avera dichiarato di volersi recare in Vercelli per conchindere il trattato, richiedevasi però che vi precedesse l'assoluzione del Comune dalla scomunica e dall' interdetto, in cui era incorso per la sua pertinacia a tenere le parti dello scomunicato Imperatore, ed a tale scopo il Legato De Montelungo con atto del 28 marzo firmato nelle vicinanze di Arboro avera delegato l'Arciprete di Padora ed il Preposto di Faenza con mapia facoltà a pronunciarne l'assoluzione: recepto prins juramento parcudi mandatis Ecclesine et ipsius Domini Legati secundum formam Ecclesine (2).

Forse i Vercellesi, prima di staccarsi definitivamente da Federico, volevano qualche maggiore assicuranza della conclusione del trattato; il fatto sta, che nou prestarono per allora il giuramento a mani dei Delegati, e quindi rimase sospesa l'assolurione.

222. Frattanto giunse in Vercelli il Legato, e ben conoscendo di non potere disporre della giurisdizione richiesta dal Comune senza averne l'assenso del Capitolo, stante la vacanza della Sede Vescovile, il fece convocare alla sua

<sup>(1)</sup> Autentico nell' Archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli.

<sup>(2)</sup> Bis. II. 89.

presenza il lunedi 6 aprile nel palazzo Vescovile, ed ivi: ipso Legato Domino Gregorio de Montelungo vice et nomine Sedis Apostolicæ et suæ legationis « pro generali utilitate s et statu Sanctae Romanae et Universalis Ecclesiae ab eo-» dem Capitulo cum instantia postulante, ipsum monente in-» distincte, et etiam praecipiente, ut in eum compromitterent » et suum asseusum præberent in eo et super eo, quod · Vercell. Comune ab eodem Domino Legato jurisdictionem » hominum Episcopii Vercell, requirit, habita competenti ompensatione pro jis, que de jurisdictione huiusmodi idem Dominus Legatus eidem Comuni duxerit concedenda, « Idem Capitulum videlicet....Canonici Vercell, habitis super iis deliberatione, tractatu et consilio fratris Leonis Mediolanensis electi, videntes necessitatem, quæ tunc tem-» poris imminebat, compromiscrunt in eumdem Dominum Le-» gatum super jurisdictione praedicta hominum et locorum » atque terrarum Verruchae et Casalis cum eorum dixtrictu s tam citra padem quam ultra in omnibus sine exceptatione » fucta tamen competenti compensatione ab eodem Comuni Ecclesiae Vercellensi pro omnibus iis et singulis, quæ » idem Legatus de ipsa jurisdictione eidem impertietur Comuni).

É da notarsi essere pure intervenuto a tale compromesso il Canonico Preposto Martino Anogadro, che vedremo poscia eletto a Vescovo di questa Diocesi; ma sicome vi manca-vano e l'Arcidiacono ed altri Canonici sia di S. Eusebio, che di S. Maria, succedettero alcuni atti di suppletiva loro adesione firmati nello stesso giorno e nel susseguente.

Abbenchè vi si fosse fatta soltanto espressa menzione di Verruca e di Casale, pure il compromesso era in termini sassi generali ed abbastanza esieso: ma aveva egli il Capitolo autorità di farlo? Bastava forse il Consiglio del Metropolitano? lo mi persuado, che il Capitolo intese di prestare il suo assenso in quanto poteva essere all'uopo, lasciandone tutta la risponsabilità al Legato.

223. Mi si permetta però di osservare, che se il Capitolo

d'ambe le Chiese poteva in certo qual modo rapprésentar, anzi rappresentava in molti east il Vescovo Sede accine, pure trattandosi di alienazione, abbisognava questa di capitacito consenso degli Auceccati della Chiesi, del che insistema inserva si fico nell'atto, le tranto meno el consta altrimenti.

E. nota l'autichissima instituzione doi difensori, detti por Avvocati della Chiese, la quade risale ben'oltre al mille, del pur della constanta della chiese della propositione del difensori, detti por avvocati della Chiese, la quade risale ben'oltre al mille, della constanta della chiese della constanta della chiese della constanta della chiese della constanta della chiese del

Appo la nostra Eusebiana quell'ufficio apparteneva ereditariamente al cusato, che da esso prese poi il nome di Acogadro el appunto in una permuta tra il Vescovo di Vercelli Gisul'o ed il Monastero di Muleggio 1158 15 ottobre (1), si trovano assistenti Willelmus et Wala adecoarces; più chiaramente poi nell'investitura data dal Vescovo Ugocione ai Signori di Crevacore 5 maggio 1165 (2), si legge per consensum advocati sui liberti Alamanni (3), e null'attra del mese di luglio dello stesso anno concessa ai Signori di Cerrione sta scritto e praesentibus et confirmantibus Roberto et Bonojoanne sen Arberto Advocati se Ecelesiae Episcopotus Vercellarum (4).

Dirà ancora, che ove il Vescovo era investito del Contado, gli avvocati della sua Chiesa erano ordinariamente Visconti vale a dire luogotenenti del Vescovo in tutto quanto rifictiva la giarisdizione secolare, e come tali intervenivano e confermare le alienazioni od investituro

E per vero nella concessione fatta dal suddetto Vescovo Ugoccione ai Biellesi alle idi di aprile 1160 per la costruzione d'una parte della Città sul monte del Plaizzo finte? viennero fra gli altri Ubertus Adocatus, Ubertus Caristus oppringente del più de la costa della contra della città contra della città sul montra della città sul montra della città della citt

<sup>(1)</sup> Mon. Hist. Pat. Tom. I, col. 780.

<sup>(2)</sup> Biss. Tom. III, 306. . . . . . . . . . b o'atmementidus obusal (2)

<sup>(3)</sup> Era egli pure un Avogadro col sopranome Alamanno, ggam à cile

Vicecomes... qui omnes mihi (Notario) parabolam dederunt et suprascripto Domino Episcopo auctoritatem tribuerunt ut supra (1).

Non mi estenderò più oltre su questo panto della Viteontia già diffusamente trattato nel vol. V del Teatro Araldico di L. Tettoni (Lodi 1845) all'articolo Aeogadri di Vercelli: dirò soltanto, che la medesima vi si ripartiva fra i diversi coltonnellati di quel casato e veniva esercitata per turno dai membri di essa a prorata di tempo nel giro di otto anni (3), del che io potrei recare varii documenti, i quali già servirono ad agevolare la redazione di detto articolo fattane dall'Illustre Abate Gustavo dei Conti Avogadro di Valdengo di ben grata ricordanza.

Ma se richiedevasi il consenso degli Avvocati nelle minori alienazioni, e permute, cesa dovremo dire quando si trattava, come nel 1245, della totale rinuncia della giurisdizione sulla massima parte del Contado?

In fatto di giurisdizione andavano assai guardinghi, i nostri Vescovi, ed il lodato Ugozione, quando in atto 18 febprajo 1189 (3), si fece a donare ai Canonici di s. Eusebio tutto quanto era di particolare suo diritto nei territorii di Messerano e Curino, soggiunse appositamente « nihii Inde reteuto, præter Castellantiam et spaldos et fossata et hostium et battaliam et fidelitatem comunem Vicinitatis, quae exceptata non in meo aliquo speciali dominio, zed quia spectant ad Viciniam (parola questa propriamente corrispondente a parocchia, ma qui vuolsi intendere per Vescovado).

Conchiuderemo dunque dicendo, che dovevasi necessariamente, e tanto più in Sede vacante richiedere per quel trattato il consenso degli Avogadri sia come Avvocati della Chiesa sia come Visconti, del cui ullicio ereditario venivano

<sup>(1)</sup> Archivio Eusebiano.

<sup>(2)</sup> Laude arbitramentale date da Simone Avegadro di Collobiano in atto 4 maggio 1318 (Arc. Abate Gustavo Avegadro).

<sup>(3)</sup> Archivio Eusebiano.

in gran parae privati colla proposta alienazione della (giurisdizione temporale) e siccome non vi è memoria del presanto assenso (du che non potera lastare il trovarsi uno di essi Avogadri instante l'alienazione come Podestà provisorio di Vercelli preciò non deve fur meraviglia, se anche per questo titolo gli Avogadri siano poi divenuti principi della parte Guelfa nella diuturna lotta, che produssero gli atti di alienazione, de quali si tratta.

Una tale osservazione, siccome non ancor fatta dai nostri scrittori, mi parve di sufficiente importanza per interrompere, con più antiche, però assai curiose, notizie l'ordine cronologico della mia narrazione, alla quale ritorno.

224. Il Capitolo aveva aderito alla proposta alienazione, a patto però che la Chiesa Vercellese ne fosse competentemente risarcita; ma come valutare un così grave distratto di giurisdizione? Per altra parte premeva eziandio al Legato il non privaren intieramente il futuro Vescovo sulla speranza di ottenerne più facilmente la conferma del contratto; quindi non à da stupire se per una quindicina di giorni nulla siasi conchiuse in una trattutiva così difficile, nè ci rimase alcuna memoria delle molte discussioni al certa avvente.

nè ci rimase alcuna memoria delle molte discussioni al certo avvenute. Alla perfine nel giorno 21 aprile crasi concordata ogni cosa, e siccome il Comune non era ancora stato assolto nè dalla scomunica, nè dal giuramento prestato a Federico, perciò il Legato recatosi in tale giorno all'adunanza della Credenza, cui assistevano i duecento Paratici: « Absolvit Comuneet homines Vercell, universaliter et singulariter ab omni sacramento fidelitatis et vinculo sacramenti et omnium sa-» cramentorum, quo vel quibus Comune et homines Vercell. et dixtrictus tenentur vel teneri videantur aliquo modo · versus Dominum Federicum dictum Imperatorem, et versus . Regem Corradum eius filium, et versus quascumque personas vice et nomine prædictorum patris et filii: et insuper absolvit auctoritate ejusdem ecclesiae Romanae et auctoritate ejus Delegationis Comune et homines Vercell. et

a discrictus Vercell, ab omni excomunicatione in quan, bine a reprofincurrissent pro comuni vel divise occasione dicti «Linparatoris aliqua, de causa, et occasione, vel prædicti

Actum in Palatio Commis Veroell, præsentibus testibus Fratre Leone, Archiepiscopo Mediolani et Domino Petro Abbate S. Stephani, et Comitibus Guidone et Uberto de Blaudrate (1) .

, 225. Nella riferita deliberazione della nostra Credenza del giorno 10 marzo (sapra n. 217) abbiamo veduto, cho oltre all'acquisto della giurirdizione s'inottravano attre domande alla Santa Sede, alcune delle quali soltanto indicate per relazione ad un precedente scritto, per il cho ne restava ignota la sostanza (lettere H. I. L.). A queste domande, e ad un'altra ancora nemmeno accennata in detta deliberazione, corrispose il Legato Pontificio con quattro distinti atti dello stesso giorno 21 aprile Vice et nomine Cariae Romanae, et auctoritate Ecclesiae Romanae et smae Legationis et pro ipsa Ecclesiae.

## PRIMO

« Recepit Civitatem Vercell. et Comune et homines Vercell.
» universaliter et singulariter et eorum honores et dixtriettus et jurisdictionem et jura in defensionem et protectionem praedictae Ecclesiae Romanae; promittendo insuper
se daturum operam pro posse bona fide et curaturum,
quod Ecclesia Romana unilam faciat pacem vel treguam
enm Imperatore vel ejus parre, quin ponat Comune et
homines Vercell. et ejus dixtrietus in eadem pace et tregua
consepsu et voluntate Comunis Vercell.

## SECUNDO.

2° « Prömisit se daturum operam pro posse bona fide et « caraturum, quod Summus Pontifex Ecclesiæ Romanæ conrædat privilegium Comuni Vercell. per rescriptum et

thear or our

<sup>1 (1)</sup> Bis. 1. 85, m and 10 1

su cui appoggiare almeno la congettura, che ai Vercellesi sia stato quel privilegio concesso.

lo non 'sapréi 'uppoggiarmi ad un'interpretazione, elhe conduce all'assurdo, anzi direi quasi al ridicolo: adunque la, Credena, Vercellese sarebbesi costituita giudice in causa propria ?. E quando 'mai avrebbe detto : Scomunicatemi che ua avete ragione ; No, i nostri padri colle parole: causa eggnita per, sapientes non ebbero questa inaudita pretesa, bensì desideravano, che la scomunica non potesse fulminarsi contro il Comune se non dopo, che la causa fosse riconosciuta legitima in un consiglio di savi ossieno dottori: ciò che trasse in inganno il Frova ifu, che in varie carte davasi ai nostri consiglieri il titolo di sapientes; ma se quello fosse stato il concetto sarebbesi aggiunto per sapientes Credularia.

Che il privilegio non sia stato concesso a senso della domanda, ne ha ragione il Frova; tuttavia una concessione esiste ma solo ad trieminu ed in altri termini più consentanei; e sebbene non dovrei anticipare gli eventi, pure per non ritornare sopra questo argomento, dirò, che la medesima è del seguente teuore.

· Innocentius Episcopus servus servorum Dei: dilectis

filiis Potestati et Comuni Vercell, salutem et apostolicam
 benedictionem, — Sinceræ devotionis affectus, que ad Nos

et ad Romanam Ecclesiam habere noscitur, et temporis

• instantis necessitas merito Nos inducunt, ut Vobis favorem
• et gratiam impendamus: Hinc est quod vestris devotis

· supplicationibus inclinati auctoritate præsentium vobis in-

dulgemos ut Nullus Delegatus possit per litteras ab ipsa

› Sede impetratas, etiam si per ipsas jam inceptum negotium

hierit, seu etiam in posterum impetrandas in Vos exco-

"municationis, et in Civitatem restram interdicti sententias

hujusmodi mentionem... praesentibus post triennium minime

" valituris (1). Dat. Lugduni nonas maii pontificatus nostri

ando 17 . (1247)

<sup>(1)</sup> Archivio Civico Cod. acquisti 96 retro.

suppongo, che quei poteri fossero ancora progressivi sino alla mova elezione, ma dopo Papa Gregorio era già stato assunto al Pontificato sin dall'ottobre 1242 il Vescovo Sabinense, che prese il nome di Celestino IV, e sebbene dopo 17 giorni fosse ricaduta vacante la Sede per la morte del medesimo, tuttavia io avrei dubitato assai dell' efficacia, dei poteri di quell'antico Legato, se non che si voleva qui radicare un qualisasi possesso, e tanto dal Comune a tale scopo, quanto dal legato per l'urgente interesso della lega si passò oltre ad omi strupolo.

229. Ed eccoci al formale contratto di acquisto pei Vercellesi della suprema giurisdizione già spettante al proprio Vescovo.

L'atto relativo venne stipulato nel palazzo Vescovile in giorno di Mercoledì 22 aprile 1245 indizione 1,a (1) e ivi: Dominus Gregorius de Montelongo Apostolicae Sedis Lega-. tus, sicut per bullas et litteras quondam Domini Gregorii · Papac apparebat, vice et nomine Romanæ Ecclesiæ et » Episcopatus Vercell, et de voluntate et consensu Domini · fratris Leoni Archiepiscopi Mediolanensis, pro maxima utilitate et bono statu Ecclesiae Romanae et ecclesiae Ver-» cellensis, quum ecclesia Romana et ecclesia Vercell, indi-» gerent auxilio et juvamine Comunis et hominum Vercel-» larum, et ut dietum Comune et homines ad earum auxilium et invamen facilius provocentur, fecit veuditionens Andreae de Guitacho et Guillelmo Porcellae consulibus so-» cictatis sancti Eusebii recipientibus vice et nomine Comunis Vercellarum pro praetio librarum novem millia pa-» piensium de omni jurisdictione plane et libere, quam Ec-. lesia seu Episcopatus Vercellensis habet in castris et villis » et locis et terris et hominibus spectautibus seu pertinen-. tibus ad ipsam ecclesiam seu episcopatum citra padum et

ultra padum in loco et curte et territorio Casalis sancti
 Evasis et hominibus ipsius loci, et specialiter in causis

. civilibus et criminalibus, in fodris bannis cavalcatis presittis exercitibus, generaliter in omnibus castris villa lo-, cis terris et hominibus inter padum et Durium et Siccidom. Liu qui da cessione è generale: vediamo ora le riserve fette a favore del Vescovado.

... Sulva damen datione tutoriun et euratorum et interpositione deceetorum: in aliis vero castris vel villis vel terris vel huminibus, gous vel quae Eccletai vea Episcopatus Vercell. habet ultra padum nihil adquiratur Comuni ex praesenti con-

tructu. Dono le clausole di stile per trasferire il dominio e possesso dei diritti giurisdizionali sui luoghi compresi nell'alienazione, anche riguardo a tali diritti si riservò al Vescovado quella giurisdizione minore e quelle ragioni solite a godersi dai nobili nei loro possedimenti e et eo salvo et exs centato quod Episcopatus et Ecclesia Vercellensis idem a cumdem honorem et dixtrictum habeant et teneant et e-» xerceant in prædictis castris et villis et locis et terris » et hominibus quos et quae habent et exercent et exercere · possunt et debent milites Vercellenses in locis et eastris et » hominibus suis, in quibus Comune Vercellarum habet seu » exercet jurisdictionem: salvo tamen omni jure Ecclesiæ et Episcopatus Vercellensis in proprietate et possessione , castrorum et villarum et locorum et omniom rerum cor-» poralium, ita quod Comune Vercellarum de cœtero nihil a faciat seu facere possit in præindicium Ecclesiæ et Epi-

» scopatus quominus... pradicta exceptata salva labeant ». Bon coussevuano però le parti, che per la validità del cintratto occorreva la conferma del futuro Vescovo, del Capitolo, anzà dello Santa Sede; epperò convennero cime seguerami in il.

Practicea dietus Dominus legutus... promisti... quod Episiopus Verceilbusis, quomprimum facrit electus, de consensi et vibuluda espidul Vercellenis, et ipsom capitulum cum nol pracdicium renditionem ret datum confirment et de novo faciant vel aliani contractum, qui magis de jure valeret ad coluntatem Commis Vercell, salvis practicitis. Item praedictus Dominus legatus promisii se daturam operam pro posse bona fide et curaturum, quod Cardinates Romanae ceclesiae et Summus Pontifez, quo ollo fuerk in Ecclesia Romana, praedictum renditionem cel-datum supprobent confirment et ratum lubacum, appropriati per productiva cuita

250, Da quest'atto cisulta bensà del corrispettivo convenuto in lire novemila pasesi ma non del pagamento di esso, che ragion vortebbe si fosse fatto al Capitolo per rienvestirlo in utilità della Chiesa Vercellesa, siccome però messuna memoria ci è rimasta a tale riguardo, uno dei nostri scrittori elba a dibitare, se quelle lire novemila siano pervennte a mani dei Canonici, ovvero siano state rivitrate dal Legato in tutto od in parte per fironte alle spese della lega a vantaggio generale della Chiesa.

Checchè ne sia io trovo, che quel corrispettivo non era per nulla adeguato all'importanza dell'altenazione: infatti si rammenti il lettore la vendita fatta dal Marchese di Monferrato al nostro Comune nell'anno 1202 della giurisdizione sul borgo di Trino compresi però i boschi di Lucedio per lire settemila parezi, non che della giurisdizione sul luogo di Pontestura per lire tremila: tali corrispettivi dovevano essere più che discretti in vista della riserva di riscatto, e si è veduto come il figlio del Marchese veuditore, passato il tempo del riscatto, abbia preteso di far rescindere il contratto per causa di lesione, quantunque non vi sia riuseito.

Ora ponendo a confronto l'importanza relativa di queste due alienazioni di giurisdizione superiore, egli è facile il convincersi quanto minimo sia stato il corrispettivo di lire 9000 statuite nella vendita del 1245 apparentemente triplo di quello convenuto pel solo luogo di Pontestura.

Dissi apparentemente triplo, imperocchè vuolsi ancora far ragione della diversità di valore della lira paveso del 4202, la quale corrisponderebbe ad attuali lire 42,0055, da quello dessa lira nel 1245 corrispondente ad attuali lire 26,6602 (1); quiudi le, lire, tremila pagate per Poutestura rilevano a lire

<sup>(1)</sup> Vedasi l'Appendice N. I-

126009 d'oggidi, e le lire novemila pattuite per questa estes a rinuncia del 1243 montano a lire 239995 dal che appare che (quest' ultimo? corrispettivo non giungeva al doppio di quello convenuto nel 1202 pel semplice luogo di Pontestura. Ma, già si disse, il Legito non badava a sacrifizii purchè ottenesse il suo scopo di riunire alla lega la nostra Città, e fece non poco se potè riscivare al Vescovo la giurisdizione sui paesi posti al di la del territorio di Casale e da lui dipendenti segnatamente il Castello di Verrin, tuttoche stato eziandio compreso dal Capitolo nell'atto del compromesso. 251. Compius la vendita il Legato deputò il suo segretaro Ottobone Royagnano (1) per dare al nostro Comune il possesso della ceduta giurisdizione nei luoghi già appartenenti al Vescovo « et ud praccipiendum vice et nomine Domini Legati et Ecclesiae Vercellensis hominibus habitantibus in praedictis locis et terris, quatenus de coctero respondeant et subjaceant jurisdictioni Vercellarum in eis, quae pertinent ad jurisdictionem et consimilia, et faciant seguelas Comuni Vercelleusi ».

Questa deputazione porta la data del 1 di maggio, e così nove giorni dopo il contratto, forse per aspettare, che fosse seguito lo sborso delle lire novemila: poscia il delegato cominciò con atti del 5 e 4 stesso maggio (2) a porre in possesso il Comune dei Luoghi e Castelli di Messerano, Mortigliengo e Curino.

Era però necessario, che il Capitolo ratificasse la vendita in contradditorio del Comune acquisitore, e vi addivenuero i Canonici la numero di 51, parte riuniti in capitolo e parte confermanti separatamente in varii atti dei giorni 7 8 e 9 delbo tesso meso di maggio (3), ratificando interamente l'operato dal Legato Pontificio senza alcuna menzione di ritiramento del prezzo, e giovi ritenere, che come nel compromesso anche nella ratifica intervenne il Canonico Pre-

<sup>(1)</sup> Bis. I, 70.

<sup>(2)</sup> Bis. 1, 70.

<sup>(3)</sup> lbi 72.

vosto Martino Avogadro, che fu poscia eletto a Vescovo di nuesta Diocesi.

Si proseguiroue intante, sotto le date 8 9 10 e 17 dello stesso maggio (1), gli atti d'immissione in possesso maj luoghi di Flecchia, Mosso, Bioglio, Andorno Abivazia, Ronce e Zumaglia; ed è singolare, che il nostro archirio, nel mentre ci conservò in duplicata questi atti di possesso de luoghi di minor importanza, nessuino affatto ce ne presenti riguardo a Biella, Casale, Santhia e Palazzolo, Città e Borghi compresi essi pure nel perimetro indicato mella cessione: circostanza questa, che lascia dubitare della prónta adesione di essi luoghi maggiori alla mutazione di dipendenza Covernativa.

Compiuti i trattati ed acquistata la Signoria, chi dirà l'esultanza nazionale dei Vercellesi<sup>2</sup> ma ohime, che dietro a questo sospirato giorno stava schierato un secolo di dolori, un secolo di accanite ire fraterne, di proscrizioni e di guerre, ed alla perfine la perdita di quella libertà, per cui tanto si erano travaellati.

252. Come abbiano veduto, la pratica tenuta col Legato Pontificio ci fu quasi per intiero conservata, non così i trattati intervenuti in quello stesso anno tra il nostro Comune e quello di Milano, il Marchese di Monferrato e gli altri allenti per la parte della Chiese ad ai quali acconnavano i capi di proposizione già riferiti: (supra N. 217. N. O. P. Q. R.) che il trattato sia stato eziandio per questa parte conchiuso non vi ha dubbio aleuno, e forse fu sottoscritto ancora prima degli atti seguiti in Vercelli col Legato Pontificio (2), impercochè nello stesso giorno delle promesse da questi fatte, cioè addi 21 aprile si trovavano in Vercelli gli Ambasciatori di Milano e fra di essi il Guglielnio de Sorrezina (che pochi giorni dopo fu cletto a Podesti del nostro Comune), coi quali Ambasciatori i Consoli di

<sup>(1)</sup> Ibi 74 a 77.

<sup>(2)</sup> Vedi infra N. 242.

<sup>2</sup> Best 70

Veveelli firmaveruut concordium side concordius et citadinatieum Civintis Mediolani et Vereellarum: ibique Dominus Gregorius de Montelungo Apstolicae Selai Legatus prominus Gregorius de Montelungo Apstolicae Selai Legatus pidu aedificium sive medioriamentum easet factum in domo, quac est est fuit Comunis Vereellarum, quac est in Civitate Mediolani; in qua abitabant Canecarii a tempore citra, quo Conume Vereelli-uteiti mandalis. Imperatoriis, quol illud aedificium stee medioramentum debeat in contineuti emi a Conemi Vereellurum secandam quod justum et idoneum fuerit.

"Questa proposta venne nello stesso atto adottata, ma non era che un accessorio affatto speciale verso il Comune di Milano, senza che ci dia lume intorno ai patti della lega strettasi tra i Vercellesi, Milanesi, Pincentini e Marchese di Monferrato; ed alla quale accedette, bensi dopo qualche tempo, ma nello stesso anno il Comune di Novara a sollecitazione ed a gravi spese dei Vercellesi.

255. Di quest'asserzione ci somministra la prova il volume de' Statuti Antichi a carte 95, laddove quattro anni dopo: cioè addi 17 novembre 1247 il nostro Comune riconosco per sue le obbligazioni contratte da vari Cittadui per lire 5500 terzunii (pari a L. 146665 attuali avuto riguardo al-Fanno 1245) verso il signor Pietro de Monticello di Novara, cum obbligationes factae [uerint occazione Comunis Vercellarum per cartami inde factam et specialite concordiae Novariae, scilicit quod dicta Civitas Novariae veniret ad partem Ecclesiae et Comunis Mediolani et Comunis Vercell. et corum sintanus' datiom istis, nulla facta mentione de Comuni Vercellarum a collorum sitis, nulla facta mentione de Comuni Vercellarum.

Sebbene manchi la data di dette obbligazioni non v'ha dubblo, che si debbano riferire a quest'anno 1245, in cui l'annalista Genoveso registro l'adesione del Comune di Noyvara alla lega Guelfa (1) e lo stesso Statuto del 1247 accessivante del 1247.

<sup>(1)</sup> Rerum Ital, Tom. VI, 192, vedast anche il Colco paga 297 anno

cennando il nome di 51 dei nostri cittadini, che avevano sottoscritto in proprio il mutuo, ne nomina quattro come già defunti; argomento probabile del trascorso d'un tempio discreto dupo passate le obbligazioni.

Al vedere, che i Marchesi di Ceva, Del Caretto e di Monferrato passano alla parte di Chiesa mercè buona somma di denaro (1), al vedere, che il Comune di Novara aderisco esso pure alla lega, ma con sussidio competente di denara: al vedere per ultimo, che la nostra Vercelli si stacca da Federico spinta unicamente dalla speranza non già di compenso in denaro, ma di conseguire la sospirata giurisdizione, dovrei quasi conchiudere, che il solo municipalismo dirigesse quelle determinazioni; imperocchè il vero spirito di parte o verso l'Imperio o verso la Chiesa cominciò, per quanto mi pare, a svolgersi unicamente dopo quest'epoca, e non assunse da noi se non più tardi assai i nomi di Guelfo o Ghibellino, non esseudomi mai avvenuto di trovare questi nomi nei documenti e nelle cronache contemporanee dei tempi anteriori, sebbene i cronisti posteriori siansi serviti di quei nomi per spiegare i fatti di quei tempi antichi.

234. Anche il Conte Guidone di Biandrate segui l'essenpio dei Vercellesi, e nel giorno 12 maggio 1245 in questa
nostru Città ricevette l'assoluzione della scomunica dal Legato de Montelungo, il quale inoltre gli promise, che la
lega Pontificia non avrebbe fatta alcuna pace o tregua coll'Imperatore senza salvare gli interessi di esso Conte; che
anzi gli promise eziandio, che le Città tutte alleate si sarebbero obbligate in proprio per la restituzione delle Milla
marche d'argento da lui impersate al Comme di Milano (2),

<sup>1333.</sup> Gregorius de Montelungo duarum urbium Novariae et Fercelarum studia in partes Pontificis Romanaeque Ecclesiae officiami trachat. Vedasi pure il Corio a quest'anno 1245 (mihi fige. 2373). vi. 1 (1) Licet Rom modica quantitat pecuniae daretur proinide marchionibus. Rer. Ital. Tom. VI, 501, e quanto at marchese di Montersto rodasi un numeri 242, 252 di questo lib. Il., 7 morf. Jati mureti

<sup>(2)</sup> Calco, storia di Mitano pag. 297.

1255. Prima di narrare le conseguenze di detta lega delabo accennare due statuti fatti dalla Credenza in questo stesso aumo 1245 tru il 25 marzo ed il 7 maggio! col primo del quali si ordinèt quod omnes qui habitant et habent possesi siones infra Padum, Dariam, Siccidam et Costam Caramacii a laici facrint solvant de co omne, quod habent infra praedictos confines, fodrum Comuni Vercell., et sub Comuni Vercell, justicium faciant habitantes infra praedictos confines, et hoc factum est mon obstante aligno statuto praecelenti (1).

In sostanza si volle fare atto dell'acquistata Signoria estendendo per tutto il perimetro dello Stato l'obbligo del fodro ad ogni abitatore e possessore laico, al che sotto la data 11 felbraio 1252 si aggiunse il pagamento dei dazii.

Col secondo poi di detti statuti si prescritto i quod de coetero illi 200 de paraticis, qui electi sucritti annuasim de Cordencia, debeant interesse et renunere ad aliquiam Crestenciam, quae de coetero siet, ita quod uullatenus de ipsis Credenciis possit expelli vel removeri, et duvet perpetuo istud Capitulum... et vim et sporiam habeaut Credenciariorum (2).

Ecco esteso a tutte le deliberazioni l'intervento de paratiri, che prima era ammesso unicamente in quelle di maggior rilevanza (supra N. 181) quindi popolarizzato il governo e distrutta la maggioranza dei Gredenzieri mercè l'intervento d'eguale numero di paratiei, oltre ai Consoli delle due società.

256. Ma non bastava ancora, e volevasi rendere vieppiù democratico il Governo, epperò sin da quest'anno 1245 noi troviamo chiamati a deliberare nelle maggiori contingenze, oltre ai 200 paratici, altri seicento cittadini eletti dalle varie parocchie della Città, e ne abbiamo la prova in un provvedimento, che altamente onora la nostra Repubblica, quale si fu l'abolizione generale della servitù della gleba.

Questo provvedimento trovasi bensì stampato a carte 152

<sup>(1)</sup> Stat. ant. pag. 80. both b. lichert cam preceptuls. (2) Stat. ant. pag. 81. pag.

237. L'adesione dei Vercellesi alla Lega doveva necessariamente produrre una somma irritazione in Federico; il quale poteva eziandio considerare come nulla una cessione, di giurisdizione laicale originariamente concessa al Vescovo dagli imperatori e Re d'Italia: forse mando egli intimazioni e bandi al Comune come si può per avventura arguire da altro Statuto scritto dello stesso carattere ed a seguito di quello ultimamente riferito, e di assai grave portata e Iten statutum est, quod si quis undecunque sit clericits vel laicus quicumque sit litéras vel 'embazatam Commi Vercellerum sola portacesit occasione alicujus causae, quam habeat Comune Vercellerum, amittat pelan vel manum aut solvat liò. C. Imperiales, nec ab Imperatore literas impetraceris.

258. A quei tempi nel mentre stesso in cui agivasi colla forza per ricuperare un dominio, pretendevasi di osservare la legalità con citare i ribelli al Tribunale dell'Impero, ed i nostri credevano ovviare alla sussistenza del processo con impedire le intimazioni imponendo una pena imaudita a chi se ne fosse incaricato; ciò sia detto a spiegazione degli usi dell'epoca ed a dilucidazione del premesso statuto.

Non ristette però Federico dal fare invadere il nostroterritorio coll'aiuto dei snoi partigiani, che pure aveva in buon numero nella Città, principe de quali si fin Pietro Bicchieri, nipote, del celebre Cardinalo Guala: pronti furono gig: assalti, ma non riescì nell' impresa, a per, darue maggig: contexza nopo è che io riferisca ia nota (1), due bandi

El nel a cine.

(1) Primo bando ossia condanna a multa per inobbedienza

ai Mandati del Podestà 18 . naq din delle (1

num Guill-imum de Surexina Potestatem Vercell, per sacramentum et in banno librarum CeCCC. p. p., quod iret Mediolannum cum Ruffino Advocato et Guillelmo de Arboño et Niciona Alzato, pro quadam ani-baxala Comunia Vercell... cuns loisast naque in Falle Siciata et. pido per multum tempus actisaste, et librum praceptumo et fiosace... quid arm un Medioland... complenda cum preciletti a mbaxatoriban, qui eum Medioland expectadand, et eliam eum piures diationes, es sent el date ad petirionem amicorum suorem et ad superandam imaticiam ejus, ut iret Mediolanum... non ivit, sed tre poenitus recutavit. Ideo dietas Potestas ponti lipram in banno libr. CCCCc. p. p., de quo

. non exeat nisi prius solverit dictum bannum. Seconda Sentenza di eguale data \* Quontam Petrus Bicherius guarnivit et munivit Castra Sancti Ger-» mani et Alicis et l'everoni et Ropoli et Azelii contra honorem Co-· munis Vercellarum... et ipsa Castra Potestati Verceli. reddere et in · ejus forcia ponere recusavit et dicto Potestati et ipsi Comuni restitit, » et eliam ad Regeut et Marchionem Lanceam, qui super lerram Co-» munis Verceil. hostiliter venerant, Episcopatum Vercell. concremantes » et deguastantes et homines Vereell, capientes et occidentes armata » manu ivit, et la corum acle, cum prædicta facient, dicitur fuisse, et » etiam dicitur dictos Regem el Lanceam cum exercitu ad ejus insti-» gationem et inductum venisse la Episcopalum Vercell., et per plures » servitores requisitus fuerit pluribus vieibus... quod praedicta Castra In » virtute et forcia Comunis Vercell, daret et poneret et de els discede-» ret, et illos, qui in eis erant pro co, recedere faceret, et quod eum » ejus familla Vercellis veniret, stare mandatis Potestatis, et loc » per sacramentum et sub banno de avere et persona, et non venit, · nec dicta castra reddidit Comuni Fercell. sed reddere recusavit. « Ideo diclus Potestas ponit eum in banno, et dat ei bannom ma-· leficii pro pradictis maleficiis, el uitra decem millium librarum pp., de . quo banno non exeat; nisi prius solverit Comuni Vereell, praedictas · libras decem mitia pp. et juraverit stare mandatis prædictæ Potesialis ... . Insuper dictus Potestas statuit et ordinat et pronuncial quod omnes. . ejus homines , quos habet in dixtrietu Verectt, vel atibi, (questo vel alibi doveva almeno tralasciarsi) sint liberi et franchi, ut eos et · corum res tiberat et franchitat ab ejus dominio et potestate et juris-dictione: Ita quod amplius dominium vei potestatem vel jurisdictionem

il 10 luglio dello stesso anno 1245 (1); dai quali vengono a risultare i fatti occorsi nei precedenti mesi.

259. Se grande appare da questo documento la potenza, del Biechieri, che aveva allestito a difesa ben cinque castella, non creda il lettore, che di, tutti ei ne fosse l'unico Signore, altri compartecipandovi per S. Germano, Viverone da Azeglio, e spettando specialmente quello d'Alice al Monastero di S. Andrea, ma i comproprietarifi erano di sud partito ed il lasciavano agire; sembrerà pure potentissima dil'intento la pronuncia di libertà de servi della gielta al medesimo soggetti; tuttavia, ossia perchè la maggior parte di essi fosse ben affetta al suo Signore, ossia perchè edotti de rivolgimenti frequenti della cosa pubblica temessero di dover ritornare fra breve sotto più grave signoria, il fatto si è, che punto non valse quella pronuncia a togliere al Biechieri i mezzi di sostenere coll'armi la parte Ghibellina.

Quanto all'epoca, in cui il Bicchieri abbia inalberato lo steudardo della ribellione, e richiesto od almeno coadjuvato il Marchese Laucia nelle sue scorrerie, io credo potersi fissare al mese di maggio o giugno di quest'anno 1245; imperocchè un altro documento, che riferirò in appresso (infra N.º 246) ci accerta, che l'ambasciata a Milano ingianta al Bicchieri, e di cui nella prima di dette sentenze, avvenne dopo che il medesimo aveva già prestato giuramento al Legato Montelongo, e così dopo composte nell'aprile le vertenze tra il Commue e la parte di Chiesa.

rel honorem vel jus aliquod in Ipsis, nec in corum bonis et rebus

non habeat nec exerceal, nec exercere possil, et bona omnia ipsius
 Petri publicat, et publicata esse pronunciat, et quod lu Comune

Vercell, perveniant el reducantur ad utilidatem Comunis, el quod prae-

<sup>&</sup>quot; dicta castra dextruantur el dextructa leneantur, ila quod perpetuo

<sup>.</sup> non reædificentur. Insuper statuit ut ejus domus et turris, quas

<sup>&</sup>quot;habet in Civitate Vercell. dextruantur funditus et reductæ et dex-

<sup>.</sup> tructe teneantur in Comuni pubblicate ..

<sup>1330</sup> esiste nel mazzo delle pergamene d'esso anno nell'archivio civico.

240. Ed appunto conveniva determinare l'epoca delle incominciate ostilità affinché risultusse non appartenere neanco a quest'anno l'assalto datosi alla Città dallo stasso Marchese, di cui teunero discorso il Mella ed il Durandi all'anno 1256 (supra N.º 179), essendochò siffatto assalto avvenne alli tre di ottobre, ossia nella vigilio della festa di San Francesco, come necenna lo Statuto stampato (1); per la qual cosa si dovrà ricercare più tardi l'anno preciso di quest'ultimo avvenimento.

241. Ci mancano per vero documenti a dichiarare l'andamento della guerra fra le due parti nel rimanente di quest'anno 1245; vedremo nondimeno, che la medesima-continuò per altri anni ancora, e vedremo in qual modo al partito Ghibellino riusci in definitiva il sopratare al Gueffo.

La guerra però contro il Bicchieri non impeci ai Vercellesi intrinseci di prestarsi in aiuto degli alleati Milanesi trattandosi egualmente di reprimere la parte imperiale; ed abbenchè il Giulini non faccia menzione de nostri nelle fazioni seguite nello stesso anno dai Milanesi e Piacentini contro gli Imperiali tanto su quel di Lodi, che a Melegano, io credo nondimeno esservi eziandio intervenuti i Vercellesti; e questa mia asserzione non solo è appoggiata al ceano, che ne dà il Corio (2), ma eziandio ad una deliberazione del nostro Comune 4 novembre 1244 (3), nella quale si fa menzione di militi mandati ad exercitum Placentiae, non risultando, che siavi seguito alcun fatto d'armi nel 1244.

242 Altra notizia di continuata guerra ci lasciò per l'anno 1245 il Calco (4) scrivendo: « Translata inde arma sunt in

<sup>(1)</sup> Pag. 15.

<sup>(2)</sup> Hist. Pat. Mediolanensis lib. 14. pag. 297.

<sup>(3)</sup> Obbligo del Comune di Vercelli verso Ugoccione de Alice di irre 9 soldi 15 paresi e pro dicbus VIII quibus pro ipso Comuni sietti... » ad exercitum Piacentiae eum duobus equis, el pro dicbus III eum tribus equis (Arch. Osp. Magg.)

<sup>(4)</sup> Mihi pag. 237, ap. 1243

· Taurinates.... Principes vero hostilis exercitus, in quibus

Gregorius de Montelungo Apostolicus Legatus et Leo · Perego Mediolaueusis Archiepiscopus dignitate eminebant.

· Vercellas se contulerunt ut ex propinqua et opulenta urbe

suis facilius subministrarent. Summa vero exercitus cura

· Bonifacio demandata erat, qui, dum obsidet urbem atque

oppugnat, supervenit in obsessorum auxilium Fridericus

· Cresaris nepos... cum juventute Cremouensi, Papiensi, Ale-

» xandrina, Astensi, a quibus pulsus est Marchio et non pauci ex eius exercitas capti, Hoc loco Gæsar Marchio-

nem immemorem acceptorum beneficiorum... appellat....

n Vercellenses quoque proditores nuncupat ».

lo non contenderò, che l'esercito guelfo, cui assistevano i Vercellesi, abbia dovuto retrocedere dall'assedio di Torino, non però con quel grave smacco, che gli appone il Calco, essendochè ancora nel novembre ed oltre conservava il possesso di Rivoli, castello a poca distanza di quella Città.

Di ciò ne accerta un nostro documento in data 19 novembre 1245 contenente pure altre notizie (1). Ivi si narra che in adunanza del maggior Consiglio di Milano l'Ambasciatore Vercellese Vercellino de Vassallo « recitavit allega-

tiones ad invicem propositas inter Dominum Legatum,

» Potestatem Vercell. et Ambaxatores Comunis Mediolani » ex una parte, et ex altera Marchionem Montisferrati su-

» per fœderibus et pactis inter Comune Mediolani et ipsum

. Marchionem, ob quae Comune Vercellarum oppiquoraverat

· illi Marchioni Castella Casalisaualoni et Montiscaprelli. et quoddam aliud, quod Comune Mediolani ipsi Marchioni

» acta servabit, et petit, quod instrumentum fiat et mit-

· tatur Potestati Comunis Vercell. Insuper Comuni Medio-

a lani dare faciat Castellum de Rivori in virtute dicti Mar-· chionis tenendum »,

> and the state of t Contract of the contract of th

(1) Bis. II, 86, 96.

Dopo questa esposizione si lessero le instruzioni muadate da Vercelli, nelle quali è osservabile l'aggiunta quod Comune Mediolani indemnen prestabil Comune Vercell, si quam faciri expensam, et de onni juris rinculo, quod subtret poenes Marchionem Montiaferenti.

Il che uditosi dal Consiglio generale di Milano si deliberò in conformità del progetto, e nel giorno seguente il Podesta Milanese diresse al nostro la lettera dell'infrascritto te-

Milanese diresse al nostro la lettera dell'infrascritto tenore.

Providentiam vestram duximus exorandam quaterna Caatellum de liteolo in virtute Marcitionis Montisferrati protinaus transferentes, cidem olomniter promittatis usque ad poenam quantitatis decem milium librarum monetarum currentium in nostra Giviate, quod Comune Mediolani paete, quan
cem co facta esse dignocuntur, procul dubio adimplebit, sicut
in instrumento pubblico de reformatione Mediolanensis Consilli ipsorum Ambaxatorum petitionibus celebrati videre
poteritis annotatum: Rursus industriae vestrae consulimus
exorantes ut aliquem Militem Vercellenzem, qui sic ad hoc
idoneus, super ipsius Castelli custodiam statuatis de Marchionis ipsius beneplacito et consensu, et omnia quae
vobis imminent infra festum s. Andreae proxime futurum
cxenti studeatis, nom milites nostros justimus ad insum

• terminum rediturea.
• Ecco pregati i Vercellesi a rilasciare in potere del Marchese il Castello di Rivoli, preponendovi però al governo un proprio cittadino a lui beneviso, il che dimostra come il comune esercito avesse preso possesso di quel Castello, ed inoltre li vediamo pregati a rendersi fidejussori pel Comune di Milano verso lo stesso Marchese per l'adempièmento delle promesse a lui fiste, con sottoporsi in casso diverso ad una multa di lire 10mila: fidejussione questa, che fu probabilmente la causa d'un gravissimo saborso di detaro fatto da in postri al Marchese, come vederino fra poco, naro fatto da in postri al Marchese, come vederino fra poco.

Ad ogni modo questi documenti danno a conoscere il rilevanti sacrifizii, a cui dovettero assoggettarsi i Comuni di Mikano e di Vercelli per conservare, almeno per qualche tempo, a parte guelfu il Marchese di Monferrato ordinariamente ligio agli imperiali.

243. Prima di abbandonare quest' anno 1245 troppo fecondo di eventi per la nostra patria, dinno un'occhiata alla storia generale d'Italia.

C esaltazione del Cardinale Sinibaldo Fieschi al soglio Pontificio avvenutu nel giorno 24, o secondo altri addi 26 giugno di quest' anno, avera fato eschamare a Federico Cardinalem amisi amiciasimum; Pontificem habeo infeitissimum; questa previsione però non lo fece riusavire, bensi egli simulo di branare la sace, e congrattalandosi col noovo Pontefice Innocenzo IV per la sua assunzione al Pontificato, mandogli una solenne ambasciata con buone parole per trattare l'accordo.

Egli è pur vero, che înnocenzo non ammise per allora illus un presenza gli ambasciatori di Federico, ma ne diede caso stesso la ragione in lettera: Dat. Anagnie VII non. septembris anno 1.º (1): « cum numquam Romanus Pontispex excomunicatos scienter recipiat antequam absolutionis » beneficium juxta formam Ecclesiae consequantur » non però egli omise di mandar loro all'incontro i proprii nunzii apportatori di discrete instruzioni per trattare la paec le quali furono registrate dal Rainaldi al N.º XIV di quest'anno, ma tali e tante furono le pretese di Federico, che nulla si pobè conchiudere.

Appoggiato all'avanti citata lettera il Muratori accennò ne suoi nanali quel rifiuto del Pontefice, tuttavia avrebbe dovuto soggiungere, che gli ambasciatori di Federico veniero poscia e nello stesso anno ammessi alla di lui presenza, tisto cessoti D'impodimento, vale a dire dopo impetrata l'assoluzione dalla scomunica, come lascio scritto il Rainaldi nl N.º XXI, a meno che non gli sia sembrata abbastanza appoggiata siffatta asserzione.

Daochè pertantou il nostro Archivio ci la conservata

intiera la lettera d'Innocenzo diretta al Montelongo Dat. Anagnie VIII kal. octobris, in parte soltanto riferita dal Rajnaldi e colla data IX octob. anno l.º, credo fare cosa utile alla Storia riportandone in nota (1) almeno la parte colà tralasciuti, e nella quale si accenna il ricerimento degli ambasciatori.

244. Venne nulladimeno ripreso il trattoto nella primavera del seguente anno 1244, e, coicordati i capitoli, ne su prestato pubblico giuramento nel giovedi della settimana santa dai Legati di Federico giusta il mandato espresso, che ne avevano; se non che lo stesso Federico non volle poi consentirvi - Non post nutlos dies elegit (ad i pso juramento) resilire potina quam parere et adimplere, quod ipi mandavimus. Così il Poutefice nella sua lettera al Laurani il Kal. maii anno primo (3).

Il pretesto per siffatta rottura dei trattati di pace, nella

<sup>(1) -</sup> Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei ditecto filio Gregorio de Montelunga Apostoliere Scalis Legato sustume et Apostolieram benedictionenen: Praesentium tenore seire te volumus, quod cum nuper Prioceps Nos super reformacione pacis inter Ecclesiam et lynum per senues Missos et Ilteras requisivissed, quia vere pacem dillgimus et 
sincerne conocordia inter Cristianos appetimus unitatem, ne viderenus 
yards hujusmodi repudiare tractatum, et ex hoc Princeps ipse occasionem sumeret Ecclesiam more solito infamandi, ad cum nuncios dirextimus speciales illam per lapos pacis formulam offerentes eldem, que 
just Ecclesive subsque deroits et eliam dicto Principl videri poterat cepedire. Sei diem formam hiosemodi non acceptasa ad ApostolieraSeidem suucios iterum destinavit, qui, cam corum putitionibus, in quibus 
see cijusche mhome Ecclesiv tidebatur ne essonum fideliumi, prevurationi non duxerimus annuendum, a presenta nostra, infecto, penitus 
plosis pacis necolio recesserum

Quaproter... etc. - Qui prosegue la lettera nel tenore glà riferito dal Bainatili, mandando il Pontettee al Legato di esortare i popoli di Lombardia allesti della Chiera a stare perseveranti nel toro proposito, mentre egli starebbe fermo nel procurare una pace, che fosse decorosa e di comune vontaggio. — Arch. Civ. Bis. 11, 90.

<sup>(2)</sup> Rajnaldi au. 1244, pag. 306.

quale criano pure compresi i Comuai ed i Signori facienti parte della lega Pontilicia, si può leggere nel Muratori a quest'anno, laddore si vede pure come il Pontefice possando per Gentova e quindi per la Savoia siasi recato in salvo dalle insidie di Federico fissando la nua sede in Lione; e di quel suo transito per la Savoia ne abbiamo anche un documento nella lettera di lui Dat. npud Burgum S. Michaelia in Valle Maurianensi 18 novembre 1244 portante commissione; ad Artaldo Preposto di Biella per dare il possesso del Vescovado di Torino al già Abate di S. Genuario Giovanni (del nobile casato degli Arboril di Vercelli), che per maudato di esso Papa ne era stato provvisto dal Legato de Montelungo (1).

245. Tempo è ormai di ritornare ai nostri particolari fatti per l'anno 1244, e riferire quelle memorie che ci rimangono intorno alla guerra, che il partito imperiale diretto da Pietro Bicchieri continuava contro la patria.

Avea egli fatto lega col Conte Pietro Valperga di Masione da luri Signori del Canavese, ed ancora col Comune d'Ivrea, per mezzo del quale poneva a taglia-ed angariava in ogni maniera gli abitanti del luogo di Piverone, il cui dominio per trattato del 1251 era stato dichiarato comune alle due Città: per il che i Vercellesi in una solenne adunanza del 10 gennaio 1244 (2) revocando implicitamente l'anzidetto trattato e per meglio affezionarsi quei terrieri, rinnovarono a favore dei medesimi la concessione della libertà e privilegi di Borgo franco già accordati nel 1202 (supra N.º 21, 28, 28 5 del lib. II, ed anche al N.º 194 e seguenti del lib. III) richiamandoli però tutti sotto il mero e misto impero di Vercelli, e statuirono inoltre « Quod dettur in solutum Conuni et hominibus Piveroni per Comune

<sup>(1)</sup> Mon. Hist. Pat. Tom. 1 col. 1365.

<sup>(2)</sup> Stat. ant. carte 81 a 33.

et alfarum exáctionum, qua et quas Comune et homines y poregiae ab hominibus Piveroni habuerum, sive aliquo modo extorserunt ultra quantitatem quam hine retro reperiretur Comune Vercell, ab hominibus Piveroni a tempore concordiae factas inter Comune Vercell, et Comune y Poregiae (sup. N.º 155) citra habaisse vel exegisse,

de possessionibus et rebus territoriis hominum V poregine
existentibus in ipso loco Piveroni et in ejus territorio

et pertinenciis, qua vero solucio fiat de prædictis terris
 et possessionibus in electione insius loci Piveroni.

c Ilem statueruut quod omnes postessiouet, quas Petrus
Bicherius habet et habere consucrit in loco et territorio
Piteroni sint apertae (cioè confiscate) Comuni Vereellarum, et de ipsis possessionibus eidem Petro deinceps aliqua justicia ono fist, nec ipsum Perrum et eins succes-

sores vel habentes causam de cœtero perveniant prae-

dictæ possessiones nec aliqua earum ».

Rimpetto agli Iporediesi possideuti beni in Piverone essa fu una vera rappresaglia non scusabile, se non per gli usi dell'epoca; ma in quanto al Pietro Bicchieri la deliberazione uon fece che confermare in modo speciale la confisca già pronunciata in generale sin dal 10 luglio 1245 più avanti riferlu.

Con quale fortuna siasi di poi condotta la guerra durante l'anno 1244 non abbiamo positive notizie: pare però che stessero in armi i Vercellesi per tutto l'anno dacché in atto 4 9mbre 1244 (1), il Comune ebbe a riconoscersi debitore di lire 12 sol. 4 p. p. verso Tommaso Toleo pro mensibus XII et diebus XVII, quibns tennit destrarium unum ad rationem de libris XII pro auno, al consideration.

246. Alcuni cenni tuttavia a questa guerra relativi ed agli aderenti al partito Imperiale si trovano in una pergamena senza data conservatisi nell'Archivio Civico (2) por-

<sup>(1)</sup> Arch. Civ. pergam. Mazzo IV. (2) ibi Mazzo VI.

tante instruzioni agli ambasciatori, che il Comune mandava a Roma.

L'abate. Frova le credette appartenenti all'anno 1245; mu io le assegnerei, piuttosto alla metà in circa del 1244, perchè ne varii capi d'accusa contro l'abate di s. Andrea pel fatto in discorso, ed estesi retro alla pergamena stessa, si legge: « jum. sunt quattuordecim menses quod exivit donnaterio, incordinate et munet cum inimicii. Eccletaire e già si è provato, che la rivoluzione a parte Guelfa avvenne soltanto in Vercelli nei primi giorni del gennajo 1245, ed auzi le ostilità conjuciariono solo dopo l'abrile.

Nelle suddette instruzioni oltre al dovere procurare dal Pontelice la conferma della vendita fatta dal Legato de Montelungo della giurisdizione già spettante al Vescovado, non, che la concessione de privilegii ed altre domande, cui aveva aderito il Legato in atti 21 aprile 1245 (supra N.º 225 e seg.) si commetteva pure agli Ambasciatori di fare al Pontefice varie rappresentanze intorno a fatti dell'epoca, per il che è troppo necessario il riferire il tenore.

« Quod Dominus Imperator vel ejus Vicarius seu nuncius » nullam habeat jurisdictionem in Civitate et dixtrictu nec

etiam quod reniut in Ciciatem Vercellerum vel ejus dixtrictu nec ipse nec ejus Vicarius sive nuncius, et quod Dominus Papa faciet et procuret, quod Comune et homines Vercell, sint absoluti ab omnibus obbligationibus promissionibus, et confessionibus facits per Conune Ver-

promissionibus et confessionibus factis per Comune Ver cell. pro ipso Imperatore eo tempore quo Civitas Vercell.
 venit ad mandatum Imperatoris (1258) et specialiter,

quod aliquem invitum pro Comuni vel singulari negotio
 vel alia de causa, vel etiam Potestatem seu aliquem de
 sua familia non possit extrahi de Civitate vel dixtrictu

Vercellarum, et quod ipse Imperator vel ejus vicarius vel
 nuncius non possit ponere vel dare Potestatem rel Rectorem

· Comuni Vercellarum.

· Item recordentur de facto Petri Bicherii: in primis • qualiter ditatus est de bonis Ecclesiae, et qualiter castra et possessiones sure emptre sunt de bonis Ecclesia Romanur, et qualiter juravit mandata Legati et Potestaits Vercell, et cum imposita sibi fuisser Ambaxata emudi Mediolanum pro negotiis Ecclesiae Romanae et iter arripuisset pro ipsa Ambaxata, ieit ad sua castra empta de bonis Ecclesiae, et cu munimit contra Ecclusiam Romanum, inde cum suis hominibus et aliis Ecclesiae rebellibus, quos ibi recipit, guerram facit Ecclesiae Romanae et Ecclesiae adherentibus.

e Item quod fecit venire Regem et Marchionem Lanceam a cum exercitu ad guasta et incendia dixtrictus Vercellarum. Item dicant et proponant quod omnes, qui exierunt

de Civitate Vercell, vel ejus dixtrictu et qui se adhererant prædictis rebellibus, et ettam ipsi rebelles auflo modo possint redire in Civitate Vercell. vel ejus dixtrictu, et quod perpetuo sint in banno Comunis Vercell. et quod prædictus Petrus de Bicheriis et illi de Cabaliaca et ali qui Civitatem exierunt, ipin, et corum heredes!!-perpetuo sint excomanicati, et quod bona corum, quie pubblicata fuerant Comuni Vercell. semper pubblicata peranagent.

eltem dicant de Abbate Saucti Andreae et fratribus quateans dederant eastra ipsius Ecclesiae ipsi Petro et aliis
rebellibus Ecclesiae Romane, et qualiter dicus Abbas
pracepit hominibus Ecclesiae Sancti Andrea, quod facerent
fiolelitatem Petro Bicherio rebelli Ecclesia Romanue, et
quam fidelitatem ipsi homines et fecerant per pubblicum
instrumentum; unde postulant ut deponatur, et eastra illa
et municiones voviant in Comune Vercell, et quod dextranatar ipsa castra et municiones, saleis possessionibus ipsius
Ecclesiae, et qualiter ipse Abbas mittebul litterus suas Regi
et Comiti Flandriae, at enn execcitu venirut et occupareut Civilatem Vercell.

« Item de Abbate Sancti Stephani de Monasterio qualiter • tractabat conjurationem contra Ecclesiam Romanam, et din noctuque recipiebat infideles Ecclesiae, et quod omnes fratres exierant de Civitate Vercell, et municrunt castra

in jurisdictione Vercell, contra Ecclesiam et Comme Ver-

s cell., et inde secerunt et faciunt guerram Comuni et Ec-

clesine, unde postulatur, quod deponatur et excomunicetur.

e Item recordentur de Bonojohanni de Bondonis (1) qua-

liter recepit et adhesit dicto Petro et aliis rebellibus, unde
 petunt quod deponatur et excomunicetur; hoc idem petunt

de Clericis de Cabaliaca ..

Segnono le instrazioni pregando il Pontefice a fire in modo, che dall'Imperatore venissa annullato ogni bando o sentenza profferti contro il Comune e distrettuali, non che ogni privilegio ad altri concesso in loro pregindicio, che anzi lo stesso imperatore retrospedisse al Comune i diplomi dei privilegi anteriori stati conunicati alla sna Camera, e facesse vestituire ai Vercellesi il Ponte sul Po il Recetto e le Castella di Curiolo e di Torcello, ricordando, che l'acqua del Po con ambe le ripe appartenevano al Vescovado come dai relativi diplomi, e per ultimo non permettesse, che da suoi vicarii od agenti venissero posti aggravi od impedimento al libero stare e commerciare dei Vercellesi all'esstero.

Quindi discendendo ad interessi speciali le instruzioni soggiungono;

- · Item quod Ambaxatores nitantur ut Dominus electus vercell. per summum Pontificem confirmetur, et quod
- sibi auxilientur toto posse coram summo Pontifice ad
  ea omnia, quae voluit et procuravit facienda et impe-
- . Lem quod dicantur per cos Domino Papar opera, quae

<sup>(</sup>f) Abirenté non si esprima la qualità di Canonico, in credo che qui siparti del 10 Bomipanti Bondonts, che continuo da essere Canonico Euschiano, ed era ancora tale il 14 febbraio 1219 (Arch. Osp.), e thi 'perchi-si-domandia quod deponatur certamento dal bettetici excessissatico».

Magister Simon de Faxana (1), et Dominus Jordanus de
 Guidelardis fuerunt,

them quod Comune Vercell, non possit trahi in judicio o occasione domus Martini Bicherii dextructae (2), cum esset et exitii rebeliis Comuni Vercell, et Ecclesiro, et quod super hoc non possint litteræ impetrari, et quo impetrata sunt debeaut irritari, et quod ob boc Comune Vercell, non posset interdici vel excomunicari, iten, et occasione alicujus clerici zel praelati seu etiam loci Religiosi, aquod computus Juerit mutuari Comuni. Vercell, vel cui aliquid abhatum fuerit in blana denariis auro vel argento per ipsum Comune, item et occasione alicujus guasti vel danni dati vel facil Ecclesiae s. Andreae seu etiam alii Ecclesiae durante guerra.

Eguale domanda d'impedimento o cessazione di processo interdetto e scomunica facevasi uell'interesse personale del Podesià di Vercelli Guglielmo de Surrexiua, e de'suoi dipendenti per fatti consimili da essi ordinati od eseguiti.

- Item quod Ambaxatores modis omuibus insistaut quod
   Summus Poutifex subsidium crucesignatorum impendat
- Comuni Vercellarum, si coutigerit Imperatorem veuire
   ad obsidionem Vercell. de quo homines timent.
- Item cum instantia postulent et procureut a Summo
   Pontifice impetrari, quod Imperator debeat et tencatur
- relaxare omnes Milites Vercellenses, quos secum duxit in Apuliam vel quos detinet (5), et hoc faciat absque secu-
- (1) Simone de Faxana Canonico Eusebiano e quindi anche Canonico di Beims famoso legista e fondatore dell'Ospedale detto del Fagiano in Vercelli, vedasi al libro III. Cap. V Num. 366 e seguenti.

(2) Vedi infra num. 253.

...(3). A quali anghorie, siano stali soltopoul 1, militi Vercellesi, che all'epoca del rivolgimento a parte Guelfa (gennaio 1243) a i rovavano in Puglia al servizio dell'i lamperatore, ed a quanti sta riuscito ili, riterrare in patria non ci è noto; soltanto ricaviamo da una deliberatione senza data, emanata però tra il; 1243 e 1244 (Stat. ant. pag. 81) essecoi unadato al Podestà - quod faccie fleri militibus, qui steterunci, in Aprilam ritute et obbligatione prœstita, ita quod Vercellas libere
 accedere permittantur, quandocumque ad pacem idem

Imperator pervenerit cum Ecclesia.

Imperator pervenerit cum Ecclesia.

Item tractent et procurent, quod nundinæ consuetæ
fieri in Civitate et dixtricta Vercell, per summum Ponti-

• Geem perpetuo confirmentur, et quod multatenus auferan-

tur, et specialiter nundinae saneti Eusebii (1), et omnium

c Item... quod per Summum Pontificem detur suis litteris in mandala Archiepiscopo Mediolaneusi, ut ea quae Rui fino Advocato quondam Gualæ advocati Vercell, promisit

occasione concordiae Civitatis Novariae, compleat ploene et

> attendat (2).

247. Raccogliendo le risultanze di questo importantissimo documento noi vi troviamo un intenso desiderio, teoricamente lodevolissimo, in pratica però affatto impossibile per uno Stato così piecolo, di volerlo cioè costituire affatto libero ed indipendente da ogni ordine od influenza stranjera. e vi troviamo pure le consuete conseguenze delle epoche di partiti esaltati: vale a dire imposizioni forzate, danni, estorsioni e rovine pei non aderenti, senza che siamo in grado di distinguere se, e quali di questi vi abbiano dato motivo, ovvero si siano rivolti a parte imperiale in seguito ad angherie del partito dominante; ad ogni modo però io non intendo menomare il biasimo di quegli abati, che rivolsero gli imponenti mezzi e le ricchezze de'loro Monasterii a sostenere parti politiche, e tanto meno a favorire un partito ostile alla Chiesa ed alla patria, di che ebbero poi a pentirsene a lunga data, non valendo a scusare l'a-

in servitio Imperatoris pro Comuni Fercellarum restitucionem de e unenda, et de suis equis quot amiserumt et de suis adequantiis et sofdis - le parole de emenda svelano essere essi stati astretti à pagare qualette somma per riscatto.

<sup>(2)&</sup>quot;Vedi al cap, det commercio num. 144. Lib. III, of a material (2)"Vedi al num. 233 di questo libro II.

bate di s. Andrea l'amicizia e la riconostenza verso il Pietro Bicchieri nipoto di quel grande sno benefattore il Cardinale Guala (1).

248. Contro di questo Abste, che fu il celebre Tommaso Gallo, elvò in allora il nastro Comune le meggiori doglianze contenute in alcuni capi d'accesa formolatti a trego dell'anzidetta pergamiena (2) portunte le instruzioni pegli ambaciatori na Roma, a malebra di advanta la mana l'a

Abbenchè io sai lungi assai dal prestare inicra l'éde ad aceuse improntate dello spirito di partito, pure non ho cirduto di poter defraudare la storia di alemi fatti speciali, che vi si enunciano, in espettazione di documenti, che ne chiariscano la verità.

249. Quali siane state le conseguenze di siffatte accuse, sarò per dichiararle ullorchè trattando della pace del 1234, dovrò ritornare sull'argomento (N.º 520 di questo libro II) unche in ordine all'Alate di S. Stefano e ad altri religiosi

(1) Vedasi al libro IV, N.º 58 e seguenti. (2) · Abbas Sancti Andre:e ter correctus per Dominum Papam vel a · visitatore depositus fult per Dominum Abbatem Clarevallis ex parte . Domini Papar, quia inse Abbas remisit Petro Bicherio libras duomillia et trecentas p. p. quas dare tenebatur prædictæ Ecclesiæ, sed Episco-· pus Cumanensis et Præpositus Vercetlensis relevaverunt cum: lapidavit . Ecclesiam: per eum combustæ fuerunt villæ Ecclesiæ, et quamplures » homines mortul sunt gladio et caritale: jam sunt quattuordecim » ntenses, quod exivil de Monasterio inordinale el manet cum inimicis · Ecclesia, et tradidit eis quattuor castra (Costanzana, S. Germano, Alice, o c Viverone, donavil equum Vicario Imperatoris valentem, lib L pp. do-. navit vestes sacras, item vendidit bona thesauri contra sacramentum et . libros legales: oneravil Ecclesiam debito lib. 600 pp. cum habeat reddlus » abundantes etiam ad superfluum pro XXIV fratres: est inobediens Ec-· clesiae B omanie, est irregulatis et excommunicatus ex parte Domini Papie, . non observat institutionem fortam per Episcopum Cumanum et Abatem

Clarevallis et Priepositum Vercellarum.

Item douavit uxori Lanza (Vieprio Imperiale) carrum 'unum Vini va-lentem lib. VII pp.... Item douavit Bleherius lib. 300 pp. 'et statia' écentum
Inter sizalem et frumentum et circiter MXL lapides hescientibus' fratri-

imuischiatisi in questa guerra cittadina; ma per le altre molteplici domande dei Vertellusi, di cui nelle recltate instruzioni, non dubiterò io già coll'Abate Frova; che mon siasi, neppur mandata, ad effetto l'ambasciata, percebè mi consta di qualche risultate, dirò però, che questo fu renue assate su heu, pochi articoli, e non mai cipta di principulo gegetto della conferma Pontificia ia punto della vendita fatta al Comune del Legato de Montclungo della giurisdizione spettante al Vescovado.

Dissi constare di qualche risultato mentre, oltre al Brevo d'Innocenzo IV dato nel 1247 in ordine al casi futuri di scomunica, già riferito al N.º 226 di questo libro, il Rainaldi ci assicura, all'appoggio del N.º 575, libro 2 delle lettere di quel Pontefice, a che il medessimo amò particolar-

- » mente i Vercellesi, perchè erano stati forti e costanti nella
- » fede ed obbedienza verso la Sede Apostolica, talmente che
- » nè per minaccie, nè per danni loro recati non eransi la-
- » sciati indurre ad allontanarsi dal partito della Chiesa, e
- che perciò li ricevette sotto la protezione della Sede Apo stolica, loro restituì i mercati solenni ossiano le fiere, che
- da Federico erano stati tolti con editti, stati dal Pontefice
- amullati in un colle pene dal medesimo Imperatore de-
- · cretate contro la Città e Cittadini di Vercelli · (1).

250. Ma in ordine al principale oggetto dell'ambasciata io non so comprendere come il dottissimo Duraudi abbia potto asserire (2), che il Papa Innocenzo IV abbia per mezzo dello stesso Legato de Montelungo fatta conseguare ai Vercellesi l'antenitea ratifica di tutti i capitoli accordatigli dal Legato ed espossi parte nell'instromento di vendita e parte negli altri atti più sovra accennati.

pusa. Ultramodum fecil donaria Imperatori et Marchioni Lancear et Vicario ad pugnandum contra Januam et Vercellenses.....

Domine Potestas Vercell, date operam ut deponatur, priedictus Abbas
 "ger, Dominum, Papam \*\*\*, and a series of the desire of the series of the serie

<sup>(1)</sup> Rajnaldi, anno 1245 N. 66. (2) Dell'antica condizione del Verceltese pag. 113 e. seguenti.

Certamente il chiarissimo autore non intese parlare della conferma della vendita, imperocchè, oltre al non trovarsene alcun dato in nessun archivio, vi ripugnano i fatti posteriori ed auche positivi documenti.

Dai nostri scrittori nou si osservarono o si passarono sotto silenzio due atti soleuni, che pure esistono nel Codice de Biscioni (1), e dai quali apparisce non esservi stata regolare conferma nè per parte dei Vescovi nè della Santa Sede.

Questi due atti autentici portano la data del 1º gennaio 1515 e contengono la rinnovazione d'investitura della giurisdizione Vercellese concessa al Comune dal nuovo Vescovo Uberto Avogadro di Valdengo alla forma stessa e colle medesime solemità riferire agli anni 1908 e 1214, se non che in questa del 1515 sta scritto de omni jurisdictione tancivili quam criminali Civitatii et Diocecsis Vercell. per cui venne estesa a tutta la Dioceci la concessione, la quale dapprima si restriugeva alla Città di Vercelli, al Borgo vecchio di Trino e ad alcuni castelli.

Se la Santa Sede avesse approvata la veudita operata dal Legato nel 1245, giammai il Comune avrebbe accettuta co-testa nuova investitura, e rinnovata, come ivi, la prestazione di fedeltà al Vescovo come suo Signore: nè si può sospettare, che ciò sia avvenuto per particolari imperiose icrocostanze dell'epoca, per cui sia stato giucocforza prescindere da nu diritto acquistato; mentre se così fosse non si sarebbe più dato luogo a tali atti contrarii al diritto nella compilazione dell'officiale raccolta detta del Biscioni eseguita nel 1537. Bensì, dopo la morte del Vescovo Uberto occursa nel 1528, parve ai Vercellesi avere ottenuto il loro intento perciocche l'Imperatore Ludovico IV con suo diploma dato a Cremona il 25 ottobre 1529 (2) ebbe pel primo a confernare in ogni sua parte la vendita della giurisdizione fatta al Comune dal Cardinale nel 1245; e certamente non avranno

<sup>(1)</sup> Tom. I, 193 retro.

<sup>(2)</sup> Archivio Civico mazzo VI di Pergamene.

più richiesta l'investitura al nuovo Vescovo Lombardo; quindì nnovi gnai, per cui esso Vescovo fu tribolato (4) finchè cessò di vivere in Biella il 9 aprile 1545; ma la Santa Sede non aveva glammai approvata la vendita, ed il Vescovo oppresso da usurpazione armata aveva dovuto fulminare la scomunica contro del Podestà e dei Reggitori del Comune.

Appena resasi vacante la sede, esso Comune per mezzo di un sno procuratore prestò ginramento stare mandatis Ecclesiae, e quindi il Vicario capitolare lo assolse dalle censure con atto 24 stesso aprile 1545 (2).

Eletto a Vescovo in gingno Emanuele Fieschi pare siano insorte nuove contraddizioni composte però nell'anno 1546, imperocchè con atto del 13 giugno il Comune passava procura al signor Bartolomeo de Alice per richiedere al Vicario di esso Vescovo l'antica investitura, e la medesima gli venne solennemente concessa con altro atto del giorno 15 seguente settembre (5) ed abbenchè non ci siano conservate ulteriori investiture, sembrano però esse indicate dalla seguente nota, che ricavai dal Registro dei conti della Città in aprile 1378 ivi « pro pretio libr. XIII cerae la-» boratæ, in uno cerco oblato die Sabbati Sancti XVII dicti » mensis aprilis Ecclesiæ Sancti Eusebii sive Capitulo et

- » Canonicis pro solutione feudi quod præstatur annuatim
- » in dicto die sabbati pro inrisdictione temporali Civitatis et Dixtrictus Vercellarum ...

SENTENCE OF STREET, 21

<sup>(1)</sup> Pluribus bellis implicitus et nunc exul nunc obsessus semper tamen constantia Sacerdotali invictus etc. Così il Fileppi nella serie de' Vescovi in calce al sinodo del 1749.

<sup>(2)</sup> Archivio Civico, pergamena.

<sup>- (3)</sup> La pergamena esiste nell'archivio civico però molto corrosa, e segnatamente juell'intestazione, per il che le fu assegnata la data 18 settembre 1344, senza badare all'indic. XIV, che ancora vi si legge, die decimoquinto mensis..... e senza riflettere che l'investitura doveva essere la conseguenza dell'atto di procura 13 giugno 1316.

a zionia.

L'importanza della discussione mi trasse ad epoche posteriori; ora però facendo ritorno alle memorie dell'anno 1244, gioverà riportare un passo della storia manuscritta del Canonico Modena, la di cui narrazione sebbene non giustificata da documenti può dare qualche lume « Il nuovo Vescovo Martino » Avogadro già preposto della Cattedrale cominciò ad impu-· guare le vendite fatte dal legato Montelungo in sedia vacante e cominciò prima a muover guerra a Robbio, Biandrate ed altre terre al di là di Sesia, che erano di sua diocesi. a così voleva che restassero nel temporale come prima; ma s'interposero i sapienti del Consiglio di Milano, i quali adichiararono dette vendite nulle, e fecero restituire al Ve-» scovo la sua giurisdizione così in temporale che nello » spirituale, epperciò ricuperò dette terre e quelle di là di Po, Biella, Messerano, Crevacuore ed altre, alla Città » lasciò ferma la giurisdizione salvo soltanto le appella-

Il Modena cita in appoggio la detta raccolta de Biscioni, senza speciale indicazioue, ed accenna pure agli statuti antichi (fol. 204), ma in quella non si trova carta, che ne parli, ed i statuti notano soltanto fogli 104 al più, nè da essi si può rievarera alcuna cosa: quindi io dublito sasi, che il Canonico Modena non distinguendo le epoche abbia voluto accennare alla pace del 1254, di cui ragioneremo in appresso.

251. Vera per altra parte si è l'opposizione fatta dal nuovo Vescovo Martino, e lo vedremo prosegueudo la narzaione; non è però facile il trovare adeguata spiegazione ad alcune relative frasi contenute nella mentovata instruzione agli Ambasciatori per Roma, imperocchè vi si legge nitantur, ut Dominus electus Vercell. per Summum Pontificca de ao mita, quae voluit et proservaria faciende et impetranda.

A meno, che si voglia supporre eletto in allora e prima di Martino Avogadro altro personaggio ligio alle mire del Comuue, e protrarre la nomina di quello all'anno 1245 (1), il che non credo; converrà conchindere, che l'anzidetta frase additi nell'Avogadro idec conciliatrici ed un qualche progetto di transazione; da cui siasi poscia dipartito allorquando la Città si rivolse movamente nel 1248 a parte Imperiale; ed in vero già si è notato, (sup. N. 9 222) che lo stesso Martino Avogadro, come Preposto del Capitolo, aveva sottoscritto in sede vacante l'atto di adesione alla vendita della giurisdizione fattasi dal legato di Montelungo, quindi collimano quelle parole ad ca omnia, quae voluit et procurati facinda et impertanda.

252. In difetto di altre memorie relative alla guerra durante quest'auno 1244 darò un cenno delle nostre relazioni col Marchese di Monferrato.

Abbiamo veduto, che il medesimo sullo scorcio del 1242 si rivolse a parte Pontificia, ed anzi fu egli il principale motore della rivoluzione nello stesso senso avvenuta poco dopo in Vercelli; abbiamo pure veduto come il nostro Comune per fare cosa grata ai Milanesi dovette rendersi loro fidejussore di egregia somma verso il Marchese (N.º 242 di questo capo) ora l'Archivio Civico ci somministra un documento 8 febbrajo 1244 (2), nel quale la Credenza con intervento di N.º 212 tra credenzieri e paratici promiscuamente indicati sì nobili che popolani fece facoltà al suo Podestà Gugliclmo de' Sorexina ed alli sig. Villano de' Tregnano ed Enrico de Maxino per compromettere a nome del Comune nel Legato Pontificio de' Montelungo e nel Marchese di Saluzzo le differenze vertenti col Marchese di Monferrato « de pactis eclebratis et factis seu et quae facta et » celebrata dicuntur apud Pontem Sturæ et alibi postea · inter Dominum Guillelmum Potestatem Vercell, et quos-

<sup>(1)</sup> Non mi riusci di trovare altro documento più antico, che accenni al Vescoyo Martino se non se quello del 13 gennaio 1245; Mon. Ist. Pat. Tom. 1 col. 1366.

<sup>(2)</sup> Bis. Tom. III, 197.

munis ex una parte et Dominum Bonifacium Marchionem

» Montisferrati ex altera ».

Quali fossero questi patti, sulla cui esecuzione doveva aggirarsi il compromesso, nessun altro documento o memoria ci rimase per riconoscerli; egli è però probabile, che riguardassero l'occupazione del Ponte di Po e dei castelli di Cuniolo e Torcello, della quale si lagnava il Comune nelle anzidette instruzioni ai suoi ambasciatori, se pur quei patti non riguardavano le obbligazioni, che tenevano i Milanesi verso del Marchese come sovra guarentite dai nostri; comunque ciò sia stato, egli è però certo, che i Vercellesi ebbero a fare poco dono grave sborso al Marchese, ed in mancanza di numerario dovettero valersi degli oggetti d'oro e di argento offerto da privati sì laici che ecclesiastici, del cui importo ne fu poscia ordinata la restituzione con uno Statuto dell'anno 1246 (1) « quod potestas teneatur ponere collectam unam et exigere ... de qua collecta redimatur argentum et aurum totum hominibus Vercell, tam clericis gnam laicis oblatum pro Comune Vercell, pro facto Marchionis Montisferrati ».

255. Neppure per l'anno 1245 sono in grado di dare notizie della guerra, che si manteneva viva col Pietro Bic-dieri e cogli altri fuorusciti e loro alleati del Canavese. Un solo atto accenna a quei fuorusciti, e specificamente a Martino Bicchieri, prolabilmente zio del Pietro, era anchi esso stato sottoposto a bando ed alla confisca de' beni, quindi ne era stata distrutta la casa, come già vedenumo accennato nelle citate instruzioni per l'ambasciata di Roma; ora con atto 12 maggio 1245 (2) il Comune diede in pagamento l'area di quella casa distrutta per un debito di esso Comune di lire 69, soldi 8 Pavesi Cam statutum finiscet per romune di lire 69, soldi 8 Pavesi Cam statutum finiscet per romune Vercell, quod ereditores Comunis, qui postularent

<sup>(1)</sup> Stat. ant. fol. 88,

<sup>(2)</sup> Bis. III, 137.

- sibi fieri solutiones de debitis, quae dirtum Comune tene-
- » bat, de bonis et rebus malexardorum.... domnm unam di-
- ruptam cum stario uno broli in hora s. Gratiani de po-
- » derio Martini Bicherii ».

254. Malexarli erano adunque in quel epoca chiamati i ribelli ossiano fuorusciti combattenti contro la propria Città, la quale denominazione era auche prima in uso presso i Bresciani (1), non che presso i Milauesi (2), e ne abiamo quauto a noi ulteriori comi (3), e segnatamente in atto 5 xmbre 1268 (4), portante intimazione al Comune di Casale- quod debeant a dixtrictu expellere omnes malexardos sice bannios de Malexarlia Vercellarum, Mediolaniet Novarie,

255. In quel mezzo il Pontefice, trasferta, come si disse, la sua sede in Lione, vi aveva intimato un Concilio generale pel giorno 24 giugno 1245, citandovi l'Imperatore Federico a difendersi dalle gravissine accuse, che gli venivano mosse. Io non ripeterò qui la narrazione di quanto vi si è operato, potendosi leggere presso il Rajnaldi e presso il Muratoria quest'anno dirò solamente, che a quel Concilio interenne pure il Vescovo di Vercelli Martino Avogalro (5), e che tergiversando ognora Federico per mezzo de'suoi inviati, nalgrado le disposizioni di pace anche nello stesso Concilio esternate dal Pontefice (6), venne in ultimo pronunciata addi

- (1) Hac tempeslate quorumdam Brixiensium filiorum iniquitalis secta adeo pullulavit, ut contra patriam eorum manum levarel, hos autem Malexardos et siquidem bene vocaverunt. — Crouaca Maivecii — Ber. Ital. tom. XIV, col. 915.
  - (2) Corlo all'anno 1278 mihi pag. 322.
  - (3) Bis. IV. 375.
- (4) 1266, 10 marzo Arch. Civ. pergamene mazzo VI. 1270, 4 marzo — ivi nel mazzo del 1340.
- 5. Arch. Eusebiano; atti di lile 1. agosto 1219 avanti al prevosto di Novara delegato Pontilicio per la consecuzione di L. X pavesi imposte dal Vescovo Martino Avogado al Monastero di S. Nazzaro di Biandrate propter onera expensarum, quas fecerat enndo apud Lugdanum ad Curiam Domini Papae, et ibidem morando et redeundo ab ea ad Concilium evocatus.
- (6) Pacem nuper in anima sua juratam secundum formam praestiti sacramenti tencat, et acquiesco.

17 luglio la sentenza di scomunica e deposizione di quell'Imperante.

Durante il Concilio Federico si era portato in To'ino, spacciando di volervisi presentare: però ad oggetto di potere più agevolmente dare instruzioni a suoi nunzii, ed in quella Città appunto gli venne recata la notizia dell'emanata scutenza. A quale sdegno fosse egli condotto, il lettore se lo può inunaginare, e tanto più che già si trattava di surrogarlo nell'Impero promoveudo l'elezione dèl Langravio di Turingia, a cui dai collegati Pontificii si erano spedite Deputazioni: esperò Federico persuaso, che i Milanesi fossero i principali futori di tale disegno, deliberò di fare piombare sui medesimi le sue più furibonde vendette, a quale effetto, riconciliati seco i Marchesi di Moferrato (1), di Ceva e del Caretto, ed ottenuta la sottomissione degli Alessandrini, dispose, che due eserciti si portassero tosto alla devastazione del Milanese.

236. Uno di tali eserciti capitanati dal figlio Re Enzo ebbe la peggio verso Cassano colla prigionia dello stesso capitano: l'altro condotto da Federico s'inoltrò sino à Buffalora per tentare il passaggio del Tesinello, se non che trovate a fronte le numerose squadre dei Milanesi, s'accorse ben tosto della difficoltà dell'impresa, e dopo 21 giorni di inazione ebbe pel suo meglio il ritirare l'esercito e ricoverarsi a Grosseto.

Ho fatto cenno di questi eventi sia perchè non si possono spiegare i nostri fatti senza tenere d'occhio a quelli contemporanei della storia Italiana, sia perchè, sebbene il Muratori, il Giulini ed il Corio abbiano soltanto annoverato i Genovesi, il Bresciani ed i Novaresi cone alleati de Wilanesi in quella fazione, pure vi accorsero eziandio i nostri constandone da uno statuto del 1246 (2). - Potesta tenentur pracciae solere militibus Vercell, qui fuerunt in servicio

<sup>(1)</sup> Corio storia di Milano mihi pag. 239.

<sup>(2)</sup> St. ant. fol. 88.

Comunis Mediolani ad exercitum de Maxenta, soldor, quos habere debent a Comune pro praedicto exercitu, et hoc usqua ad festum onnium Sanctorum; anzi quest' ultima spiegazione sembra indicare, che sul finire d'ottobre abbia Federico ritirato l'esercito, e non alli 12 novembre, come lasciò scritto il Muratori.

237. Quanto alla nostra guerra coi fuorusciti abbiamo altri statuti del 1246 (1), dai quali risulta della distruzione di Tronzano e dell'occupazione del Castello di s. Germano, e questa, a quel che sembra, col potentissimo mezzo dell'oro, ma non si può riconoscere se ciò sia avvenuto nel 1245 ovvero nei primi mesi dell'anno successivo.

238. Ed ecocci condotti all'anno 1246 epoca di una assai grave mutazione nella forma del Governo, imperocchè comiucia ad apparire negli atti di quest'auno una nuova società pretendente aver parte distinta negli uffizii en el governo della patria, o per meglio dire si appalesa una divisione della società di s. Stefano in due frazioni, una semplicemente detta di s. Stefano conservatrice dell'antichismo suo instituto; l'altra, che senza cessare dal farne parte, prende nome speciale di Società della Comunità, e risulta pure, che queste due frazioni, in un accordo quasi inconcepibile, paralizzarono pressoche ogni influenza della Società di s. Eusebio, sorta già nel 1209 a prendere posto eguale a quella di s. Stefano.

259. L'essere obbligato a ragrannellare la presente narrazione da pochi cenni di documenti isolati, che ci conservarono bensi fatti compiuti ma non le cagioni ed i principii de' medesimi, e la mancanza assoluta di cronache contemporanee, le quali per le altre repubbliche sogliono, segnare la via allo storico, pongono pur troppo lo scrivente nel laberinto delle congetture, oltre che la storia non è mai alleviata da aneddoti e circostanze di famiglia, che allettino il lettore certamente stanco di così arida narrazione:

<sup>(1)</sup> Vedasi al N. 250 del libro III.

se però il medesimo vorrà penetrarsi della mia difficilissima posizione e dell'assunto mio di nulla asseverare, che non mi sembri in qualche modo logicamente appoggiato, userà, io lo spero, indulgenza a questo scritto diretto appunto a rettificare la storia patria troppo ideasticamente compilata mei manuscritti del XVI secolo e del seevente.

Guglielmo de Sorexina nobile Mihaesc annantissino della libertà italiana, d'auimo coraggioso e forte, ma rigoroso assai nell'esseuzione de' suoi progetti, era stato eletto a Podestà di Vercelli ne' primi giorni di sua esaltazione a Comune indipendente circa il maggio del 1245, e vuolsi dire vi abbia acquistata tale influenza ad esservi confermato dal pubblico per tre anni continui a malgrado de' vecchi statuti tele tanti ineagli ponevano alla conferna del primo Magistrato: che anzi aveva già riportata la stessa conferma eziandio pel quarto anno, che avrebbe avuto principio al 1.º maggio 1246.

Eppure un atto del 17 marzo di esso anno ci fa conseere essersi egli intempestivamente riturato a Milano forseal principio dello stesso mese, cd avere anzi tradotto secoparecehi de nostri etitadini, trattenendoli quali ostaggi sino al pagamento de suoi averi.

200. Alla partenza del Soresina una specie di rivoluzione deve essere seguita nella nostra Città, imperocchè adunatasi la Credenza nel giorno 15 marzo, già assente il Podestà, la medesima con intervento di 200 paratici diede ampia Isalia ai Consoli tanto scadenti che nuovi delle società di s. Stefano e della Comunità per riformare gli statuti, concordier volucrant, quod Consules nori, et seteres societatum s. Stephani et Comunitais possini statuta emendare et corrigere, et lis addere ved diminuere et statuta nome facere seenndum quod eis placuerit, et statucrant quod Potestas et Rectores qui pro tempore facriat, ca teneantur statuta observare et super hace jurare (1).

<sup>(1)</sup> Stat. ant. fol. 88.

Una così grave determinazione suppone sostanziali richiami contro le vigenti leggi, eppure a beu poehi articoli vedremo ristrette le autorizzate riforme: ma quello che più fa stupire si è il concedersi così ampia autorità ai Consoli della Società di s. Stefano e di altra Società detta del Comune non mai per lo addietro uominata, con esclusione assoluta della Società di s. Eusebio, la quale da 57 anni partecipava al Governo.

Due giorni dopo troviamo in Milano i Consoli delle accemate società di s. Stefano e della Comunità intitolarsi Rettori del Comune, e col già citato documento 17 narzo (1), riportare dall'anzidetto Podestà Guglielmo de Surexina quitanza finale d'ogui suo credito, senza però indicazione di somna—ivi « Guillelmus de Sorexina fecit generalem finem » pacem et pactum de non petendo consulibus societutis ».

- Stephani et Comunitatis et Rectoribus Comunis Vereell.
- » et cum idem Comune careat Potestate de omni co et
- » quantocumque ipse Dominus Guillelmus prædictum Co-
- mune appellare et convenire possit.... (abraso).... fucrat
- Potestas Vercell, et de Salario futuri anni, in quo fuerat
- » Potestas electus, et de eo quod posset dicere et opponere
- » Comuni Vercell. passum fuisse.... et de restitucione om-
- » nium damnorum, quæ habuisset iu equis vel aliis rebus
- » et generaliter de omnibus actionibus... Item eisdem con-
- » sulibus recipientibus vice et nomine obsidum fecit gene-
- » ralem pacem finem.... de omui eo quantocumque ipsos
- » obsides appellare et couvenire posset ».

Vi si dichiarano per ultimo annullate tutte le obbligazione, che verso lo stesso Guglielmo Soresina avevano passate li Guglielmo de Ferrario — Enrico de Mortario — Gacomo de Faxana — Guglielmo Porcella — Guglielmo Calciario — Roba da Sesso — Giacomo de Badaloco — Bondono de Gniscardo « et alii obsides, qui fuerant dueti extra Gieitatem Vercellarum per praedictum Dominum Guillelmum ».

<sup>(1)</sup> Arch. civ. Perg. Mazzo IV.

261. La prepotenza usata dal Soresina nel trattenere forzatamente varii ostaggi indica per vero l'intenzione di assicurarsi del pagamento de suoi stipendii, ma io non so persuadermi, che il ritardo di pagamento sia stata la causa di sua intempestiva partenza dacché non ha guari era stato rieletto nel quarto anno, e sembra avesse cell accettato,

Questa causa pinttosto vuolsi a nito avviso ritrovare nelle discarationi invalse e nell'opposizione, che per fermezza di carattere egli abbia voluto fare, all'introdursi di una muova associazione detta della Comunità, contro l'espresso divieto. de statuti (1), la cui osservanza egli aveva giurata, e forse più allo scopo, a cui questa nuova società fosse diretta.

Ammetto, che non trovandosi tale scopo in alcun documento dichiarato, ella si è una mera mia supposizione: ad ogni modo però da alcune espressioni contenute in un concordato, che riferirò all'anno 1247, e dal complesso delle deliberazioni emanate nel 1246 parmi potere conghietturare, che non pochi membri della Società di s. Stefano siansi rinniti prefiggendosi in particolare modo il proseguimento della guerra contro il Bicchieri e seguaci, forse obbligandosi personalmente a costituire un corpo speciale ossia schiera tempore praesentis querrae come nel sucitato documento: ed in questa supposizione mi conferma il vedere chiamato bentosto alla carica di Podestà quell' Enrico de Modoetia ossia da Monza, che nell'anno 1257 si era fatto capo in Milano d'una nuova Società detta dei forti (2), i quali giuravano di morire in battaglia auzichè lasciare prendere dal nemico il Carroccio.

Sì fatto scopo non urtando di fronte alle intenzioni degli

<sup>(1)</sup> Item statutum est, quod Potestas teneatur inquirere si aiqui komines Civitalis vel jurisdictionis teneantur inter se uni alteri de altque Sacramento Societalis, satris Societatibus s. Eusebii et s. Stephani, et si invenerit, quod praccipiat sub banno tib. 50 pp; ut infra mensem sesotvant; Stat. Ant. 6t. 27.

<sup>(2)</sup> Giulini storia di Milano p. 7. pag. 517

altri membri della Società di s. Stefano, checchè non volessero obbligarvisi in tutte le sue conseguenze, non sarà stato difficile il venire a patti e costituirisi in due frazioni della stessa Società, auche per non sembrare di contravvenire allo statuto proibente nuove associazioni; e che siansi stipulati patti a tale riguardo in questo stesso anno 1246 ne risulta bensì in modo generico, ma assai chiaramente nel concordato del 1247.

Si potrebbe però osservare, che tale essendo lo scopo e patra la contravvenzione allo statuto, il Soresina non doveva aversela a male, nè mai ritirarsi con si mal garbo; rispondo, che forse egli inclinava coi membri della Società di s. Eusebio a comporre le cose coi fuorusciti, o vedendoi troppo forti per conquiderli, ogiudicando treppo lunga ma guerra civile, che già da tre auni rovinava le finanze el i luoghi distrettuali della Repubblica; e credo, che questo più mite pensiero non confacendosi all'opinione generale manifestata dai paratici e popolani, or ora ammessi al generale Consiglio, abbia prodotto e la sua inopinata partenza, e la decadenza della Società di s. Eusebio dalla consucta sua influenza nel Governo, i successivi atti del quale confermeranno alquanto I esposta mia opinione.

262. Certamente i Vercellesi, appena scomparso il Soresina e tradotti gli ostaggi, avranno sporte anare lagnanze al Consiglio generale dell'amica Milano, cui presiedeva in quell'anno come Podestà un loro concittadino Enrico Avogadro, e non v'ha dubbio, che il Soresina sarà stato ammonito ad aggiustare prontamente i suoi conti ed a liberare, come fece, gli ostaggi; ma vuolsi pur dire che ad una sì fatta prepotenza non ostasse in que' tempi il diritto internazionale, poichè a cessarla per lo avvenire fu necessario apposito trattato. Infatti sotto la data del 99 marzo dello stesso anno 1246 (1), convocato dal Podestà Avogadro il generale Consiglio di Milano quatuorecutum et tercentum

<sup>(1)</sup> Arch. civ. Bis. II. 101.

et centum ricorum et Consulum Valvassorum, et s. Ambrozii, et Motae vi fu ad manimità stabilito, che i Verceeltesi sarebbero tenuti esemi per lo avvenire da consimili anglerie, alle quali si sarebbe posto impelimento in tutto il distretto di Milano ed in quello degli altema.

· Statutum est quod Rector vel Rectores Civitatis Me- diolani non recipient aliquo tempore aliquos obsides vel aliquas personas in fraude obsidam de Civitate et dixtricta Vercell, nec aliquam personam unam vel plures » contra suam liberam et spontaneam voluntatem extrahent · de Civitate et dixtrictu Vercell, nec extraciam vel aliono » casu existentem extra Civitatem sen dixtrictum Vercel- larnut contra suam voluntatem liberam et spontaneam » detineant vel detineri patientur aliquo tempore vel mora » in Civitate vel dixtricta Mediolanensi, vel alibi in Civitatibus seu dixtrictis amicorum suorum. Item statuerunt. a quod Rectores Mediolani... non pacientur... quod ali-» quis Rector Civitatis Vercell...( abraso)... aliquam perso-» nam in fraude obsidum seu detineat in aliquo loco, vel . q. detineret per se vel per aliam aliqnam personam.... » contra suam voluntatem liberam et spontaneam sub prae-» textu alicujus umbaxatae vel exercitus vel carulcatae vel » alterius causae, pro qua de mandato Rectoris Civitatis Ver-» cell , seu Comunis Vercell ... de Civitate Vercell esset pro-» fecta, et si contra fieret, illam sic captam vel detentam » libere et sine onere personae vel rerum dimitti et re-

laxari incontinenti facient.
« Item... non patientur... quod aliqua persona de Civitate et districtu Vereellarum ... (abraso)... per districtum Mediolani ducatur contra suam voluntatem liberam et spontaneam, et si duceretur, quam eito seiverint vel eis dennuciatum fuerit, eam dimitti et relaxari facient. Seguono le consuete clausole per la stabilità del fatto decreto, il quale non potesse venir anullato da qualsivoglia Autorità nemmeno dal Papa o dal Legato Pontificio « sadris sucramenta et pueti senoroliae factae tiner Comune Messacramenti et puetis concordiae factae tiner Comune Messacramenti et puetis concordiae factae tiner Comune Messacramenti est puetis concordiae factae tiner comune de la concordia facta est puetis concordiae factae de la concordia facta est puetis concordiae factae de la concordia fa

- diolani et Comune Vercellarum et juratis per Dominum
   Martinum de Turre et Rizzardum de Villa et socios Co-
- munis Mediolaui prout in carta facta per Petrum de
- . Albano Not. continetur.

Credetti opportuno il riportare questo documento nelle parti ancora conservate sia perchè coll' ultima riserva ci viene addittato per certo il trattato del 1245, che andò smarrito nei nostri archivii, e sia perchè ci apre la via a riconoscere in 'qual modo il Soresina abbia poutto riteuersi quali ostaggi tauti valenti cittadini Vercellesti, indubitatamente presi per inganno avviandoli a Milano sotto pretesto d'ambaccita, imperocchè altrimenti il nostro popolo non li arrebbe lasciati impunemente trasferire a fronte de'pochi militi di sua sequela, de'quali potesse quel Podestà disporre.

265. Un secondo statuto venne pure sancito dai Milanesi nel giorno 15 seguente aprile (1), riconoscendo l'indipendenza dei Vercellesi nelle proprie castella ed altre fortificazioni del distretto, senza però che si sappia comprendere come potesse porsi in dubbio una tale libera disponibilità.

264. Ambedue le deliberazioni del grande Consiglio si vedono poi confermate a parte e giurate dai Consoli della Società de Capitani e Valvassori di Milano, non intervenuta ad esso Consiglio, ed un consimile giuramento per l'osservanza del loro tenore venne pure prestato dal Comune di Novara nel giorno 24 dello stesso aprile (2), in quali atti

<sup>(1) «</sup> Quod Potestas Rectores et Comune Mediolani aliquo tempore » vel aliqua occasione sub aliquo pretextu vel ingenio vel fraude per

se vel per alios non capient vel capi facient nec municrint nec mu-

<sup>»</sup> niri facient vel capi vel muniri patlentur ab atiqua persona vel per-» sonis, quibus prohibere possint, aliqua casira vel forcias vel munitio-

<sup>»</sup> nes vel turres vel portas vel domos in Civitate vel dixtrictu Vercel-

<sup>»</sup> larum absque voluntate expressa libera et spontanea Potestatis Ver-

cell. qui pro tempore fuerit et duornm partium Consulum Societa tis Sancti Stephani et Commitatis Civitatis Vercellarum. Arch.

tis Sancti Stephani et Commitatis Civitatis Vercellarum, Arch.
 Civ. Bis. II, 101.

<sup>(0)</sup> Dis. 11, 101

<sup>(2)</sup> Bis. 111. 205 retro.

tutti si legge eguale riserva pel caso di libero consenso del Podesti di Vercrelli e delle due terze parti de consoli delle Società di s. Stefano e della Comunità senza menzione alcuna de Consoli di s. Eusebio, dal che si vede quanto quelle Società avessero acquistato di preponderanza sovra quest' ultima.

Non è però, che la Società di s. Eusebio fosse intieramente annichilata, ma ottemperando essa o bonariamente o forzatamente alle circostanze dell'epoca secondava la novità, del che ne abbiamo una prova in atto 29 ridetto aaprile (1), nel quale essa pure comparisce a fronte della muova Società detta della Comunità.

265. Narrasi ia quest'ultimo documento, che gli Ambaciatori di Milano avessero fatta instanza per la rinnovazione del giuramento di reciproca cittadinanza, e per l'osservanza di tutte le altre convenzioni già stipulate col nostro Comme; che a tale oggetto il "Podestà Enrico da Monza avesse nel giorno precedente convocata la Gredenza con intervento de paratici, ma che la deliberazione della maggioranza si fosse ristretta a fare previamente esaminare i documenti per sapientes, et qualiter fieri debenni juramenta.

Il voto de sapienti (vale a dire de membri del Consiglio privato) essendo stato affermativo, il Podestà col Consiglio delle Società di s. Eucobio, di s. Stefuno e della Comunità, e secolui i Credeuzieri ed i Paratici prestarono pel Comune il giuramento richiesto dai Milanesi, con che stessero ferme le nuove concessioni e dichiarazioni, di cui nei riferiti atti 29 marzo e 15 aprile dello stesso anno.

266. Vediamo ora quali siano state le riforme agli statuti pronunciate dai Consoli della Società di s. Stefano e della Commuità a norma del libero mandato ad essi conferto: (sopra N.º 260) esse si contengono in pochi articoli registrati nel Codice de statuti antichi a seguito del-

<sup>(1)</sup> ibi 204 retro.

l'ordinato di Commissione 15 marzo 1246: eioè a carte 88 e 89.

Il primo decreto venne già riferito al N.º 252 di questo libro ordinandosi il rimborso dei cittadini per gli oggetti d'oro e di argento mutuati per soddisfare il Marchese di Monferrato.

Col secondo si prescrisse al futuro Podestà di esigere tutte le multe prouunciate dal cessato Podestà Soresina ad eccezione di quelle, che essi consoli si riservavano di condonare « quas consules novi et veteres Societutum Suncti Stephani et Comunitatisi discrint non excuttiendas ».

Col terzo si riservarono essi Consoli di dichiarare quali fra i landi dati alle persone dal Podestà Soresina dovrebbero ancora osservarsi, concedendo piena annistia per gli altri, ed a questo decreto sta aggiunto exceptit tamen bannis et poenis Petri Bicherii et seguacium... quibus non habebant ipsi consules aliquam licentiam absolventi.

Col quarto decreto si stabili in lire 25 pavesi (L. 652,15 attuali) lo stipendio di questo primo semestre a eaduno dei due Gindici Giacomo Sperlino e Lanfraneo de Pettenati qui modo requnt justiciam Vercellis.

Col quinto si dichiarò tenuto il Comune a rilevare i consoli della Società di S. Eusebio e di S. Stefano da tutte le obbligazioni verso terzi da essi contratte pel Comune negli anti 1245-46.

Seguono i due decreti relativi al soldo dei militi intervenuti all'esercito di Mazenta ed al compenso per la ricuperazione di S. Germano (Vedasi qui sovra ai num. 256, 257) e dopo alcune altre determinazioni di minor conto vi si leggono le seguenti:

 Item teneatur Potestas praecise dare operam omuem quam poterit, quod Societas Comunitatis duret, et quod conserventur pacta et statuta sua.

Item statutum et ordinatum est, quod consules Societatis Comunitatis et qui sunt Consules Societatis Saneti Stephani habeant plaenam vim et potestatem custodiendi et custodire faciendi Givitatem Vercell. et portas Givitatis et turres et municiones tam Comunis quam singularium personarum, et ponendi enstodes et portonarios quos voluerint, et probibendi quentibet, quem voluerint, ingredi Citiatem, et quod potestas praecise teneatur praedictam facultatem dimittere, nee ipsis omnia praedicta impedire, et quod faciat seguentem Potestatem super hoe jurare.

Hem quod Potestas teneatur praecise, quod omnia banna et poenae, quas Consules vel Rectores Societatis comunitatis imponerent suis Sociis occasione corum Consulatus seu regiminis, quod illa banna permaneant firma, et rata habeat et teneat, et quod ei rel eis dabit forciam, ut praedicta banna et poenas exigant ad voluntatem praedictorum Consultum.

267. Se beue consideriamo le disposizioni date da questi Riformatori dello statuto, le troviamo dirette unicamente a soddisfare creditori del Comune, a tranquillare malcontenti, a procacciarsi il diritto di fare grazie a condanne e bandi, ed a rendere più forte ed influente la propria Società, con trarre a sè la custodia delle fortificazioni sia della Città che de' privati, e per ultimo ad ottenere un'ampia conferma della muova loro Società detta della Comunità collo stesso privilegio già competente alle altre in ordine all'escezione de' decreti de' Consoli della medesima.

208. Ed appunto sotto queste condizioni aggiunte al Codire Municipale entrò in carica di Podestà il muovo eletto Eurico da Monza, che già vedemuno in ufficio nell'atto 29 aprile; per la qual cosa in escenzione delle medesime convorata da hui la generale Credouza nel giorno di martedi 15 successivo maggio, venne ivi ad unanimità deliberato: quod Societas Commitatis in Ciritate Vercell. debeat esse et permanere non obstante aliquo attatuo, per quod inibiretur ni nora Societas non fieret, expresse statuendo et ordinando quod illud capitulum seu capitula non obsint nec obease debeant luite presenti statuto (1).

Item statutum est quod Societas Comunitatis liabeat et

<sup>(1)</sup> Stat. anticui pag. 89 retro.

habere debeat terciam partem omninm officialium, officiorum et honorum, qui et quae de coetero habebuntur vel dabuntur in civitate Vercellarum (1).

Ecco ottenuto l'intento e pareggiata la nuova società detta della Comunità alle antiche di s. Stefano e di s. Eusebio, dividendo con esse gli uffizii ed onori, che prima a queste sole erano riservati, e siccome la nuova società stava con patti particolari unita ed aderente a quella di s. Stefano quasi frazione della medesima come già si è notato, e meglio si vedrà in appresso, così tutto il pregiudicio ricadde sulla società di s. Eusebio, che perdette assai della primiera influenza.

269. Nella stessa adunanza generale del 13 maggio si rinnovò in forma solenne il bando del Pietro Bicchieri e dei snoi seguaci con si fatte spiegazioni, che sembra utile il riferirlo in nota (2) anche per far conoscere i principali suoi aderenti.

(1) Vedasi però il n. 281 di questo libro.

(2) « Item statuerunt quod Peirus Bicherius et Martinus Bicherius et » Guala Bichcrius et Jacobinus ejus filius et Ubertus Coaraza et filii de » Cabaliaca et Ubertus de castro de Cabaliaca et fratres ejus et filii » dominæ Arveriæ, et Petrus comes de Castronovo et Philipponus ejus . filius et comes Jorius de Cabaliaca et Ubertus Longarius et fraires et . Jacobus et Bozinus et fratres qui dicuntur de Bondonis (excepto abate sancti Stephani) et Jacobus et eius frater de Saluzola et Guillelmus a de Cuniolo et Zucalla de Balzolis et fraires eius et Jacobus Casalinus

 de Guidalardo et Anselmus Galonus el Boninus de Bazano et Thomas » de Liburno et Guillelmus de Bulgaro, Rainerius de Casaligualono et Ot-» tobonus de Benedictis et Baincrius ejus filins et Perolus de Sancto . Spirilu. Johannes de Costa de Roaxino et Gisisulphus Stupa de Roa-

xino et Petrus... et Ubcriotus de Lomeilo et Martinus faletus et filius » de Tronzano vel aliquis ipsorum nullo modo vel ingenio vel aliqua de causa debeant intrare nec venire in civitate Vercellarum pro

» habitando vel aliquo alio modo, quousque præsens guerra, quæ vertia tur inter partes ecclesiæ Romanæ et Fredericum quondam imperatorem, durabit et permanchil, et quod eliam post quam præsens guerra

» finita esset non debeant ipsi vel aliquis ipsorum aliquo modo vel causa

» ingredi civitatem, nisì primo extracti fuerint de bannis Comunis Ver-

270. Del rimanente la guerra contro i fuorusciti e contro gli Imperiali non sembra essere stata molto attivata se non forse verso il fine di quest'anno 1246.

Probabilmente gli animi si erano rivolti ad un evento di maggiore importanza per l'Italia, e Federico vi aveva troppo interesse per divagarsi ad espugnaro la nostre piccole repubbliche, quantunque il di lui figlio Re Enzo abbia pur fitto un inutile tentativo per sorprendere Piacenza.

L'evento eni accenno, si è l'elezione del nuovo Imperatore nella persona di Arrigo Langravio di Turiga, il eui regno però contrastato da Corrado altro figlio di Federico e dal Duca di Baviera fini fra breve colla morte dello stesso Arrigo nell'anno 1247, essendogli stato surrogato Guglielmo Conte d'Olanda.

271. Queste mutazioni nel Segglo Imperiale e l'incertezza del loro esito dovevano per certo inquietare il Pietro Bicchieri non che i suoi seguaci, i quali tutti velavano le loro mire particolari sotto pretesto di sostenere i diritti di Federico; ciò nondimeno nei primi mesi del 1247 le armi de fuorusciti debbono avere progredito assai contro gli intrinseci: infatti una deliberazione 1247 de menue aprili (1), cui presiedeva un nuovo Podestà Rumoldo da Monza, forse parente dello scaduto Enrico, ci fa conoscere a quali ristretti limiti fosse ridotto il territorio ancor libero dall'occupazione nemica designandovisi i luoghi, cui non sarebbe più lecito portare vettovaglie sotto gravissime pene, per

- · cellarum, et si aliquis vel aliqui praedictorum caperentur durante
- praedicta guerra ducatur in carceribus et teneatur lu carceribus
   extra civitatem Vercell, ubi placuerit Potestall... et si aliquis vel aliqui
- de civitate Vercell, vel dixtrictus aliquem vel aliques prædictorum in
- · eivitate Vercell reciperet in domo sua, solvat pro banno quislibet
- Comuni Vercell, lib. CCCCC pp. et domus, in qua vel quibus prae-
- · dicti vel aliquis praedictorum reciperetur, poenitus per Comune
- » dextruatur, et sint in banno de maleficio Comuni Vercett. adjutores
- » corum, qui prædictis istis inductoribus darent auxilium et veniam; et
- · lize præcise debeant observari.
  - (1) Slat. ant. pag. 93 retro.

sanzionare le quali non solo intervenuero all'adunanza 200 paratici e 600 popolani scielti dalle parocchie, ma la deliberazione si volle approvata dallo stesso popolo in ploena concione: abbienche queste adunanze popolari cominciassero a porsi in disuso.

a In primis statuerunt et ordinant, quod nullus absque licentia Potestatis portet vel ducat vel trahat vet portari duci
vel trahi faciat ad inimicos seu ad partem inimicorum Comunis Vercell. et specialiter ad Caballiacam vel alium custrum novum ad Herbarium vel Ropolum vel Viveronum cuAzelium Burolium vel pontem Padi vel Iporegiam vel Balzolam
vel Rodopium vel Palestrum salem blavam vel legunina vel
alia vietualia vel aliquam negociationem vel rem, et qui contrafeceris ammittat id, quod partaverit vel duxerit vel traxerit, et insuper aumittat pedem dexterum vel rediuat lib.
50 pp.

Pur troppo i nostri legislatori non sapevano aneora prosciogliersi dalle ingiuste massime longobarde; infatti il ecoltoso avrebbe certamento preferito di pagare le lire 30 pavesi (lire 1256,25 d'oggidl) piuttosto che perdere il piede destro, e la legge incrudelira soltanto col povero.

Si osservino compresi fra i luoghi occupati dal nemico Palestro, Robbio, Balzola e Borghetto di Po situati a levante ed a mezzogiorno della Città quandochè la sede della rivoluzione stava a ponente verso il Canavese, dal che io deduco, che i luorusetti erano ancora appoggiati dal Marchese di Monferrato, il quale come già io dissi era passato nel 1245 alle parti di Federico, abbenchè dopo non molto egli ritornasse, secondo il costume, alla lega Pontificia.

272. Che anzi lo stesso Marchese non mancò in questo anno 1247 di prevalersi delle nostre augustie per riportare da Roberto Avogadro di San Giorgio addì 19 marzo (1), la vendita d'esso luogo in Monferrato, bensì infeudandolo allo stesso Roberto sotto giuramento di fedeltà, ma con

<sup>(1)</sup> Archivio del signor Conte della Motta.

facoltà precaria di porvi a governo un officiale d'esso Marchese, compensando il Roberto si pell'abitazione conte pei redditi col Castello e beni di Mombello, gli promise inoltre, che avrebbe distrutto le fortificazioni cominciate in San Giorgio da altri Consignori, anzi avrebbe procurato di acquistarne tutti i diritti per riunirili al feudo a favore di resso Roberto, od in difetto gli avrebbe pagate lire mille.

Egli è vero, che l'Avogadro free pagare ben caro al Marchese il possesso del Castello di San Giorgio e la fedeltà che gli giurava, ma era questa: In flagrante contravvenzione agli obblighi feudali suoi primitivi verso del Vescovo e del Comune di Vercelli (vedi al Num. 44 di questo libro) epperò in margine allo statuto, prescrivente già l'osservanza delle couvenzioni con Roberto Avogadro, io trovo scritto data liccatia Domino Ramodilo de Modoetia formula consueta, indicante la cessazione di relazioni amichevoli, e da cui col nome del Podestà si riconosce il presente anno 1247.

273. Juoltre il buon accordo, che notammo nell'anno precedente tra il nostro Comune ed i Novaresi si era non poco offuscato per cagione dei Conti di Biandrate, alcuni dei quali per le proprie dissenzioni ecreavano appoggiarsi al Comune di Novara in isfregio alle convenzioni col nostro stipulate; epperò per parte della Credenza venue intimata ai Novaresi una solenne protesta in atto 19 aprile (1), denunciando loro le convenzioni anzidette anche relative al Castello di Monte Orione ed alla Valle di Sesia, e per le quali i Conti di Biandrate fossero cittadini di Vercelli, intimando ai Novaresi quod aliquid nee faciaut nee contruhent seu feri permittaut cum praedictis conitibus seu corum hominibus in praequidicium praedictorna jurinus.

Altra instanza formale si fece per parte nostra nel giorno 22 stesso aprile (2), al Conte Guido per la consegna del Castello di Rubiallo, ed il Conte Uberto procuratore del

<sup>(1)</sup> Biss. IV. 250.

<sup>(2)</sup> Biss. IV. 247.

medesimo vi si dichiarò disposto, semprecchè i Vercellesi osservassero per loro parte tutte fe altre convenzioni, conchiadendosi col giuramento reciproco per siffatta osservanza.

274. A rendere più stabili le convenzioni con essi Conti di Biandrate, il nostro Comune s'interpose ad agginistare le gravi dissenzioni esistenti fra i varii rami dei medesimi, e parve avervi riuscito, imperocchè in atto 24 aprile dello stesso anno 1247 (1), previa la seguente narrativa « cum . . inter Comitem Guidonem de Blandrate et Comitem Übertum . fil. q. D. Ottonis de Blandrate pro una parte et Comitis . Ruffinum Guillelmum et Gothofredum filios q. Comitis · Goeii de Blandrate ex altera odium vertebatur propter of- fensiones et injurias, quas umbae partes ad invicem... fe-. eisse dieebantur, quod non leve detrimentum hospitio Comitum de Blandrate traliere videbatur, Tandem cooperante · divina gratia et amicorum partis utriusque interventu etc. gli anzidetti Conti si condonano ogni offesa e rinnovano la loro federazione ed i patti tutti, che regolavano quel loro nobilissimo casato; segnatamente vi fu convenuto, che « du-· rante praesenti querra Imperii vel etiam discordia, quae habent vel habituri visi sunt cum hominibus Novariae vel » vallis Siccidae » durante tale guerra coll'Impero e durante le vertenze coi Novaresi e coi Valsesiani ciascuño d'essi ·Conti continuassero a mantenersi in possesso dei castelli, che tenevano in allora: cioè il Conte Uberto quel di Robiallo, se pur nol volessero i Vercellesi, e quello eziandio di Venzone, ed i figli del Conte Gozio il castello di Bocha.

Ma convien dire, che questo buon accordo non abbia durato neumeno tre mesi, se poniam mente ad un altri documento transudatoci dal Benvennto S. Giorgio e riportato in nota al cap. 63 degli statuti di Biandrate (2), esso

<sup>(1)</sup> Biss. IV, 313.

<sup>(2)</sup> Statuta Blandrati ex Aedibus Palatinis, pag. 12.

porta la data del giorno 8 luglio 1247 e contiene una formale offerta fatta da uno di detti Conti cioè dall' Uberto fu Ottone di cedere ai Novaresi ogni suo diritto di contado e di giurisdizione tanto sovra Biandrate quanto sovra tutti i castelli di Verszone, di Rocha, d'Agogna ed altri da lui tenuti in Vallesesia tanto al di là che al di quà del Sesia, volendo rendersi per lo avvenire cittadino di Novara, avervi casa, pagarne i fodri, con riserva però di conservare le proprie possessioni ed i diritti reali e canoni verso i suoi Vassalli, e tale cessione dichiaravasi pronto di fare mediante il corrispettivo di lire ottomila imperiali a pagarsegli dal Comune di Novara parte in contanti e parte con beni e giurisdizioni nel distretto di esso Comune

275. Bene si appose l'erudito annotatore di detti statuti giudicando, sebben per altre cause, non aver avuto effetto l'anzidetta offerta; e certamente il corrispettivo era grave assai trattandosi d'una sola parte, ancorchè fosse la metà, su diritti indivisi cogli altri Conti, e rilevando le lire 8m. imperiali ad oltre un mezzo millione di lire attuali (1), che auzi abbiamo una prova della non seguita vendita in un atto posteriore 7 agosto 1260, in cui lo stesso Conte Ulerto coi consorti venne a rinnovare la sua sottomissione come cittadino di Vercelli investendo il Comone di molti suoi diritti (2), tuttavia il tentativo ch'egli fece nel 1247 verso il Comune di Novara ingelosì i Vercellesi e gli altri Conti, e fu causa che si stringessero più salde relazioni tra il nostro Comune e questi ultimi con atto stipulato in Vercelli due giorni dopo di quella petizione: cioè addì 14 stesso luglio (5), le cui principali disposizioni verranno riferite all'articolo Biandrate e sotto il numero 271, del libro III.

276. La presenza di Federico in Torino con mire occulte,

<sup>(1)</sup> La lira Imperiale valeva a quest' epoca 3 lire payesi ed una lira payese del 1247 varrebbe L. 24, 735 altuali, vedasi l'appendice.

<sup>(2)</sup> Biss. IV, 264.

<sup>(3)</sup> Biss. IV, 306.

abbenchè spacciasse di voler dar pace al mondo e riconcifiarsi col Papa (1), dovette certamente avvalorare i nostri fuornsciti; ma o sia per essere stati abbandonati dal Marchese di Monferrato, poco stante ritornato alla lega, o sia perchè Federico fu ben presto ed a mezzo il giugno richiamato in Lombardia pei fatti di Parma, poco o nulla progredirono nella guerra contro il nostro Comune.

Ed appunto alla partenza di Federico da Torino parmi doversi assegnare, o poco dopo, l'impresa del Marchese di Monferrato contro di essa Città con assistenza de' Vercellesi, come ci addita il Sigonio a quest'anno 1247. « Marchio Montisferrati assumptis Vercellensibus Thaurinum incursus subito capit: verum Federicus nepos sociarum civitatum militibus advocatis statim recuperavit (2).

Nè si può dubitare della narrazione del Sigonio essendo la medesima in qualche parte confermata da un nostro documento poichè in uno statuto appartenente al 1,º trimestre 1248 si legge quanto segue « quod potestas futura teneatur infra mensem a principio sui regiminis facere Con-» silium de restitucione facienda de armis ammissis et per-

- . ditis et equis mortuis et mangagnatis Militibus in scrvi-
- . cio Comunis Vercell. in anno proxime praeterito, vide-
- · licet illis Militibus qui fuerunt ad Thaurinum , et illis
- » qui fuerunt in exercitum Domini Cardinalis et alibi, et
- secundum quod placuerit conscilio debeat attendi et ob-
- » servari : et eodem modo teneatur facere de soldis sol-
- » vendis illorum militum, qui iverunt Thaurinum, ita quod nulli fiat cmenda nisi equitaverit de mandato Potestatis
- vel Comunis Vercellarum ..

Questo statuto nel mentre conferma l'impresa di Torino narrata dal Sigonio, un'altra ne addita in exercitu Domini Cardinalis, della quale terrò discorso, ed intauto ci fa conoscere, che a tali fazioni accorrevano pure dei vo-

<sup>(1)</sup> Continuat. del Caffaro, Annali genovesi 1247.

<sup>(2)</sup> De Regno italico col. 993.

lontarii, ai quali però vediamo denegata ogni indennità, con qual profitto del Comune io nol saprei massime se si trattava di cittadini.

277. Ella è cesa antica, che una parziale rivoluzione in uno stato ânche ristrettissimo ecciti talvolta una conflagratione generale di molti popoli. La sorpresa di Parma eseguita da suoi finorusciti addi 16 giugno di quest auno 1247 la ridusse in un punto a parte Guelfa, rimanendo morto nel conflitto il Podesti Imperiale, e scacciata la soldatesca di Federico: appena n'elibe avviso il Re Enzo, levò l'assedio di Quiuzano e si portò coll'esercito alle rive del Taro per impedire i soccorsi a Parma: ciò nonidimeno il Legato Poutificio de Montelongo pervenne ad introdurvi non pochi soldati della lega specialmente Milanesi e Piacentini come ci addita il Muratori negli annali; giunse poi Federico con huon nerbo di truppe, e cominciò l'assedio della ribellata Citià.

Io non starò numerando i varii popoli concorsi a questo fatto chi in ajuto della parte Imperiale chi a difesa dell'assediata Città, nè accennerò le molte fazioni occorse fra i contendenti, chè il tutto si trova egregiamente narrato in detti annali, soltanto aggiungerò una particolarità accennata dal Corio (1), ed ommessa in quelli, e dalla quale risulta del nostro intervento iu servizio della lega ed a difesa dei Parmigiani « allora il Montelungo ( così il Corio) eoi Mila-» nesi, coi Piacentini e con certi soldati di Novara e di » Vercelli, i quali erano coll'esercito al ponte di Vercelli » sopra il Po, temendo dei Breseiani, fra quali era intervenuta gran discordia, audò in fretta a Breseia, e ridusse la contraria parte all'obbedienza della Chiesa » Quindi narrati varii fatti d'arme prosegue l'autore dicendo · Il Montelungo secretamente entrò colle sue genti in Parma » Se a questa narrazione noi aggiungiamo le risultanze del riferito decreto e illis militibus qui fuerunt ad exercitum

<sup>(1)</sup> Mihi pag. 252.

Domini Cardinalis, avremo la prova del nostro intervento, e la ragione di gioriarsi noi pure dell'esito felice di quella impresa.

278. Durante questa guerra di Lombardia il nuovo Podestà di Vercelli, temendo od esagerando il pericolo d'una sorpresa per parte degli Imperiali e inorusciti, volle reintegrarsi nel diritto di dare le disposizioni per la custodia della Città, che vedemno avere a se stessi attributio nello scorso anno i riformatori dello Statuto: cioè i Cousoli delle Società di S. Stefano e della Comunità; (sopra num. 266) quindi riporto dalla Credenza verso il settembre del 127(1) una deliberazione, colla quale la custodia della Città venne di nuovo affidata intieramente al Podestà « al voluntatem suam» autorizzandolo eziandio ad assoldare 50 uomini oltre ai cittadini, con che ne concordasse lo stipendio coi Consoli della Comunità.

279. L'assedio di Parma contrastato da tanti popoli della lega traeva a lungo: il deposto imperatore faceva man bassa per mezzo d'un'orda di Saraceni sur ogni terra circostante, che gli ponesse un qualche ostacolo, ed edificava di fronte a Parma entro il suo accampamento e coi materiali divelti dai rovinati paesi una mova Città, ciui, sempre presuntuoso, poneva il nome di Vittoria: sfogava poi la sua bile ordinando gradatamente l'necisione di prigionieri in faccia agli assediati, e mandando ad atroce supplizio il Vescovo Arctino; nè sospese l'impresa durante l'invernale stagiono finciendo coll'aprirsi della primavera di ridurre agli estremi quella Città e farne aspro governo; ma la sua presunzione e più ancora le usate crudeltà dovevano avere unu memorabile lezione.

Gli assediati, avuto sentore delle solazzevoli dipartite a caccia, a cui talvolta attendeva Federico, irruppero di buon mattino nel giorno 18 febbraio 1248 (2) per entro il campo

<sup>(1)</sup> Stat. ant. fol. 98.

<sup>(2) •</sup> Die martis XII febb. exeuntis » così nelle lettere d'annunzio dirette dai Parmigiani agli alteati Milanesi. Rajnaldi an. 1248 col. 401.

nemico e sorpresi gli Imperiali e Saraceni, quelli fugando, di questi fecero orrido macello: tolto quindi un ingente bottino segnarono coll'incendio della nuova Città il loro trionfo. e Federico scornato e colla rabbia in seno non cessò la fuga finchè non si vide in salvo a Cremona.

280. Pochi giorni dopo ed in essa Città Federico a petizione di Casalaschi suoi fautori ed in odio del nostro Comune ebbe a confermare con diploma Dat. Cremonae mense febb. 1248 la convenzione da quelli fatta cogli uomini di Paciliano, stati ammessi ad abitare in Casale ed a fare un corpo solo coi cittadini «ita videlicet quod Capitanei, quos · pro tempore per curiam nostram creari contigerit, in · Casale profecturi tam homines Casalis quam homines Pa-

« ciliani ad subcunda publica munera pro nostris servitiis et · Comunis ipsius sine aliqua distinctione compellant (1) >.

Da questo diploma si viene a conoscere, che il Borgo di Casale S. Evasio, sebbene compreso nella vendita fatta nel 1243 ai Vercellesi dal legato di Montelungo a nome della Chiesa (sopra num. 229) approfittando delle dissenzioni dei medesimi e forse d'accordo coi nostri fuorusciti, reggevasi a parte imperiale; che anzi aveva tratto a sè i vicini Pacilianesi in pregiudicio della sudditanza speciale da essi giurata al nostro Comune.

281. Si ritorni per poco all'anno 1247 ad oggetto di riferire i nuovi patti seguiti in Vercelli fra le due frazioni della Società di S. Stefano, delle quali la prima conservava col titolo l'antico suo Statuto, e la seconda senza cessare di farne parte aveva sin dall'anno precedente assunta la denominazione di Società della Comunità (sopra num. 267).

Manca bensì la data di questo importante documento (2), ma la sanzione datavi dal Podestà Rumoldo de Modoetia porta in disteso l'anno 1247, sebbene non accenni il giorno ed il mese, ed io la credo emanata circa il mese d'agosto.

<sup>(1)</sup> Benvenuto S. Giorgio Rer. Ital. Tom. XIII col. 386.

<sup>(2)</sup> Stat. Ant. fol. 101 e seguenti per 6 pagine.

Il testo di tale regolamento comprendendo molte pagine io mi limito ad esporne l'analisi con qualche osservazione, 1.º La società complessiva di S. Stefano avrà sedici Con-

soli annuali, otto dei quali da eleggersi dalla frazione conservante il titolo di S. Stefano ed otto dall'altra frazione;
una metà di essi otto Consoli dovrà essere scielta fra i socii,
che siano ad un tempo paratici, vale a dire che appartengano pure al corpo degli Artigiani, se pur ve ne sarà nella
frazione eligente, e l'altra metà a compimento degli otto fra
i non paratici e e o salvo quod, si quis eligeretur Consul Societatis S. Stephani per illos, qui sunt de Societate Comunitatis sive ex corum corpore, qui non esset de Societate S. Stephani, quod in sacramento Consulatus teneatur
jurare Societatem S. Stephani esse Cousalau teneatur
jurare Societatem S. Stephani et sacramentum ipsius societatis facere, alioquin non possit esse Cousal nec labecat
Consulatum » la quale dichiarazione dà a conoscere, che
nella frazione detta della Comunità si erano ammessi individui non avergeati all'interro corno della Società di S. Ste-

fano: il che pare siasi proibito al S. 8.º pei tempi futuri. 2.º Un Console generale eletto dalla frazione di S. Stefano non potrà durante il Consolato venire aggregato alla frazione ossia società della Comunità.

3.º Gli uflizii ed onori, che si danno dalla Società complessiva, dovranno ripartirsi per metà fra le due frazioni; quelli poi, che si assegnano dalla Credenza generale del Comune, competeranno per un terzo alla frazione di S. Stefauo, e per altro terzo a quella detta della Comunità (pretendendo così di ridurre ad un solo terzo la metà che già ne spettava alla Società di S. Eusebio) ita ut illi, qui sunt de societate Comunitatis camdeun partem et equalem poctetatem habeant in omnibus honoribus et officiis et administrationibus et bailliis et potestatibus Comunis Vercellarum, quam habeant et habebunt et haber debebunt illi, qui sunt de societate S. Stephani tanume et non de societate Comunitatis.

4.º Nelle adunanze de Consoli quelli nominati da una delle frazioni, ancorchè in numero minore, avranno voto uguale a quelli eletti dall'altra, tuttochè presenti in numero maggiore dei primi.

5.º Per gli affari di natura a richiedere la decisione dell'annaza generale della Società complessiva, se nel preventivo consiglio a farsi dai consoli, ed a cui sino stati invitati tutti i presenti nella Città, nascesse disparere tra quelli eletti da una frazione e quelli eletti dall'altra; in tal caso basterà che un solo de' consoli d'una frazione sia dello stesso parere di quelli eletti dall'altra, perebè si debba porre o non porre in arringo il negozio conforme al loro parere « et dieme t per omni observettur in constilis majoribus et minoribus Commits 'Fercellarum »: metodo eccellente per tenersi compatti nelle deliberazioni governative e conservare preponderanza sulla Società di Sant' Eusebio.

6.º Ritenuto, che la frazione detta della Comunità aveva già suoi consoli particolari in numero di dodici, indipendentemente dal dritto di concorrere per la metà nell'elezione dei sedici consoli della Società complessiva, e che l'altra frazione di San Stefano non aveva consoli speciali, si dichiarò per quest'ultima soltanto, che gli otto consoli generali da essa eligendi la farebbero da Rettori pei fatti particolari di sua frazione: ma siccome la frazione della Comunità voleva l'intervento de suoi XII consoli speciali in occasione di distribuzione di uffizii e delle deliberazioni pel Comune Vercellese, fu d'uopo convenire, che un egual numero della frazione di San Stefano v'intervenisse pure col titolo di anziani, a patti però, che quei consoli speciali della Comunità e questi anziani non potrebbero arringarvi, il che restava riservato ai consoli generali della Società complessiva: fermo stante il disposto dell'art. 4: vale a dire, che nella disparità di numero degli intervenienti ai consigli una frazione della Società non avesse maggior votò dell' altra.

7.º Questo regolamento non porterà pregindicio nè mutazione allo statuto relativo ai ducento paratici aventi diritto ad intervenire alle deliberazioni governative, e da eleggersi dai loro consoli a norma del medesimo (vedasi al num. 225 di questo libro).

8.º A maggiore stabilità della Società detta della Comunità si dicde ampia facoltà alla medesiana e habere collegium et archam comment et consules et rectores sinducos procuratores actores, et insimil se congregare totics quoites et quocumque volacrit, et omnia quacemque fucere et exercere quae licita sunt facere et exercere en en elicita sunt facere et exercere cuilibet corpori seu universitati, et quod possit in ipsa societate recipere omnes quocumque volucrit, api fuerint de Societate Reuti Stephani, ita quòd non posset nec debeat in ipsa Societate recipere homietes qui hubitant et pro tempore hubitaverini in Civitate Ferneell, qui sint de paradicis sed quemblet huminein paradicamente.

Qui si inibisee alla Società della Comunità lo aggregarsi nuovi socii fra i prantici della Città, vuolsi però dire, che tra i suoi membri attuali, se pur non anche fra quelli della frazione di San Stefano, già esistessero paratici posciache al S 1.º si era statuito doversi per una metà de'consoli anuali preferire i socii anche paratici.

 zioni della Società di San Stefano) quod si alicui, qui sit vel deinceps fuerit de praedictas Societate Comunitatis, ab aliquio fleret aliqua injuria oceasione alicujus officii vel alicujus gestus, quod feeisset vel gessisset tempore: praesentis guerrae, vel deinceps faceret vel gereret pro Comuni. Venalleum sel comprison praedictos Societatis Coventi Venalleum sel comprison praedictos Societatis Co-

9.º Item stetit et convenit inter cos (cioè fra le duc fra-

muni Vereellarum vel oecasione praedictæ Societatis Communitatis duraute præsenti guerra, quod ipsum, eni injuria facta fuit et heredes et successores bona fide adjuvabunt et manutenebunt, et ei dabunt openu fortiam et

> virtutem efficacem, ut de ipsa injuria ei vel eis satisfiat
> libere et honeste ad voluntatem Consulum prædiette Societatis et illing out forte gunt injurier vel honedum in-

> cietatis et illius, eui faetæ sunt injuriae vel heredum ip-

Perchè mai questa promessa di difesa ai soli membri della Società della Comunità pei loro fatti durante la presente guerra, se lo seopo di questa nuova Società non era specialmente diretto alla medesima? Ed ecco il fondamento della supposizione da me fatta qui sovra al num. 261.

Clindono per ultimo la convenzione alcuni articoli tendenti ad ottenere per parte del Comune l'approvazione della medesima, tanto più necessaria in quanto le disposizioni anzidette sarebbero per potare una grande innovazione uell'organismo governativo, e tanta, vuolsi dire, fosse in allora l'influenza dei membri di detta Società, che l'approvazione non si fece aspettare nè per parte della Credenza nè per parte del Podestà; trovandosi registrata nel Codice de'statuti al foglio 98 poco dopo un atto del 2 a-gosto 1247; essendosi soltanto sui richiami della Società di S. Enschio modificato l'articolo 3.º dicendo « co salco quod propter hoe non fiat praejudicium Societati Saneti Eusebi in co quod consucereunt habere medietatem officiorum et para particium in aliquo ».

282. Lo smacco gravissimo avuto da Federico a Parma doveva necessariamente abbassare l'alterigia degli aderenti al suo partito: quindi per parte del Pietro Biechieri capo de'nostri fuorusciti si portarono parole di pace da alcuui suoi amici, che pur non avveano osato uscire dalla Città; ciò avveane poco dopo la gloriosa liberazione di Parma.

Era appunto l'epoca, in cui dovevasi eleggere il nuovo Podestà, e noi troviamo eletto, e già in ufficio nel giorno (1), 4 marzo 1248 un personaggio di alta considerazione Brancaleone del fu Andalò di Bologna, del quale così la discorre il Muratori all'anno 1252.

c Abbiamo da Matteo Paris, che i Romani elessero per loro Senatore per l'anno veniente Brancaleone di Andalò Bolognese uomo giusto di gran petto, ma di non minore rigidezza il quale ricusò di accettare se non gli veniva accordata tale dignità per tre anni non ostante lo Statuto di Roma: nella vitta di Papa Innocenzo viene dipinto Brancaleone per un gran Chibellino e nemico del Papa.

<sup>(</sup>t) Stat. ant. fol. 98.

Io non so se il medesimo abbia cambiato il suo modo di pensare dopo il 1248, ma non doveva mostrare opinione ghibellina quando fu eletto dai Vercellesi: la sua patria Bologna era allora e continuò dipoi ad essere salda sostenitrice della parte Guelfa, per la quale sul finire di quell'anno o sul principio del seguente debellò e fece prigione il Re Enzo figlio di Federico senza più rilasciarlo per qualunque offerta nel lungo corso di ventidea anni ultimi di sua vita: non è poi-a credere, che il Comune Vercellese, il quale si teneva ancora a parte Guelfa, volesse eleggersi a Podestà un grande Gibiellino.

Ch'egli fosse poi restio ad accettare incarichi e star fermo in essi senza le più favorevoli condizioni, ne abbiamo alcune prove, sia perchè la Credenza con suo ordinato del 7 aprile (1), dovette accressere a di lui speciale riguardo d' un quarto di più lo stipendio assegnato al Podestà portando a lire mille pavesi, sia perchè dovette eziandio sonerarlo dall'osservanza di alcuui statuti, come risulta da note apposte in margine de medesimi; ed a malgrado di tali agevolezze brevissimo fu il regime del Brancaleone, poichè addi 21 giugno già si hanno altri Rettori.

285. Facendo ritorno ai trattati di pace col Pictro Bichicri io diceva essersene fatto parola subito dopo la liberazione di Parma, e ne trassi argomento da un'annotazione posta in margine allo Statuto proibente il portar vettovaglio ai luoghi occupati dai fuorasciti da me riferito al num. 271: mentre in essa nota si legge vacant omnia inscripta ordinamenta: tempore domini Rumoldi cassata sunt voluntate Consilli, nee teneatur Dominus Brancalco super juisi jurare. (2).

Inoltre abbiamo in data di giovedì 19 marzo (3) un atto stipulato in Ivrca, città alleata del Pietro Bichieri, da cui appare essere stata accordata dal nostro Comune la libo-

<sup>(1)</sup> Stat. aut. fol. 84.

<sup>(2)</sup> In margine a fol. 93 retro dello Stat. aut.

<sup>(3)</sup> Bis. 1-174.

raziono di Giacomino figlio del Conte Pietro di Masino, tenuto giì in ostaggio nella nostra Città per garanzia della fedeltà dovuta al Comune dallo stesso Conte, il che prova essere ctssata od essenzialmente scemata la guerra nel Canavese.

Poscia nel giorno 7 aprile si fece compromesso per la pace nei termini seguenti, che ricavo da un'annotazione in margine ad altro Statuto « additum fuit et est huic statuto voluntate consilii Credentice et 200 de paraticis nemine contradicente partito facto si contigerit, quod concordia fieri deberet inter Commue Vercell, ex una parte, et Petrum Bicherium et sequaces ejos ex altera, fiut de voluntate Domini Pange vel Domini Octaviani Cardinalis et salvis in omnibus super ipsam concordiam mandatis Domini Papæ et Domini Cardinalis prædicti. Si-autem concordia remaneret p. praedieto Bieherio et sequacibus suis posset Potestas statuta praecisa facere et fieri facere contra ipsum Petrum et sequaces ad voluntatem ipsius potestatis et ex nunc concessa est huic potestati (era il Brancaleone) ..... item quod potestas bona fide debeat operam dare apud Dominum Papam et Dominum Cardinalem praedictum de concordia facienda (1).

Da questa deliberazione risulta palesemente, che Ghibellino non doveva parere il Braucaleone, se a lui si dava così ampia facoltà di fire statuti di rigore contro il Bicchieri, ove non avesse voluto accettare i capitoli di pace a stabilirsi dal Pano o dal Cardinale Ottaviano.

284. E questa pace segui di fatto prima del fine di giugno dello stesso anno, giacchè in data del 50 di esso mese si trova decretato l'annullamento dei due bandi pronunciati contro del Bicchieri nel 1245 e nel 4246 (vedasi ai numeri 258 e 269 di questo libro) mediante la seguente nota posta a calco dei medesimi.

Cassatum est praedictum bannum de mandato Dominorum Nicolai Alzati, Nicolai Carrariae, Ardicionis de Yvacho, et Antonii Passardi Rectorum Comunis Vercellarum, quia (ipse

<sup>(1)</sup> Stat. ant. fol. 56.

Petrus) juravit stare mandatis ipsorum Rectorum et Comunis, et quia continetur'in concordia fueta inter Comune Vercell, ex una parte et Comites de Cabaliaca et ipsum Dominum Petrúm et corum sequaces ex altera, quod ipsi extrahi et cassari debant de bamit esi datis.

Per quante ricerche siansi fatte nell' archivio Civico non si venne a capo di ritrovare il citato atto di pace, che pare avrebbe data molta luce a questa storia: (1) in mancanza però del medesimo si ritenga, che doveva seguire a dettato di stare ai mandati del Comune, il quale si reggeva a parte di Chiesa, dovette conseguentemente rinuuciare al partito gibiellino: come abbia ciò asservato io nol so; mai i rivolgimento, che ben tosto vedremo dell'intiero Comune a parte imperiale, ci da a sospettare de' suoi maneggi tosto che egli potè cogli amici riseutrare in patria.

285, Abbiamo veduto nell'annullamento del bando del Bicchieri quattro nuovi Rettori del Comune bensì provvisorii perchè cittadini, e già i medesimi erano in ufficio sin dal 21 dello stesso giugno, come da altro atto: erasi quindi dipartito il Podestà Brancaleone, e la pace pare essere stata conchiusa dopo la sua partenza, la quale procedette forse dalla difficoltà di conchiuderla pel suo inflessibile carattere a fronte del desiderio di molti, che in buona fede, o perchè nascosti gibilellini la volevano ad ogni modo fermata.

Stabilita la pace e terminata così, a mio avviso, la missione dei quattro Rettori, si elesse immediatamente il nuovo podestà Resonato di pozzo Bonello, che giù si trova in nfficio addi 4 luglio (2).

<sup>(1)</sup> Neilo Stabulo del 1241 a fol. 131 si legge: quod Potestates teneantur observare concordium fectum inter ipsum Comune ex una parte et Comunitatem Cabaliace et Dominium Petrum Bicherium et alios de domo sus et Bondonorum et D. Jacoboum de Saturola et Ottoboumu de Rayrerio de Benedicias et alios de civilate et episcopatu Verc. els adherentes... éo salvo quod dictum Comune non teneatur pradicta attendera silcui de pradictis, qui pradictam non servarionam non servario.

<sup>(2)</sup> Stat. ant. fol. 99.

286. La patria milanese di questo Podestà, e le instanze fatte nel 1255 dal Comune di Milano, acciò egli fosse accetato in quell'epoca nella stessa carica a vece del Conte di Lomello sospetto di ghitellinismo (num. 171) mi persudono, he la nostra Città si mantenesse ancora di parte pontificia, ma durò ben poco in cesa, imperocchè nel novembre dello stesso auno già risulta a parte imperiale, dimostrandolo la prescura dello stesso federico in Vercelli, ove sottescrisse in quel mese due diplomi a favore del Conte Tommaso di Savoia suo consanguineo, concedendogli non solo il Cauavese con tutti gli onori e regalie a titolo di perpetuo feudo estensibile alla discendenza mascolina e femuinile, ma anche i Borghi di Moncalieri e Castelvecchio (1).

287. Nessun documento ci soccorre per spiegare come siasi operata una tale rivoluzione in epoca di tanta decadenza degli affari di Federico: il Muratori l'accenna soltanto con dire: erusi staccata la città di Vercelli da Federico, la fece in quest' anno (1248) ritornare all'ubbidienza sua-io non saprei con quali mezzi se non colle arti de' suoi ghibellini, ammessi or ora al bacio di pace; e se dovessi avventurare una mia opinione, direi, che i medesimi non appena rientrati in patria abbiano vivamente rappresentato, come in ciuque anni di devozione al partito della Chiesa / mai si fosse ottenuto dal Papa la sospirata conferma dell'acquisto della giurisdizione Vercellese alienata dal Legato, nè potersene avere speranza alcuna per lo avvenire, essere meglio assai amicarsi l'Imperatore, presso cui si tenessero sicuri di riportare tale conferma per parte dell'Impero, dal quale originariamente erano pervenuti i diritti ginrisdizionali già competenti al Vescovado: quindi allucinati da tale speranza siansi con essi accordati coloro fra i cittadini, che a tale fine avevano precipuamente operata la rivoluzione del 1243.

E per vero l'idea di rivolgersi all'Imperatore, per con-

(1) Monum. Hist. P. Tom. 1, col. 1396-1397.

seguire la piena giurisdizione, era già stata espressa nello statuto prima assai, che dal legato si operasse in quell'anno la vendita, imperocchè si legge a carte 66 del codice degli statuti riordinato nel 1241 « Item statutum est, quod Pot testas intra 15 dies in principio sui regimisis debeat facere

- testas intra 15 dies in principio sui regiminis debeat facere
   Credenciam, in quo consilio ponat de habenda jurisdictione
- ab Imperatore vel alio modo hominum layeorum habitan-
- tium intra padum et duriam et siccidam et costam cara-
- macii, et quod plaeuerit maiori parti eorum debeat facere.

Questa disposizione pareva quasi inutile dopo l'atto di acquisto del 1245, non però era stata cancellata, c bisogna dire, che in principio del 1248 taluno dei consiglieri, vista la fernezza del Papa a non confermare la vendita, avesse proposto di ricorrere al nuovo eletto imperatore Guglielmo Conte di Olanda, posciachè il Podestà Brancalcone volle essere dispensato dall'osservanza di quello statuto, come da nota marginale al medesimo.

Si oggetterà forse non esistere alcun diploma, col quale Federico abbia confermata quella vendita; ma l'essere andata fallita la speranza non esclude la mia supposizione; anzi era facile il persuadersi, che travagliandosi Federico in nutta la sua vita a reintegrare ed allargare il suo dominio, non avrebbe consentito mai ad una legale dismissione, se non che lo smodato desiderio fa velo alla ragione, evedremo ben presto quali ne siano state le conseguenze.

288. Finché il nostro Comune stava unito al partito della ¬ Chiesa, il Vescovo Martino Avogadro, sebbene avesse posta residenza in Biella, tollerava, cred'io, la privazione di sua giurisdizione temporale imposta al Vescovado dal legato Montelungo, e da esso stesso acconsentita quand'era soltanto Prevosto del Capitolo Euschiano, standosone contento del dominio di quei luoghi oltre Sesia esclusi dalla vendita del 1245 non che di Biella sua residenza, di eni, tuttochè compresa in essa vendita, non si era preso dal Comune aleun possesso nè allora nè dopo.

Non così egli giudicò di fare allorchè vide rivolta Ver-

celli alla parte di quel Federico, alla di cui scomunica e deposizione aveva egli stesso concorso nel Concilio di Lione: a lui si riunirono i suoi attineuti del casato Avogadro anche come avvocati della Chiesa Eusebiana, e pensarono con altri loro aderenti a formare una forte opposizione, siecomo siguori di molte castella nel Vercellese, e da questo punto, e non prima, comincia realmente, a mio avviso, il partito guelfo così detto degli Avogadri in lotfa col ghibbellino capitanato dai Bicchieri e Bondoni e più tardi dai Tizzoni, lotta continuatasi quasi costantemente sino al tramonto della Repubblica, che ne fin l'effetto, nell'anno 1555.

Non pochi emigrarono cogli Avogadri, ed in un documento del 5 dicembre 1248 conservato nell'archivio dell'Ospedale Maggiore abbiamo, che un certo Girardo Provinciale se absentavit adventu Domini Imperatoris.

Federico troppo glorioso del nuovo acquisto protrasse nella nostra Città la sua dimora, constandone da un suo decreto firmato il 2 gennaio 1219 (1) col quale commise al Marchese Lancia e ut Canonicos Vercellenese contra comite Lomelli defendat, quia injuriabantur super possessionibus Gasii; actum Vercellis in domo dicti Marchionis coram testibus Domino Comite Eurico de Lomello Potestate Vercell., et Uberto de Lomello 2.

Sembra per vero assai singolare, che venisse emanato siffatto decreto alla presenza di due dei Conti di quel nobile casato, contro cui era diretto; ma oltre che il fatto sarà stato ad essi personalmente estraneo, valse ad egni modo la disapprovazione sovrana per far cessare per allora le molestie di quei Conti, selbene riprese di poi in altre circostanze nell'anno 1255.

289. Il nuovo Podestà conte Enrico di Lomello non era già stato eletto dal nostro Comune bensi imposto dallo stresso Federico (2) imperocchè il medesimo appena poneva piede la qualche luogo ne stringeva con tale mezzo il dominio

- (1) Arch. Eusebiano.
- (2) Vedasi nell'appendice l'Elenco del Podestà.

senza punto curarsi dei patti della pace di Costanza, che offettava di non riconoscere, tuttochè giurati dall'avo e dal padre, e sebbene quanto a noi ne avesse confermati tutti i privilegii col suo diploma del mese di dicembre 1220 (Nº 78, libro 2º). Questo fu il primo fratto della sconsigliata rivoluzione dei Vercellesi: che anzi nemmeno bastava il Podestà Imperiale, comandando anche dispoticamente il Marchese Lancia come Vicario dell'Imperatore; si annullarono statuti, si ripristinarono altri già cancellati e ciò de voluntute Marchionis Lanceae, bensì vi si soggiungeva et Credeutiae civitatis Vercellarum, ma era ma mera formalità, e ad ogni modo la Credenza, siccome ridotta ai soli ghibellini pel non intervento od emigrazione dei guelli, era pienamente ligia ed ossequente alla volontà del padrone; accennerò ad esempio una di queste deliberazioni siccome immutativa del modo di elezione agli uffizii.

In margine ad uno statuto del 1242 da me riferito al Nº 55 del libro 1° si legge Remancat hoc atatutum sno statu (non obstaute cancellata) de roluntate lounini Marchionis Lauceae et Credentine civitatis Verecll.: addito quod aliqua societas uou possit compellere aliquem de ipsa societate, quod eligat aliquem, sed possit eligere illum quem voluerit, ilummodo sit de aliqua ipsarum societatum.

290. Non potrei affermare, se Federico abbia protratta la sua dimora in Vercelli oltre al 2 gennaio, e vi si trovasse ancora nel giorno di domenica 12 dello stesso mese, in qual giorno fu pronunciato un bando con gravissime pene eziandio di morte contro gli Avogadri e loro seguaci siccome ribelli all'Imperatore ed al Comme Vercellese (codice degli statuti antichi fol. 85).

Sircome dalla forma materiale dello scritto di questo documento si possono dedurre importanti osservazioni, credo utile il trascriverlo per nota in modo a conservarne per quanto possibile la forma sua originale (1) dolendomi tut-

<sup>(1)</sup> In nomine Domini nostri Jesu Christi amen.

tavia, che l'imparzialità di storico mi obblighi a porre in luce un atto poco onorevole per la mia patria, ed in cui traspira quell'accanimento, chè in ogni tempo e luogo invase lo spirito di parte.

Dalle cancellature, sostituzioni ed aggiunte indicate nella nota in conformità dell'originale il lettore può convincersi

MCCXLXIII ind. VII die domenica XXV mens. jan. (questa data è di diverso carattere ma conforme a quello delle aggiunte, che indicherò poste in sopralinea).

Hie continentur quaciam statuta facta per Dominum (eranvi qui i nomi d'altro Podesta stati abrasi per sostituirvi quelli del Podestà presente) Henricum Patatinum Comitem dei Lometto (in sopralinea Imperiali mandato) Potestatem Verceliarum, de consensu el vountate Credentiae lipsius villatis congregate ad soumn campanea per præcones in palatio Comunia (qui il legge aucoras sebbene cancellato quanto segue « ad quam Credentiam vocasi fucrunt ducenti de paraticis el sexcenti decid de vicinanitis).

In primis statuit et ordinavit quod si quis de civitate vet dixtrictu Vercell, tractaverit malum vel detrimentum vel incomodum vel minoranciam (aggiunto in sopralinea Domini Imperatoris et ) Comunis Vercetl, : vel etiam si quis de civitate vel dixtrictu Vercell, rebellis et inobediens et contrartus extiterit, vel si quis de civitate Vercett., vel de locis et Burgis Comuni Vercell, faveutibus exierit, et alteram partem seu ad inimicos Comunis Vercett, lverit et se transtulerit, et eum eis stelerit, quod ipse et ejus filii qui cum co habitaverint et eius uxor perpetuo banglantur, de quo exire nulto modo possint nisl prius mandatis Potestatis steterint et Comuni Vercelt, solverint lib, mitte uttra atiam pænam seu bannum ei in banno datam vel datum vel impositum, et bona eius mobilia pubblicentur, et immobilia (aggiunta la margine quæ voluntate Domini Imperatoris per singutares personas distributa non sint, vel quæ de cætero distribuentne vel non concedentur ab ipso Domino Imperatore vet ab atio eius votuntate) dextruantur et discipeutur et devastentur et præsertim turres et castra et ailæ forelæ, et quæ dextrui et devastari non poterunt nec dextruentur nec devastabuntur, Comuni applicentur et publicentur, non obstante sen non obstantibus (qui sono cancellate le parole rationibus uxorum vel nurium) atienationibus ab eo vel ab els factis a Kal. (eravi madii e vi sisostituì octobris) proximi præteriti citra (la seguente linea era stata cancellata nel testo ma fu ripetuta in sopralinea cioè) et insuper, si in virtute Polestatis vet Comunis Vercell, perveniat puniatur personaliter ad arbitrium Potestatts.

che quel formolario di bando già stava scritto con altri nomi prima della nuova data e pronunciato forse nel 1247 contro il Pietro Bicchieri e seguaci di parte imperiale, per il che non vi sia dubbio d'una significante deliberazione, per la quale quest'ultima, avuto il sopravvento nel 1249, abbia creduto di meglio abbattere il partito degli Avogadri servendosi perfino dello stesso materiale documento, con cui i Guelfi Tavvano anteriormente bandita, Giovi però osser-

Item statuit el ordinasti quod, si quis de civilate vel dixticlu Verecili, turrim vel castrum vel aliquam forticiam coutra Comune Verecili, turrim vel castrum vel aliquam forticiam coutra Comune Verecili, seu Comuni Vercell, guerram fecerit, vel fleri fecerit, quod Istis pronis supriors statuti suispecat (qui si vedono cancellate e rimovoda poin sopratinea le seguenti parole et Insuper si in virtule Polestalis
vel Comunis Vercell, pervenerit capite puniatur) el praedicia duo statuta locum habeant et sibl Vialdirent in qualifier, qui coutra fecisset
a Kal, Cervat' madii e vi si sostitui octobris ) citra, mist venerit stare
madatis Polestatis linic a do col dies proxina;

Hem statuit et ordinavit, quod (qui furono cancellate le parole Perus Eiherlus sostitumolo per pottila la suguenti a s'atorcait et omnes de eorum progenie tam cierici quam laici, et Ubertus de Balgaro et filli et abalici quondani Ferracani de Arborio tam cierici quam laici et omnes corum sequazce et adquiores existentes rehelies Donino lun-peratori et Conuni Vercell.) cun contra Vercell, de pradictis omnibus fecenti et in pradictis omnibus commissiri, quod pensi sistorum statutorum lpsi et (crazi ejus e vi si sostitui eorum) tili et uvores nabaceaut, et supradictie omnes purma in (cancellata eo et) eis locum labanat et sibi vindicent (cancellata e ripristinata in sopratinea la seguente frase et si in situite Potestalis vel Gomunis Vercell, pertenti espite puntatur nisi ad octo dies venetti stare mandalis Potestalis.

ltem statuli et ordinaviti quod quicumque cum (cancellate la parole dicto Petro e nurrogatevi praedictis vel aliquilius perdictorum) stat et moraius est huc usque, vel quicumque (cravi cum si sostitui cos vel aliquem [noroum) seguiur et seculus est postquam Comuni Vercelis et contra, full (correcto fuerum) vel quorumque et (eis ve alicui corum) auxilium vel juramen pressitisi vel praestet, penis istorum statutorum subjeceat et în co locum habeaut (segue come sovera la frase cancellata e ripristinata dicente) et si n vitute Comunis Vercell, pervenerit capile puniatur nist ad octo dies venerit siare mandatis Portestata.

vare, che vedendosi già cancellate le maggiori pene eziandio di morte, e quindi ripristinate colle stesse parole in sopralinea, deve arguirsi, che a quelle maggiori pene si fosse ultimamente derogato dalla stessa Credenza guelfa; ma che i Ghibellini del 1249 vollero rimeritare gli avversarii con quella piena misura, che da principio erasi adoperata con essi.

Item statuit et ordinavit, quod si quis tractaverit cum (cancellate le parole cum ipso Petro sequente vel sequacibus vel cum Imperatore vel Rege vel Lanza vel aliquo Principe vel Barone sostituendovi Ipsis vel aliquibus ex ipsis vel cum Papa, vel Cardinati legato vel aliquo capitaneo vel nuncio Curiæ Romanæ) vel universitate vel aliquo alio vel atiquibus ex ipsis vel cum Papa vel Cardinati legato vel aliquo alterius partis... aliquod tractamentum vet tractalum fecerit sine licentia (in sopralinea Domini Imperatoris aut eius Vicarii vet eapitanei et) potestatis vol nuncium vel titeras ad eum vel eos vol atiquem eorum miserit, vel ab eis vel aliquo eorum receperit absque scientia vel parabola (Domini Imperatoris vei Vicaril vel capitanei et ) l'otestatis, vel quod ipsas lijeras , ante quam aperiat , non deferat Potestali, vel nuncium eorum non ducat antequam ab eo se separet in contiuentl, si miles solvat pro banno Comuni lib. 200 pp. et si fuerit pedester tib, centum ( la seguente linea si vede cancellata e quindi riprodotta) et insuper puniatur corporaliter arbitrio Potestatis si el videbilur pro modo delicti.

ltem statuit et ordinavit quod omnes venditiones et alirantiones pravilettem et comme Verectiantiones et alirantiones et alira

Si consideri inoltre, che allorquando venne scritto quel bando contro il Bicchieri, intervennero in consiglio 200 paratici e 600 parocchiani, e per contro in quest'anno il rivolgere lo stesso bando contro gli Avogadri fin fatto dalla sola Credenza per essere stato smozzato da Federico il priacipio democratico dapprima introdotto; ma quano meno quest'ultima risnetto i diritti dei creditori sui beni immo-

haberet, vel ab alio, qui eausam haberel ab habeute causam a Comuul, et Potestas præeise teneatur sequentem Potestatem facere jurare, et lipse alium et sic per temporis successionem (aggiunto salvo jure ereditorum illorum rebellium).

Hem statuli et ordinavit, quod omnes alür prane et banna statute et ordinata per alia statuta Comunis Verecli, indinoinius contra litos, qui prædicta facerent, locum habeant ultra pαnas et banna, que in superiorbus islis capituis statutis continentir: ita quod tropter islas penas allas penas et banna altorum statulorum evilare non possint, sed eis subjaceant et eas patiantur ultra islas penas et banna islorum statulorum;

Item statuit et ordinavit, quod quilibet debitor (cancellate le parole isti Petri sostituendovi istorum infidelium et rebellium et rujustibet illorum ) et suorum sequacium et omnium bannitorum vel rebellium Comunis Vereell. seu qui peeuniam vel aliquid eis, vel alicui eorum debet vel dare teneatur vel tenchatur, si ad hine XV dies si de civilate fuerit, vel ad mensem si fuerit de dextrictu seu episcopain, manifestaverit illud Potestall et Comuni Vercell, et medicialem illius debiti Comuni solveril, seu de medietate satisfecerit Comuni ad dicium terminum vei alium a Potestate prorogatum, sit liberatus ipso jure de toto illo debito vel residuo illius debiti: ila quod de ca medietate qua Comuni solvet, el de alia, quæ in eo remanet, amptius alicul respondere non teneatur, sed ipso jure sit liberatus et Potestas el Comune et ejus judices, et Consules justitiæ Vercell. Jeneanlur non audire nee audientiem præstere alicul conquerenti els de loso debito vel ejus occasione et auferre conquerenti dupinm lilius quantitatis de qua conquerciur, et nibilominus silentium el vel els imponere et instrumenta lilius debiti ei vel eis, si haberi poterit, restitui facere, et eum vel eos inde in omnibus indemnem vel indemnes eonser-

Si vero infra prædictum tempus non manifestaverint vel non solverint seu non salisfecerini, iune ab inde in antea, si aliquis indicaverit præbili dei proscritti sia col cancellare le parole rationibus uxorum et nurium, ragioni che il primo bando annullava, sia coll'aggiungere espressamente la clausula «salvo jure creditorum illorum rebellium».

Del rimamente quel condonare ai debitori dei proscritti la metà del debito, ove lo consegnassero e ne pagassero fra giorni 15 o tutto al più fra un mese al Comune l'altra metà, dimostra evidentemente come i legislatori stessi fossero convinti della precarietà del loro sopravvento in quei meschini tempi di continua variazione di governo.

291. Nessuna altra memoria di qualche rilievo ci additano le poche carte rimasteci per quest' anno 1249 se non una prova del miscrabile stato, in cui erano ridotte le nostre finanze essendoché con atto del 16 marzo (1) la Credenza presieduta dal Podestà imperiale, e sensa più aleun intervento di paratici e dei parocchiani si fece ad alienare in libero alledio non solo inolini esistenti allora in città a S. Lorenzo ed a S. Aguese, ma eziandio varii dazii soliti perceversi nella Città stessa a titolo di caraida, di pesa, di pedaggio e di molaria, il tutto pel corrispettivo di lire due

dictum debitum, Potestas et Comune Vercell, tenestur dictum debitum in solidum exigere (qui furono cancellat le parole im pecunia numerarda) et dare medietatem ilitus debiti ilit, qui indicareit, seu manifestaveri si per ejus indicium fuerit recuperatum et habitum, et insuper nomae penne sive banul tenestur Potestas auferre debitori lantum quantum dare ei vel est teuchatur.

El predicta omnia statuta el quodibel predictorum non possit mustri ved inimiusi ved de cis licentiam ved parabolam pell ved luberi ved dari per consilium vel arrenguiu vel Credentiam vel per emendatores statutorum ved alto quotibet modo vel ingenio qui vel quod diri vel exceptari possit, sed Potestas pracrèse tencamir pradictal satutta el quechtel pradictorum attendere et observare el successorum suum facere juriare observare en cipse el sie pro temporis successionem (qui at vedono acceltate e poi riprictimate le seguenti parole) nee aliquod capitulum vel statutum quod contra hoe sit factum vel quod ficret valcat, sed irritum sit et inane.

(t) Bis. III, 165.

mila pavesi (pari a lire attuali 47264) compensandole con altrettauto debito verso gli stessi acquisitori per mutui fatti da marzo a luglio 1248.

Con riserva di ritornare a questo prezioso documento quando si parlerà delle varie qualità d'imposte presso di noi adottate (vedi il cap. 2º del libro III) non sarà fuor di proposito lo accennare alcuni nomi fra i 91 Credenzieri intervenuti a quella deliberazione; così assieme al Pietro Bicchieri ed a suoi congiunti Giacomo e Guala vi troviamo due Tizzoui, sette Bondoui, due Alciati, due Vialardi, nn Centorio, un de Bulgaro, un de Ripis, Lanfranco Pettenati, Giacomo Faxana e Gioanni de Ranzo. Non è prò, che tutte queste famiglie debbano ritenersi come assolutamente glii-belline; giova anzi osservare, trovarsi ancora nell'esordio di quella infausta divisione, e che lo stesso Uberto de Bondoni colà intervenuto spiecò dappoi fra i principali Guelfi, come ci occorrerà di dimostrare.

292. La rotta data dai Bologuesi all'esercito del Re Euzo, la prigionia del medesimo, e la lontananza del deposto lunperatore Federico tenevano avviito il partito imperiale, per 
il che la guerra tra gli intrinseci Vercellesi ed i fuorusciti 
Avogadri sarà stata condotta assai rimessamente in questo 
auno 1249, nè ci rimase alcun dato speciale per darne contezza, nè anco pel susseguente, in cui il campione glibellino 
Pietro Bicchieri passò ad altra vita (1) precedendo, o susseguendo di poco lo stesso Federica morto a Firenzuola il 
15 dicembre 1250; ma la perdita di questi capi non fece 
mutare di partito il nostro governo, che tenne ancora pel 
figlio Corrado tuttochè anchesso scommicato.

Il Prevosto Irico (2) interpretando, non troppo esattamente, a mio avviso, un passo di Benvennto San Giorgio (5) attribuisce all'anno 1250 la ribellione del Marchese Lancia

<sup>(1)</sup> Intervenue ancora ad un atto 15 luglio 1250, ed in attro del 14 gennaio 1251 già si trovano il lutore ed il curatore dette figlie.

<sup>(2)</sup> Rer. Pat. Medioiani 1745 pag. 93.

<sup>(3)</sup> Rer. Hal. Tom. 23, col. 387.

al partito imperiale e le scorrerie dal medesimo in un cogli Alessandrini fatte a danno del Marchese di Monferrato octupando i castelli e luogliti di Paciliano, Terrugia, Conzano, S. Giorgio, Sarmatia, Torcello, Cuniolo, ed il Ponte di questo nome sul Po: io credo che questi fatti debbono piuttosto riferirsi all'anno 1251, e così dopo la morte di Pederico, a cui era troppo devoto il Lanza per mutare parte durante la vita del medesimo.

Comunque ciò sia, era però necessario di farne cenno allinche da un lato si conosca, che se il Lancia occupò quei luoghi si fu più a danno del nostro Comune che non del Marchese di Monfervato, imperocchè i più importanti dei citati castelli appartenevano di dritto ai Vercellesi, e li perdettero per le loro miserande discordie, e per altro lato appaia come la nostra città circondata dai Novaresi, Milanesi ed Alessandrini di parte quella non potesse certamente siegare l'ira sua contro i fuorusciti Avogadro ed Arborit possesori di molte e forti castella, ove erano in istato di fare onorata difesa.

205. Frattanto il Pontefice Innoceuzo IV, udita la morte di Federico, determinò di far ritorno in Italia, e, rese grazie ai Lionesi con prenderli sotto la special protezione della Santa Sede, si parti da quella città il 19 aprile 1251 aviandosi per Marsiglia alla volta di Genova sua patria, ove venne ricevuto con splendide onoranze: quivi fermatosi sin inuolitzato il mese di giugno recossi in Alessandria per la festività dei ss. Pietro e Paolo « deinde per terram Monstaivia per la proposita dei sua proposita de la decenita, ubi etiam accurrit ipsi Domino Papa Mediolanensis et Novacionis militia, ut per civilatem Vercellensem, quae adhue se tenebat pro parte Federici, securus et pacificus trunsitus esset sibi sono parole di Nicolò da Curbio (1) capellano di Papa la nocenzo e scrittore della di lui vita, seguite poi dal Sigo-

<sup>(1)</sup> Rer. Italic. Tom. III, cap. XXX.

nio (1), e dalle quali ricaviamo come il nostro Comune stesse fermo a parte imperiale.

Colla scorta impertanto de' Milanesi e dei Novaresi giunse il Pottefice addi 7 luglio acittà di Milano, laddove si adoperò a tutta possa per ridurre a parte pontificia i Comuni avversi, e nol potendolo ottenere dai Vercellesi intriusci, ne promunciò la scomunica con Bolla del 1.º settembre 1251 diretta al Preposto della chiesa di Novara (2).

Altre particolari disposizioni erano già state date dal Pontefice contro l'abate di S. Andrea e contro varii ceclestatici, che favorivano i seguaci del Bicchieri, del che avrassi ancora a parlare in progresso, ma nè queste, nè le fulminate censure fecero per allora rimovere il partito dominante nella città.

294. Tuttavia se la Bolla del Papa non smosse la caparbietà dei dominanti Vercellesi, essa produsse certamente il suo effetto nel popolo e seguatamente in provincia, e permise alla parte Avogadro di dilatare non poco la sua occupazione, come ci lascia conoscere un atto del 12 gennaio 252a, col quale gli intrinseci intimarono ai Borghi di Crescentino, Livorno, Masserano e Rovasio nuovo di ritornare

## (1) Signnio ad annum col. 1010.

(2) « Sane cives Vercellenaes, qui in ciritate marantur fautores quondam Federici alias Imperatoris... vincil laqueo dignoscuntur dati in reprobum sensum, cum Ecclesiam et devotos ipsius ac libertatem ecclesiasticam impugnare non desistant, et licet nos creadnes, quod eso forte ad cor paientia nostra reduceret, diu expeciaverimus, et etiam ipsos monere fecerimus, ut ipsi desistentes a suis perversis actibus redirent ad ecclesiasticam unistem... Discretioni tute mandamus quatenus predictos cives, ac illos de Diocesi Vercellensi, qui adhesterunt eisdem, tamquam excomunicatos attentus evitari facias ».

Dichiara iuoltre, che la scomunica si estendeva eziandio a quelli, che loro prestassero aiuto a guerreggiare « contra dilectos filios Electum, et nobiles viros advocatos Vercellenses Apostolicae sedi devotos » Arch. Eusebiano.

sotto gli ordini del Podestà sotto gravissime pene, della prima delle quali si terrà apposito discorso al § 1, cap. V. del lib. III.

Quod, nisi renient ad mandata Potentatis sen Rectoris Vercellarum hine ad Kal. madii, deineeps et in perpetuum sint exempti ab omni libertate et frunchitutione et municione, quoad Dominos, et quoad Comune Vercell. efficiantur prioris conditionis antequam per Comnne Vercell. recepissent aliquam libertatem, et teneatur Potestas sen Rector Comunis Vercell. quod ad Kal. aprilis proximi faciet fieri et recipi consilium a supientilons de Credencia condunata ad sonum campanae de facientiis guastis cisdem Burgis et locis... ad voluntatem Credentiae, si infra ipsum terminum non venisset ad mandatum Potestutis sel Rectorum (1) ».

La mora lunga concessa, e la deliberazione riservata per l'applicazione della pena minacciata fanno vedere la debolezza degli intrinseci, ed un altro argomento speciale in linea finanziera lo somministra la diminuzione assai forte fatta in quest'anno al consucto stipendio del Podestà ed assessori riducendolo dalle consucte lire 800 a sole lire 450 (2).

205. Gli Avogadri poi si collegarono colle Gittà d'Italia di parte guella, e no ottennero forti sussidii di denaro, e sebbene non sembrino intervennti al congresso di Brescia, ove con atto 8 marzo 1252 (5) si rinnovò la lega lombarda ra il Cardinalo Ctuaviano per la Santa Sede edi Lomuni di Milano, Alessandria, Brescia, Mantova, Marchese d'Este, Ferrara, Bologna, Modena, Parma, Treviso, Alberico da Romano ed estrinseci di Piaceuza, di Reggio e di Cremona, pure fra i luoghi designati a difesa si accennano quelli tenuti dai fnorusciti Vercellesi, e nel distribuire le lire 14µn di cotizzo sui socii, so ne applicarono lire mille ducceuto imperiali (L. 79128 d'oggidi) pro custodia locorum Vercel- "lenium excitissecorum.

<sup>(1)</sup> Stat. ant. fol. 88.

<sup>(2)</sup> Ivi fol. 2 in margine.

<sup>(3)</sup> Antiq. Med. Aevi Tom. IV, diss. 50.

Un unico cenno di fatti d'armi seguiti nell'anno 1252 tra gli intrinsechi e gli Avogadri ci è rimasto in una deliberazione della Credenza in data 17 dicembre d'esso anno narrata in atto del 1º successivo gennaio, ed io la riferisco in nota (1) anche per far conoscere altre notizie dell'epoca.

296. Ma nell'anno 1255 la guerra non rimase ristretta fra le due fazioni Vercellesi; bensi si estese a varii popoli circonvicini.

A ben intendere il fatto converrà ricordare, che il Marchese Lancia assistito dagli Alessandrini si era nel 1251 impossessato di varii luoghi e castella già lenuti dal Marchese di Monferrato, come si accennò al num. 292. Non valendo il Marchese Bonifacio a rivendicarli colle proprie forze, fece lega coi Pavesi, e sullo scorcio del 1252 (2) pervenne col loro aiuto a riacquistarli; che anzi riportò di poi dall'Imperatore Corrado un diploma firmato a Barletta nel maggio del seguente anno, col quale concedette ad esso Marchesc Bonifacio « Burgum Casalis, et Pontem Cuniolii et Tridinum et Podeium, quod et quae ob crimen lacsae Majestatis per Manfredum Lanceam rebellem contra nos et Imperium

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

Cum ordinatum sit per Credentiam civitatis Vercell, quod a fodrum denariorum 8 pro libra impositum tempore Domini Be-» chi de Sırata Potestatis Vercell. (2. semº. 1252) pro solvendo » feudo ipsi Potestati et pro solvendis debitis, quæ Comune Vercell.

» dare debei Ugoni Guazza.... et pro redimendis equis Domini " Iacobi de Tizzone, qui erant in pignore pro Comuni Vercell. et

- pro solvendis adequantiis militibus Vercell. ultimi medii anni " regiminis ipsius Potestatis, et pro solvendis remunerationibus

» factis et emendis equorum mangagnatorum mortuorum et amis-» sorum tempere eiusdem potestatis, et pro solvendis lib. 100 Rufino

» et Bernardo Benivolio pro emenda damni eis dati in suo planctato - per homines adversae partis, et pro solvendis illis qui miserunt

" servientes ad Burgum plebis (Galtinara) et ad Castrum Bulgari » ut ex tenore consilii Credentiæ 17 dicembris manifeste apparet ».

(2) Benvenuto San Giorgio Rer. Ital. Tom. XXIII, col. 387.

perpetratum est, rationabiliter ad nostram Curiam devoluta sunt, cum omnibus justiciis rationibus et pertinenciis ; (1).

Se il Marchese Laneia avesse dritti a detti Borghi di Casale e Trino ed al luogo di Cuniolo, e se Corrado potesse confiscarli a pro del Marchese di Monferrato il lettore di queste memorie ben può deciderlo, spettando ben anzi i medesimi al Vescovado ed al nostro Comune; ma passiamo oltre a questi diplomi per lo più surrepiti, e di breve effetto; facendo soltanto osservare quale frutto ricavassero i nostri dal tener fermo per un preteudente all'Impero, che saerificava così i loro diritti per fini suoi particolari. '

237. Frattanto il Marchese Laneia veuiva chiamato a Podestà di Milano; carica, che assunse al 1º gennaio 1253, e ritenne per tre anni. Il Muratori nel farne menzione sotto l'anno 1252 eome risultamento d'una fazione avvenuta in quella Città tra nobili e popolani, sembra volerne ritardare l'epoca al 1256, molti scrittori però ne fanno fede pel 1253 e segnatamente il Caleo (2) ove scrisse « Initio sequentis unni 1255 Praeturam Mediolani sortitus est Manfredus Marchio Lancea, quam quidem triennium continuavit .... eo Duce Mediolanenses iniuria Papiensium irritati exercitum in agro Laumellinum deducunt.

Anche il Sigonio ci accerta di questi fatti là dove dice . Anno 1255 Mediolanenses bellum eum Papiensibus reno-

- 4 varunt prætenta eausa, quod ad Ubertum Palavicinum se » contulissent atque aperte ab Ecclesia defensionem inissent.
- » Dux belli fuit Manfredus Lancea urbis Prætor: is in Vi-
- glevanensium fines invectus primo Gambolatum cum arce
- » recepit: deinde cumdem terrorem Mortariam transtulit,
  - (1) Irico storia di Trino ossia Rerum Patriae lib 1. pag. 94. (2) Tristani Calchi Mediolanensis Hist. Pat. lib. XX, pag. 322. Il Giulini poi all'anno 1253, Parte VII-104 così si esprime:
- » Per quest'anno e pei due seguenti, come già dissi, Milano fu " governato dal Marchese Manfredo Laucia, tutti i scrittori conven-
- a gono nell'asserirlo, e questo è un fatto di cui non si può più
- a dubitare a.

- · que oppido potitus, arci, quam Hubertus muniverat, oppu-
- » gnatione admovit, qua dimissa, mox rebus cum Huberto
- · compositis domum repetiit (1) ..

Nè si abbia per soprabbondante questa seconda citazione, imperocchè essa contiene indixii, che ci condurranno a spiegare altri fatti; nessuno però degli scrittori, per quanto 
io sappia, cercò d'indovinare il vero motivo di quella 
guerra mossa ai Pavesi dal Marchese Lancia, ed a me pare 
di riconoscerlo nel desiderio suo personale di vendicarsi 
dell'aiuto, che i medesimi avevano dato al Marchese di Monferrato nello scorso anno per ritoglicergli ilsorghi, dei quali, 
come già diceva al N.º 292, erasi egli impadronito; ed a 
questa guerra, sott'altro aspetto velata, si acconciarono i 
Milanesi sia per impulso degli alleati Alessandrini sia per 
quella rivalità, che a lungo nutrivamo col Comune di Pavia.

298. Assieme ai Mitinesi erano pure in quella guerra i Novaresi, sui quali dominava eziandio il Marchese Lancia; ed ai medesimi eransi aggiunti i Vercellesi estrinseci, come ottimamente rilevò il Fileppi, dimodochè con forze così imponenti riuscl facile al Marchese Lancia lo impossessaris di Mortara, e ne avrebbe preso d'assalto il Castello, se il Pallavicino non si fosse affrettato di proporre la pace, la quale venne concliusa tra Pavia e Milano addi 7 giugno, mentre il Corio ci assicura essere i Milanesi ritornati in patria nel giorno dopo (2), cioè alli otto dello stesso mese.

293. Io ho dovuto stabilire questi fatti e le epoche in cui sono avvenuti per farmi strada a spiegare due punti rilevanti della nostra storia, coi quali pongo termine a questa narrazione.

Per ben due volte (vedi ai numeri 179 e 240 di questo

<sup>(1)</sup> De Regno Italico col. 1015.

<sup>(2)</sup> Mihl pag. 257.

tibro) elbi ad esaminare se per un assalto datosi per sorpresa a Vercelli dal Marchese Lancia, e di cui si fa cenno nello Statuto stampato, conveuisso o l'epoca del 1256 assegnatari dal Duraudi o quella del 1255 indicata dal Mella, od altra del 1245, e concinusi, doversi riferire ad epoca più remota.

Or bene io credo, che tale assalto accadde in quest'anno 1255 addi 5 di ottobre vigilia del giorno dedicato a s. Francesco, e convien dire, che il Marchese Lancia vi aresse condotto una forza imponente e tale a non potervi contrastare, se i Vercellesi riconobbero un miracolo nell'avere potuto scampare da quella sorpresa, e decretarono la celebrazione del 4 ottobre quale giorno festivo non che l'eseguimento d'un voto perpetuo, come sta registrato a foglio 15 dello sattuto 1541.

« Item teneatur Potestas facere fieri quolibet anno sumptibus Comunis cereum unum lib. X ceræ, et ipsum of-

ferre Ecclesiae Beati Francisci in festo ipsius Saucti ad
 Missam in mane, et starium unum boni et puri vini ve-

teris, et coctam unam panis albi de frumento quartaro-

» norum sex, et in vigilia dicti festi prœconizari faciat, quod

quilibet civitatis festum Beati Francisci debeat celebrare;
 et hoc ideo, quia in vigilia Beati Francisci Dominus no-

ster lesus Christus Civitatem Vercell, ab insidiis Marchio-

nis Lanceae et fauctorum ipsius volentium capere Civitatem

ipsam sui misericordia liberavit, et prædictam oblationem

» facere teneatur Potestas associatus a Credentia Vercell. •

La maneanza di data in questo statuto, il niun cenno delle persone intervenute a decretarlo, i diversi tempi in cui il Marchese Lancia fu ostile alla Città, e la deficieuza assoluta di Cronache contemporanee hanno prodotto le varie opinioni de nostri scrittori circa l'epoca dell'assalto lasciando loro pieno arbitrio d'idearne le minute circostanze.

Tuttavia colla scorta d'un prezioso documento ancora inedito io spero di provare concludentemente, che il fatto avvenne nel 1255; e che i cittadini fecero anche virile difesa, essendo rimasti prigionieri varii degli assalitori. Già si è accennato, che gli estrinseci di Vercelli, cioè le milizie del Vescovo e degli Avogadri, si erano uniti in quest'anno col Marchese Lancia e coi Milanesi nella guerra della Lomellina: fatta però la pace sotto Mortara in giugno tra Pavia e Milano, non è fuor di proposito il credere, che e per instanze che ne facessero essi estrinseci in premio del prestato soccorso, e per vogian che avesse il Marchese Lancia di ridurre a parte guelfa la nostra Città, per quindi dominarvi come faceva in Milano, Alessaudria e Novara, siasi indotto a tentare di notte tempo l'assalto di questo forte Municipio, ma avendo trovata una vigilanza inaspettata siasi ritirato non senza lasciare addietro alcuni de suoi, in-seguit e fatti prizioni.

300. Se il Marchese Lancia falli nell'impresa, nondimeno il suo competitore Marchese Uberto Palavicino in allora Podestà di Pavia, e capo dei Ghibellini in queste parti, se ne adombrò certamente; vide la possibilità d'una rinnovazione d'assalto con forze più adequate alla riuscita, e trovò meglio di promuovero una pace, che conservasse la preponderanza al partito ghibellino in questa nostra Città, piuttostochè avventurarla ad essere decisamente guessa e nemica.

Questa, a dir vero, è una semplice mia congettura, ma una clausola del trattato, per cui i Vercellesi dovrebbero per tre anni sciegliere il loro Podestà fra i Pavesi, mi pare più che sufficiente a confermarla.

A capo del codice secondo de patti e cónvenzioni nel nostro archivio civico esiste un grande foglio in pergamena colà annesso per conservazione, ma non faciente parte del l'affogliazione del codice nè registrato nelle rubriche: il carattere sembra appartenere al secolo XIII, in qualche parte non leggibile, nè le quattro pagine scritturate contengone l'intiero atto, poichè dovevano precedervi e susseguire altre pagine.

Quantunque privo di finale autentica, nondimeno e per la coincidenza coi fatti conosciuti dell'epoca e per le sue qualità estrinseche, ed ancora per alcune prove d'esecuzione,

rensium.

che sarò per dare, io credo vi si debba attribuire fede bastevele ad appoggiarvi la storia in tempi così remoti; e tanta si è l'importanza delle notizie in quella carta contenute, che io non so risolvermi a farne solo il transunto, ma la trascrivo letteralmente come si trova, sebbene colle sue lacune, persuaso di far cosa gradita agli eruditi, ed illustrare eziandio la storia dei nonoli circonvicini.

501. . . . . Capitulis sen aliquibus ipsorum ipsam... vel 
» partem seu personam debere facere aut curare. 
« Insuper isti de Adrocatis et . . . . eorum et ipsorum no» mine ex una parte, et isti ambaxatores Comunis Vercell.

inscripto nomine seccrunt inter se vicissim sirmam et verant
 treguam usque ad medium madium proxime venientem. Ita

· quod hinc inde usque ad dictum terminum nulla fiat offensa · in avere, personis, vel rebus aligno modo vel occasione. · Quas paces omnes et promissiones et treguas ibidem ad » praesens, secundum formam, tenorem et conditionem in-· frascriptorum capitulorum, suprascripti Dominus Ubertus Marchio Pelavicinus et Credenciarii nomine et a parte » Comunis Papiæ et ipsi Credenciarii eorum proprio nomine et inscripti omnes Ambaxatores, Nuncii et Advocați et alii universi tam infrascripto nomine quam eorum proprio » juraverunt attendere et in perpetuum inviolabiliter obser-» vare: ita quod quælibet civitas, quælibet pars et quælibet » persona, que nominata est seu de qua facta est superius » mentio in.... scriptis capitulis seu aliquibus ipsorum, ipsam » civitatem vel partem seu personam debere facere aut eurare. « Tenor et forma quorum Capitulorum et pacis talis est. 502. » In nomine Domini Jesu Christi amen: hæc est for-» ma tractatus habiti et concordiae inter Guillelmum de Hostiolo, et Lanfrancum Pettenatum super discordiis Papiæ » Novariae Mediolani; Novar, et Vercell.; et Vercellensium intrinsecorum et forensium; Item Papire et Vercell, fo-

In primis Vercellenses et Novarienses inter se paciscent,
 ita quod Novarienses faciant et inrent pacem Vercellen-

- sibus et omuibus corum civibus et labitatoribus, et Ver cellenses Novariensibus, et omnibus corum civibus et
- cellenses Novariensibus, et omnibus corum envibus et
   habitatoribus, qui hinc inde cives vel habitatores reperireutur.
  - Item and restituciones eæ, quæ hinc (lacuna) detinentur
- · vel quasi, fient secundum formam pacis dictae apud Mor-
- · tariam inter Comune Papiæ et Mediolani, eo specialiter
- et expressim addito, quod Comune Novariae restituat Co-
- · muni Vercell. castrum S. Laurentii sine restitutione ex-
- pensarum et pracii infra octo meuses a pace jurata, ita
   quod propter hanc specialem restitucionem non fiat prac-
- · judicium generali restitucioni faciendae.
- · Item tencantur Novarienses uon defendere aliquem de • terris Episcopatus Vercellarum contra Vercellenses intrin-
- · seeos, nec dare (fortiam) Vercell, forensibus ad aliquam
- · terram defendendam contra Vercell, intrinsecos, quæ
- · tamen ita intelligenda sunt, quod si forenses Vercell, ste-
- · terint, quin præsens tractatus inter eos et Vercell, in-
- · trinsecos de pace.... compleatur, aut si nolucrint vel non
- » poterint usque ad medium madium; si vero staret per
- · Vercell. intrinsceos quin compleretur, non teneantur No-
- varienses de hoc capitulo.
- 505. Item quod Comune Papire faciet pacem Novarien• silus, et Comune Mediolani faciet pacem Vercellensibus;
- · ita quod Comune Mediolani teneatur illos de Vercellis de-
- · fendere ab omnibus hominibus civitatis Mediolani et Ar-
- · eliepiscopatus, et prohibere onnes, qui distringuantur per
- Mediolanum, offendere Vereellenses quocumque et unde-
- » cumque: ita quod propter hanc paeem non teneantur re-
- . laxure captivos quos habent, et qui fuerunt capti quando
- . Marchio Lancea voluit intrare civitatem Vercell., et pos-
- » sint Vercellenses, si ceperint aliquos, qui fueraut oriundi
- Mediol, vel districtus, et qui offenderent illos Vercellenses,
- » punire ad corum voluntatem, nec propter hoe pacem
- rumpere intelligantur, et ad idem teneautur Vercellenses
   Mediolaneusibus si sui offenderent in dixtrictu Mediolani,
- et teneautur Mediolanenses non defendere aliquos oriundos
- et teneamur medicianenses non delendere auquos orinide

 Mediolani vel Archiepiscopatus, qui offenderent Vercellenses sed eos bannire.
 304. Hem Comune Papiae faciet pacem Electo Vercel-

lensi et omnibus Advocatis de Vercellis et eorum sequacibus, quam pacem teneautur observare hinc ad medium modium sine aliqua conditione, et deinde si infraeseripata adimpleta fuerint inter Comune Vercell. et electum Vercell. et Advocatos corumque sequaces, et si adimpleta non fueriut non teneatur Comune Papise ultra medium madium pacem tenere electo Vercellensi et Advocatis corumque

» sequacibus. » Hic est tantum tractatus pacis Vercell. intrinsecorum et forensinge 305. « Item visum fuit dictis Guillelmo et Lanfranco, quod quicumque consucvit subesse Comuni Vercell. et · esse de dixtrictu civitatis Vercell, currente MCCXXXVI et ab eo tempore citra debeat subesse Comuni et pote-» stati Vercell, qui nune est et pro tempore fuerit sieut » tunc erat, et similiter omnia castra burgi et villæ et loca · > et municiones et universitates et generaliter omnes per-» sonæ debeant subesse Comuni Vercellarum sieut suberunt » tempore dietæ incarnationis, et muniantur et munita teneautur ad voluntatem Potestatis et Comunis Vercell, eo » salvo, quod illi octo, qui electi fuerint per Potestatem Ver-» cell. stare extra civitatem Vercellarum, possint tenere castra » nec de illis debeant removeri nullo modo usque ad finitos · duos annos post hune praesentem annum, et transacto hoc · triennio possit Potestas corum castra capere tamquam » aliorum civium, et Comune Vercell, non possit interim s ibi ponere guardias: salvo jure omni et honore Comunis · Vercell, et Ecclesiae Vercell. 506. « Item omnes possessiones vel quasi possessiones

506. e l'em omnes possessiones vel quasi possessiones et jura quocumque sint occupatæ apprensæ vel detentæ per prædictos Electum et advocatos seu alios eorum sequaces... Comunis Vercell., sive pertincant Comuni Vercell., aut alicui singulari personæ de... Vercell.; sive · Clerico sive laico vel collegio, qui adhæserit prædictæ · Civitati et cum ea Civitate steterit per hanc guerram, debeant » plæno jure tam ad dominium quam ad possessionem vel · quasi in integrum restitui dominis vel quasi dominis pos-

» sessoribus vel quasi et detentoribus, quibus prædictæ res · vel aliquæ earum fuerunt ablatæ vel de possessione vel

· quasi privati, ita quod quilibet plæno jure in integrum · restituatur. Illud idem fiat Domino electo et advocatis et

· aliis, qui adhæserunt suæ parti, et si in prædictis restituendis aliquid fuisset feudi fiat fidelitas Domino, per

· quem tenetur in feudo.

307. « Item fiat pax et finis atque remissio prædictis . Comuni et hominibus Vercell, tam clericis quam laicis de omni eo quocumque habuerint vel perceperint ipsum

· Comune vel aliquis de Civitate vel dixtrictu Vercell, vel

» aliquis alius quicumque fuerit vel undecumque clericus » vel laicus, qui partem Comunis foverit vel eum Civitate

steterit vel tenuerit de fructibus goldimentis et reditibus

» sive quibuscumque obventionibus ex terris vel possessio-» nibus seu juribus alicnius forensium clericorum vel lai-

· corum Ecclesiarum hospitalium vel domorum religiosarum

· auctoritate alicujus rescripti vel privilegii vel alterius inris: illud idem fiat Electo Vercell, et advocatis et corum

sequacibus, seq qui illis adhæserunt, sed, si uliqua debita

» hic inde exacta forent per alios quam per creditores, ha-· beant creditores jura salva, sicut habebant unte exactio-

nem.

308 « Item fiat finis et remissio Comuni et hominibus · Vercell. et cuilibet tam collegio sive Universitati quam

» singulari personæ laicali vel elericali ab omnibus et sin-» gulis forensibus rebellibus, cum quibus præsens pax fa-

· cienda est, de omnibus injuriis offensionibus damnis datis

· habitis ablatis sen quoque medo perceptis prædictis ro-» bariis ullo modo factis per totum tempus præsentis guerræ

· in personas et res prædictorum rebellium vel alicujus ex

· ipsis comuniter vel separation secundum, tenorem pacis dietae

» apud Mortariam inter Comunia Papiae et Mediolani: idem s fint Electo Vercell, et suis hominibus et advocatis et eo-» rum sequacibus, remanente creditorum capitulo salvo. 509. « Item omnes veuditiones factæ per Comune Vers cell. a tempore quo Imperator noviter (1248) intravit Ci-» vitatem Vercell.... de aliquibus rebus immobilibus vel mo-» bilibus... adhærentibus Electi vel suorum hominum advocatorum vel aliorum eis adhærentium et in solutum dationes restituantur, et teneatur Comune Vercell, illis. > quorum res fuerint restituendæ infra duos menses a pace » jurata, nec teneatur Electus vel sui homines aut advocati » vel corum sequaces aliquid solvere pro prætio restituendo » emptoribus earum rerum, sed Comune totum solvere te-» neatur, neque prædicti Electus... solvere de dicto prætio, » eo salvo quod... q. facta fuisset... circiter, teneantur sol-» vere partem sibi contingentem, et eo salvo creditores il-» lorum habeant omnia jura corum integra... ante dationem in solutum, et eo salvo quod si aliqua alienatio facta es-» set de rebus habitatoris ea occasione qua res ipsorum condemnatæ fuerunt, quia non observaverint pacta Co-» munis, illæ sint firmæ; item nec habeant forenses partem » aliquam de fodris sive mutuis vel condemnationibus Co-» muni Vercell, debitis et impositis tempore, quo extra > Civitatem Vercell. steterunt: coeterae vero alienationes de rebus Comunis ratge habeant; ita quod non intelligantur in iis alienationibus sive rebus advocatorum et sure par-

· cetur. 510. » Item quod omnes sententiæ et fodra et bænna et » mutua et condemnationes atque pœnæ latæ data vel impo-» sita prædictis forensibus vel contra ipsos vel alicui ip-» sorum vel alicui ipsis adhærenti per Potestatem vel ali-» quem officialem Comunis Vercell, vel per Consilium civi-» tatis ejusdem sint cassæ et irritæ et cossentur et irriten-» tur et de libris deleantur, in quibus scripta reperiuntur, » nec alicuius sint de coetero valoris et ulla occasione non

» tis, et ita quod si aliquod exac... de saleria non revo-

- s conserventur: eo salvo quod si aliquis stetisset cum civitate.
- . quod pro eo tempore, quod stetit cum civibus, teneatur sol-
- > vere, et de eo tempore aliquid ei remissum non intelligatur.
- 311. Item civitas Vercell, debeat habere regimen de ci-
- vitate Papue ad minus ad tres annos, isto praesenti anno
   computato, et eligat Potestatem voluntate consilii excepto
- s isto Potestate.
  - Item civitas Vercell. custodia...... eorum stipendiari-
- » bus et ad eorum voluntatem et Potestatis Vercell, quam-
- » diu voluerint.
  - > Item octo de Advocatis et eorum fauctoribus eligendi > per Potestatem Vercell, maneant extra civitatem et curtem
- » Vercell. per sexennium, hoc præsenti anno computato,
- » ita quod nullo modo possint intrare civitatem Vercell.
- » absque voluntate Potestatis et Comunis Vercell., et quod
- » in illo tempore aliqui corum non cogantur intrare in ci-
- » vitatem Vercellarum contra eorum voluntatem.
- . Item Credenciarii sint in civitate Vercell, qui erant eo
- tempore, quo Electus et Advocati exierunt civitatem Ver cellarum.
  - 513. . Item liceat Castellanis et militibus de parte Ad-
- » vocatorum aliis a prædictis..... aliquas municiones, et
- » ipsos in ipsis habitare, nec quod non cogantur intrare
- in civitatem usque ad triennium, et eorum castra teneant;
   si elegerint;....., posse venire in civitatem, possit Potestas
- Control of the state of the sta
- » et Comune Vercell, ea castra et niuniciones capere tam-
- quam aliorum civium.... et hanc facultatem eligendi ha beant usque ad duos menses.
- Item non cogantur prædicti rebelles venire ad.... nec
   .... mutuorum Comuni usque ad sex menses, eodem modo
- » non possint.... cogi eis respondere infra prædictum tem-
- pus.
- Item non teneantur illi octo, qui extra steterint usque
   ad sexennium ire in exercitum vel cavalcatum pro Co-
- » muni Vercell., sed liceat eis mittere personam idoneam,
- alii vero ab illis octo teneantur equitare per totum

- » Episcopatum Vercell, cum Comuni, extra vero Episco-» patum liceat eis mittere personam idoneam.
- » Item liceat prædictis octo, quam aliis qui extra stare
- » elegerint, si aliquis ex ipsis de Credentia fuerit habere substitutos per prædictum terminum.

(Qui terminano le quattro facciate di questo documento non poco obliterato nella quarta).

314. L'esuttezza del documento ci vicne confermata da un estratto della stessa pace comprendente i due SS Item fiat pax atque remissio - Item fiat finis et remissio (supra n. 307 508): questo transunto perfettamente conforme allo scritto in detta carta si vede antenticato dal notaio Ulrico de Marcho d'ordine del Podestà di Vercelli il 16 marzo 1254, e si conserva nell'archivio dell' Ospedale Maggiore.

Ma in esso eziandio manca la data del trattato, come non fu espressa in una Bolla del 1254, che lo accenua, nondimeno io tengo per fermo, che il medesimo fu conchinso nei primi giorni del gennaio di esso anno,

Infatti, trovando che il trattato si riferisce alla pace di Mortara stata fatta come si disse ai 7 di gingno 1255, c vedendone autenticato un estratto il 16 marzo 1254, già abbiamo due punti estremi entro cui venne conchiuso; se poi si ritiene, che al foglio 204 dello Statuto Vercellese a stampa esiste in data 22 gennaio 1254 l'atto di pace particolare tra i Pavesi ed i Novaresi, e tra quelli ed il nostro Vescovo Martino Avogadro ed aderenti in seguito a procure del 18 stesso mese, convien dire, che il trattato sia segnito nella prima quindicina del medesimo mese di gennaio.

La carta trascritta accenna bensì a due atti distinti: cioè in principio ci dà la finale di un armistizio conchiuso sino al mese di maggio, quindi spiega il trattato di pace; ma amendue dovevano portare la stessa data, poichè nel secondo si legge: ibidem ad praesens, indicando quanto meno, che la pace fu concertata nello stesso luogo e senza grande distanza dall'atto di tregua.

Non abbiamo tuttavia l'atto di accettazione della pace

particolare tra gli intrinseci ed estrinseci Vercellesi, ma siccome il medesimo doveva precedere (supra .034) quello tra i Pavesi ed il nostro Vescovo e suoi anc. 304) quello data di quest'nltimo 22 gennaio apparente da detto Statuto stampato ci assicura della già seguita accettazione per parte dei Vercellesi d'ambi i partiti.

315. Accertate le epoche di queste paci, si aggiungano alcune osservazioni circa i patti sostanziali del trattato.

E primieramente appare, che due furono i mediatori: cioè Guglielmo de Hostiolo, che io credo Pavese, e Lanfranco de Pettinati nostro Vercellese, il quale era benst rimasto fra gli iutrinseci, ma non doveva essere inviso al Vescovo ed agli Avogadri, al cui partito si diede poi costantemente la sua famiglia.

316. Il Comune di Milano faceva pace coi Vercellesi intrinseci e prometteva di difenderli nella propria giurisdizione ita quod propter hane pacem non teneantur relaxare captinos quos habent, et qui facerunt capti quando marchio Lancca volui intrare Civitatem Vercellarum: (supra 503) questo patto essendo stipulato coi Milanesi dà a conoscere che alcuni di essi intervennero all'assalto dato dal Marchese Lancia, e siccome egli cominciò soltanto la sua rettoria in Milano ni 1 gennaio 1253 pare comprovata l'epoca dell'assalto nello stesso anno ed al tre d'ottobre, come accenna lo Statuto: tuttavia è singolare assai, che non si esigesse la liberazione dei prigionieri, e bisogna dire che fossero stati semplici volontarii seguaci del Lancia e non autorizzati ad intervenire dal grande Consiglio di Milano.

317. Se poi si pon mente ai patti convenuti con Novara (n. 302) rispetto agli intrinseci Vercellesi, e per contro con pavia (n. 304) riguardo agli estrinseci, cioè al Vescovo ed agli Avogadri, apparisce chiaramente che i Novaresi prestavano già da assai tempo aiuto a quest' ultimi, e non volevano dismetterne la difesa sinchè per parte degli intrinseci si desse esceuzione ai patti loro concernenti, per quale effetto convenero di conservare anorora per otto mesi il

Castello di s. Lorenzo presso Gattinara; per altra parte si riconosce, che i Pavesi già doverano essere in lega coi nostri intrinseci, non volendo fare pace col Vescovo e cogli Avogadri sinchè questi non avessero giurato l'accordo coi primi.

Queste condizioni non si leggono nell'articolo relativo ai Milanesi, quiudi io arguisco, che i medesimi non' si erano intromessi dapprina nella guerra fra len fazioni Vercellesi, e che soltanto una parte di essi aveva seguito il loro Podestà marchese Lancia nella fallita impresa contro la nostra città.

518. Il rimanente del trattato riguarda propriamente le due parti in contesa fra i nostri; esso si può riassumere in questo modo:

Ciascuno ritorni ai proprii diritti giurisdizionali sui luoghi e castelli sì e come si possedevano nell'anno 1256 (n. 505) salvo l'eccezione temporaria infra espressa.

S'intendano condonati reciprocamente i danni dati e le offese fatte non che la goldita dei frutti avuti durante la guerra da una fazione a pregindicio dell'altra; tuttavia quanto ai capitali esatti ferme rimarrebbero le precedenti ragioni del creditore (n.5007-88).

Si avranno per cancellati e di nessun effetto i bandi, le condanne e le imposte speciali da chiunque decretate contro i fuorusciti (n. 510).

Ciscumo ritorni nel possesso o goldita dei proprii beni ancorchè confiscati, e quindi venduti dal Comune, a carico del quale sia il risarcimento dovuto al compratore, in modo però, che al medesimo non abbiano a concorrere nè il Vescovo nè gli Avogadri e loro aderenti, si gli uni che gli altri dichiarati eziandio esenti dal pagare le quote dei fodri od altre imposte decretate durante la loro assenza (n. 309).

Per contro debbano gli estrinseci riconoscere come valide le alienazioni di beni e diritti del Comune in tale epoca fatte dalla parte intriuseca (ibi).

Tuttavia per coloro fra i fuorusciti, che avevano per

qualche tempo continuata la loro residenza nella città, deblas star fermo l'obbligo di pagare per esso tempo e non oltre la quota loro d'imposta, e debbano egualmente star ferme le alienazioni di beni operate in loro pregindicio per inesecuzione ai patti col Comune nel tempo di loro dimora in Vercelli (ibb).

Tutti gli individui di parte estriuseca possano far ritorno in patria alla riserva di otto fra gli Arogadri o loro seguaci a sciegliera dal Podecia, i quali non potrauno rientrare in Vercelli durante sei anni compreso il 1254; con facoltà tuttavia a questi otto di conservare per un triennio il possesso e la custodia dei castelli, che ritenevano abbenchè di ragione del Comune, e con dichiarazione, che infrattanto essi otto a designarsi non sarebbero tenuti ad adempiere in persona l'obbligo di esercito o cavalcate, ma lo esegui-rebbero per mezzo d'altri individui a ciò idonei (n. 512).

Possano gli altri di parte estrinseca eleggere fra due mesi di abitare ne'loro castelli pel corso di tre anni, durante i quali il Comune non abbia diritto di farli venire in Gittà, debbano però fare essi stessi il servizio delle cavalcate per entro il Vescovado, o per mezzo di persona idonea se fuori di esso (N.º 515).

La Credenza si ricostituisca colle stesse persone, ele ne facevano parte quando il Vescovo e gli Avogadri uscirono dalla Città, e se taluno degli otto a designarsi come sopra abbia posto nella Credenza, possa farvisi rappresentare da un suo mandatario (N. 515).

Il Comune poi, ossia la Credenza abbia ad eleggere il Podestà fra i cittadini di Pavia almeno pei tre primi anni (N.º 511) ferma la nomina dell'attuale.

519. Alcune fra le accennate disposizioni già mi servirono per provare ed il diritto a posti nella Credenza e l'epoca della male augurata contesa eol Vescovo e cogli Avogadri: ricaviamo ancora dalle medesime, che parecchi tra i loro seguaci non avevauo di subito abbandonata la Città, ma stanchi, forse dell'estremo procedere dei dominauti intrinseci, avevano di-

poi seguito le fila degli Avogadri, da cui meglio se ne promettevano.

Nel numero dei medesimi io accenno l'Überto Longario (De Bondoni), che vedemmo intervenuto alla vendita fatta dai Ghibellini nel 1249 de'dazii e molini di Vercelli, imperocchè egli fu nno degli otto di parte estriuseca designati a stare fuori di Città per un sesennio, e nell'anno 1256 si faceva rappresentare nella Credenza da un mandatario speciale a mente del patto espresso in detta pace; anzi mi piace notare altri cinque suoi compagni nella designazione, e che si valsero della stessa fiscoltà; cioè Pietro de Arborio, Rufino Avogadro di Quinto ed Enrico Avogadro, Überto de Miratda de Bondono, e Guglichmo de Casaligualone le procure dei quali si trovano citate in atto consolare del 12 dicembre 1256. Biss. IV, 1265.

Come io diceva, la carta del trattato da me trascritta non è completa ed altri patti speciali debbono essere stati stubiliti dalli stessi mediatori De Hostiolo e Pettinato in punto della giurisdizione del Vescovo particolarmente sul Borgo o Comune di Casale; patti contrarii al certo alle pretese, che sovr'essi inalberava la Gredenza; poichè a carte 148 dello Statuto stampato si legge una disposizione posteriore, colla quale venne ingiunto ad ogni nuovo Podestà il cercar modo d'avere la giurisdizione di quanto apparteneva al Vescovado ed era stato ceduto nel 1943, et jurisdictionem Casalis sancti Ecasii, nisi remanserit licentia et parabola totius Credenitac, quod servetur, accundum quod continctur in concordia sen pronunciatione facta inter Episcopum Vercell, et dictuu Comune super hoc capitulo per Dominos Guilelemum de Ostillo et Lanfranchum Peterenatum.

329. Questa pace, di cui nessun cenno abbiamo ne dal Muratori ne da alcuno de storici Milanesi, forma il complemento e la chiusa del periodo, pel quale io intrapresi la narrazione delle vicende politiche della mia patria; gioverà tuttavia aggiungervi alcuni fatti sebbene posteriori, relativi però all'eseguimento di quella pace, affinchè vieppiù ne risulti l'auteuticià, abbenchè ne manchi l'atto formale. La fazione glubellina sia albrquando trovavasi fuoruscita col Pietro Bicchieri, sia dopo la sua esaltazione al Governo era stata sostenuta da non pochi maggiorenti del Clero Regolare e Secolare; ed all'anno 1245 io ebbi a registrare le forti lagnanze de' Guelfi contro il primo Abate di S. Andrea Tommaso Gallo per gli ainti d'ogni sorta da lui dati al partito del Bicchieri: amendue erano passati ad altra vita, ma TAbate' Anfosso successore di Tommaso segul le orme di lui, e pare sia stato fermo con quel partito, che riconoseeva come imperatore lo scomunicato Federico, come eziandio l'Albate di S. Stefano ed alcuni canonici.

Di ciò informato il Poutesse aveva mundato al Vescovo di Vercelli e ut Abbates Cantoren, Theaturarium canonico et alios praedictos et ontas alios corunden civitatis Vercellarum, quos ex praemissa causa noverit esse privandos dignitatibus praelaturis personatibus locis beneficiis et praebendis, quas obtinchunt, prisaret.

Consimile mandato ebbe pure il legato Montelongo, talchè gli anzidetti Abati e Canonici e non pochi altri ecclesiastici furono realmente dichiarati decaduti dalle loro dignità e benefizii.

A consolidare però la pace conchiusa in priacipio dell'anno 1254 era necessario un integrale ritoruo di ciascuno nei primitivi diritti, come era proclamato dalla pace medesima, opperò gli stessi Avogadri supplicarono il Pontefice a ripristiunare i suddetti Abati ci ecclesiastici nelle loro dignità e benefizii: così infatti ci addita il Breve di Papa Innocenzo Dat. Laterani XV K. maii Pontificatus anno XI (1254) diretto al Vescovo d'Ivrea.

In esso, narrate in prima le date provvidenze e le seguite destituzioni di detti Abati, Canonici ed Ecclesiastici, si soggiunge « Cum.... ex parte nobilium advocatorum et adhaerentium fuerit nobis humiliter supplicatum, ut processu
, ejusdem non obstante Abbates Cantorem Thesaurarium
cauonicos predictos ad praelaturas et beneficia prædicta,

admotis ab eis quibuslibet detentoribus, restitui.... ac eos

ab omni excomunicationum, suspensionum et interdicto-

rum vinculis, si quæ in eos.... per Episcopum aut per

Legatum prædictos aut quemlibet alium, auctoritate nostra,

occasione hujusmodi generaliter aut specialiter promulgatæ
 suut, facerem absolvi.

· Cum autem, prout intelleximus, Abbates Cantor The-

pacis inter nobiles et adhaerentes praedictos et Comune ac

s cives civitatis ejusdem dent opem et opera bona fide, no-

· bilium et adhærentium prædictorum supplicationibus in-

· clinati Fraternitati tuæ per apostolica scripta mandamus,

pratenus super praemissis facias auctoritate nostra, aut per alium, quod reformationi ac bono statui praedictae ci-

vitatis noveris expediri, contradictores per censuram ec-

clesiasticam appellatione postposita compescendo ..

A questo mandato corrispose il Vescovo d'Ivrea pronunciando la desiderata riammessione in atto autentico dal notaio Calderia firmato nella chiesa di S. Sillano in Romagnano nel giorno 15 giugno 1254 (1), e posciache da questa sentenza alcuna altra notizia si può ricavare a spiegazione del trattato di pace, non spiacerà al lettore l'aver sott'occhio alcuni passi della medessima.

Comincia anche quest'atto col narrare le precedenti Pontificie determinazioni a pregiudicio di Bicchieri, Bondoni, Guidalardi ed altri seguaci aderenti già allo scomunicato Federico, quindi prosegue.

Postea cum pax ordinata et formata fuisset.... in qua
 pace inter cœtera capitula continetur, quod Dominus ele-

tus seu Episcopus et Advocati et eorum sequaces dare
 debeant operam efficacem, quod omnia privilegia ac re-

scripta obtenta a Papa aut ab aliquo ejus legato.... sive

lata per ipsum Papam aut per aliquem ejus legatum con-

tra Comunitatem Vercellarum vel aliquod collegium vel

societatem vel universitatem vel aliquam singularem personam

<sup>(1)</sup> Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

- » laicalem vel ecclesiasticam seu religiosam, quæ ste-
- » terit cum civitate Vercellarum aliqua occasione, et quæ...
- » cum civitate tenuerit, cassentur et irritentur et ad nihi-

Accenna poscia al Breve pontificio di commissione al Vescovo d'Ivrea, da me come sovra in parte riferito; quindi soggiunge:

- « Ideireo Dominus Episcopus Yporiensis videns ac de-
- » manifestissime expedire quæ inferius continentur, quia
- pax, quae tractata fuerat inter dietas partes, nec commode
   poterit perfici et compleri, nec ejusdem pacis effectus aliter
- » poterit effectui mancipari ».

Premessa tale considerazione: il Vescovo delegato pontificio pronunciò, genericamente e senza indicazione di persone, la cassazione di tutte le condanne, privazioni di dignità e beneficii non che delle pene precedentemente imposte pel narrato fatto, riammettendo tutti coloro, che ne crano colpiti, sì ecclesiastici che laici e loro successori sino alla quarta generazione, alla già perduta capacità di possedere benefizii ecclesiastici (1).

Col narrato utilissimo provvedimento ricomposta la concordia fra i cittadini, parve solidamente fermata la pace, e durò pure qualche anno, in cui vediamo esegnito il trattato:

(1) Anora nell'anno 1305, epoca di more dissentioni, seguitono in-same per far dichizarac decadini da diantià e benefiti i ecci-elastici, secome incapard sel medesimi, alrund discendenti delle famiglie Bondoni e Vialtardi ed in Isperie l'abste di s. Andrea Ugorcione, a mente delta prima bolla d'innocenzo IV. Aliggavano i concenuti essere sista promuzista finale assointoria ma non ne presentarono il documento, che si disse sameririe, tutavia l'abste di Samazzaro Lanfrano a ciò specialmente delegato da Papa Benedetto riconobhe sufficienti le prove da esti in proposto di detta assottuoria, e ne promuneba di ogni modo ia conferma (architol dell' Ospedate Maggiore di Vercelli) con sua sente rata 9 decembre 1305 autentica da noloio Giocomino Arario di Fupo della città di Novara (forse il padre del Nalio Piriro Azario del quale abbiano la cronaza De Gestis Priccionario Ecocomitum).

338

ma la ferale discordia aveva gittate pur troppo profonde radici, nè ci lasciò guari in riposo, fino a che con alternate guerre e paci ci condusse nel secolo seguente a darci in braccio ad un potente vicino, (1) perdendo per sempre quella libertà ed autonomia, che era stata acquistata con tanti sacrifizii.

(1) Azone Visconti Signore di Mitano.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

65663500

## INDICE DEL VOLUME PRIMO



| Somm  | ario general  | e del cont | enuto ne  | ll' opc  | a .     |      | 1 | Хa | ΧI  | VII |
|-------|---------------|------------|-----------|----------|---------|------|---|----|-----|-----|
|       |               | LU         | BRO P     | RIMO     |         |      |   |    |     |     |
|       |               | ď          | APO UN    | ico      |         |      |   |    |     |     |
| s. 1. | Forma di G    | overno de  | 1 Comun   | c di V   | /erccl  | ii . |   | P  | ag. | 1   |
| 2.    | Credenza os   | sia Consig | lio gener | ale      |         |      |   |    | >   | 11  |
| 3. (  | Consoli del   | Comune e   | Consoli   | di Gi    | ustizia |      |   |    |     | 14  |
| 4.    | Società di S  | . Stefano  | e di S.   | Euschi   | ο.      |      |   |    |     | 15  |
| 5.    | Del Podestà   |            |           |          |         |      |   |    |     | 17  |
| 6.    | Discussione   | e promule  | azione d  | lelle le | eggi    |      |   |    |     | 25  |
| 7.    | Codice degli  | Statuti    |           |          |         |      |   |    |     | 27  |
| 8.    | Distribuzione | degli uffi | zii del C | omune    |         |      |   |    | •   | 33  |
|       |               | ·LIBI      | RO SE     | CONI     | 00      |      |   |    |     |     |
|       |               | Vic        | ende po   | olitich  | e       |      |   |    |     |     |
| CAPO  | I. Dail' am   | o 1200 a   | 1 1218    |          |         |      |   | Po | ıg. | 38  |
|       | 11. id.       | 1219 a     | 1 1235    |          |         |      |   |    |     | 90  |
| 1     | 11. id.       | 1235 a     | 1 1243    |          |         |      |   |    |     | 171 |
| 1     | V id.         | 1243 a     | 1 1254    |          |         |      |   |    | ,   | 226 |

## CORREZIONI

95~

| Alla line | ea 2    | Pe     | g. VII       | dei           | a vece | di              |
|-----------|---------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|
|           | 14 1    | 7 28 > | XIX          | 1             |        |                 |
|           |         | 37 -   | XX           | legato        |        | Cardinale       |
| . :       | 1<br>34 | ,      | XXIII<br>272 | 1             |        |                 |
|           | 17      |        | XXVI         | statutarie    |        | statuarie       |
|           | 6.      |        | XLV          | gesuali       |        | gesuiti         |
| Nota      | (1)     |        | 19           | Guarnerlo     |        | Gnancerio       |
| linea     | 29      |        | 26           | 1247          |        | 1297            |
| ********  | 9       |        | 29           | 1202          |        | 1203            |
| Nota      | (2)     |        | 30           | MCCXLI        |        | MCCXII          |
| linea ult | 4-7     |        | 38           | 1857          | - [    | 1867            |
| nneu uu   | 12      | •      | 43           | antiquitates  |        | antiquitatis    |
| :         | 3       |        | 47           | N. 89 lib. II |        | N. 271 lib. 111 |
| Nota      | (2)     | ,      | 73           | darnatus      | ٠,     | daratus         |
| linea     | 23      |        | 89           | Cremones      |        | Genovesi        |
| HAER      | 26      |        | 92           | Castellania   |        | Castellana      |
| :         | 28      | :      | 101          | Comunis       |        | Comuni          |
|           | 13      |        | 120          | essers        |        | essere          |
|           | 12      |        | 141          | Mercariam     | :      | Mereariam       |
| • ;       | 30      | ,      | 141          | delle città   |        | nelle città     |
|           | 14      |        | 143          | impolenza     |        | importanza      |
|           | 5       |        | 164          | consigliare   |        | consiliare      |
|           | 25      |        | 167          | 1233          |        | 1223            |
|           | 29      |        | 174          | perniciem     |        | pernicem        |
| Nota      | (1)     |        | 188          | figil         |        | fogli           |
| lnea      | 26      |        | 192          | abolere       |        | abolire         |
|           | 13      |        | 231          | credatis      |        | eredatis        |
|           | 11      |        | 250          | compiula      |        | compicca        |
|           | 17      |        | 267          | Cuniolo       | ,      | Curiolo         |
|           | 2       |        | 268          | fecerunt      |        | fuerunt         |
|           | 3       |        | 277          | brolil        | ,      | broll           |
| Nota      | (1)     | ,      | 285          | munient       | ,      | municrint       |
| linea     | 11      |        | 296          | comiles       |        | comitis         |
| *         | 27      |        | 300          | a patto       |        | a patti         |
|           | 19 =    |        | 319          | poderium      |        | podcium         |

Proli Cut Livini differia farie

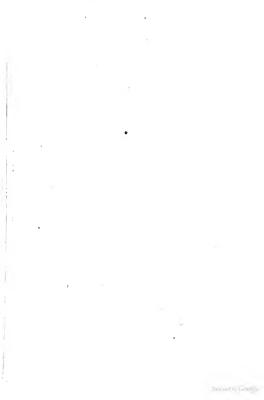

